

Talet-XXX 45 (6

582566 SEN
TESORO CAPTOLICO

# SCRETA DI OPERE ANTICHE E NODERNE

ATTE A SANAR LE PIAGHE

RELIGIOSE E POLITICHE

CHE AFFLIGGONO

L'ODIERNA SOCIETÀ

CLASSE SECONDA STORIA E BIOGRAFIA VOLFME XIII.



NAPOLI a spese della società editrich 1956 AUTORI
delle opere
che
comportanno
la presente
raccolta.

S. Agostino - Artaud - Baronio - Bartoli - Bourdalous Bosuvat - Calmat - S. Calro Borromeo - S. Caterina da Siena Cesari - De Maistre - Finelli - Frayesinous - Gaume Gerdil - S. Giovan Crisostomo - Lacordaire - Lambertini Maret

Marzuttini
Massillon
Mockler
Muratori
Orsi
Piano
Riccardi
Segneri
Tassoni
Turchi
Yaltsecchi
Wieman

QUESTA RACCOLTA DIVIDESI IN TRE CLASSI

CLASSE 1.5 - DOGMATICA, POLEMICA & FILOSOFIA MORALE.

- 2.3 STORIA E BIOGRAPIA.
- 3.ª BLOQUENZA, LEITERATURA E VARIETÀ.

# OPERE VARIE

## BIOGRAFICHE

VOLUME SEST

NAPOLI
A SPESE DELLA SOCIETÀ EDITRICE
1856

## OPERE CONTEXETE IN QUESTO VOLUME

## LA TERRA SANTA

E I LUGGHI VISITATI DAGLI APOSTOLI.

NOTIZIE

RIGGARDANTI PERSONAGGI E AVVENIMENTI CELEBRI.

10+e

STABILIMENTO TIPOGRAPICO PERBOTTE



.

#### MONSIGNORE.

Chiunque ambisce che un'opera, nell'atto che viene in luce col mezzo della stampa, porti in fronte un nome che lo noori, procura d'initiolarla a distinta persona la quale, assai versata nella materia che svolge, sappia più di chiunque conoscerne appieno le particolarità ed i pregi, ed in uno scoprirue per avventura i difetti.

La presente che per le amene descrizioni de Sacri Luoghi, per sincere e pie espansioni d'affetto e per lo spirito con cui venne compilata è tutta religiosa, volera a di sisgo personaggio ecclesiastico essere dedicata ; ed infatti il Compilatore francese solto l'egida pastorale di Monsignore Vescovo di Chartres la volle impressa.

Degnisi pertanto, Monsignore, nel gradire questo nostrosso pontaneo omaggio quale atto di dovere, porre l'Opera stressa sotto il pastorale suo pattorolito, affinché possa a profitto de Fedeli spargersi più facilmente in tutte le famiglio cristiane, destandovi quell'amore del bello nelle arti che a morale ed utile scono è congiunto.

Siamo colla massima venerazione e col più profondo ossequio.

Di V. S. Ill. e Reverend.

Umil. Divot. Obblig. Servitori G. Pomba e C.

## A CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE

## CENNI GEOGRAFICI E SUNTO BELIGIOSO.

exconco

Zochi sono i luoghi resi più celebri, e stati con piu nomi distinti quanto la Palestina, chiamata Terra di Chanan, Terra d'Israello, Terra promessa, Ferra sonta e Siria Palestina, questa contrada, ci dice l'leury (il giudizioso Autore della Storia Ecclesiastica) ha per confine: a mezzo giorno le alte montagne che la separano dall'ardente atmosfera degli arabi deserti; a ponente inoltrando verso il nord è bagnata dal Mediternaco che di rin-fressanti venticelli sovente l'avviva; cd a settentrione, dalla catena del Libano che la mette a coperto dai rigidi aquiloni.

Il Mediterrance vice commonemente distinto colinome di Mar grande, perchè gli Ebrei non avendo che imperfette nozioni sull'Oceano chiamavano mare ogni semplice laguna e qualmanne stagno di acqua un po' esteso. L' interno del paese è intersecato da monti e da vitifere colline ubertose s'avorcovil al minuto gregge; le valli sono irrigate da quantità di torrenti che bastano ad inualifarene il suolo, malgrado che altri fumi mon sianvi che l' Oronte il quale sovente a secco vedrebhesi nell'estiva stagione se non si avesse cura di restringerne l' alveo e di rallentarne la corrente, ed il Giordano che Plinio il naturalista denomina fiumo limpido, bello, ed assai largo pella vulle che bagna (1). Di mesti fumi che curambi discendono dal Libano. il pri-

mo vero il nord e l' altro vero il sud si avvia. Ivi son rade le piogie, ma regolari; esse i edanon in primavera ed autanno, und è che la Scrittura considerando l' anno come un sol giorno, pioggi di sera e di mattino le noma. —Le abbondanti regista suppliscono in estate alla rartità delle pioggie. Ma questa contrada per tanti tibilo clebre ai tempi degli Ebrei pre l' richezze e per amenità di suolo, non offre più dopo le invasioni degli Arrabi, dei Crociati e dei Turchi is non che il desolante septetto di un paese talmente sterile, che arrebbesi luogo a dubitare della sua primitti su bellezza e fertilità, se la Scrittura, Giuseppe Flavio (lo storico degli Ebrei), Strabone, Pinino ed altri scritto-ri conordemente non ne facesero testimoniante.

La Siria tre climi diversi presenta; le eime del Likano ricoperte di neve propagano una saluber frescherza nell'interno,
mentre che i siti limitroß al mare provano costantemente umidi
calori, e quelli vinini all' Arabio deserta sono esposti in estate a
caldi occessiri. Nelle montagne l'ordine delle stagioni è quasi
eguale a quello del centro della Francia; r'ineverno che dura dal
za nevi e sovente questo ricoprono la terra per mesi iniciridolci vi sono la primavera e l'autumos senza che nulla d'insopportabibe siavi d'estate. Nelle pianure al contrario appena il sole
ritorna all'equatore, erpenimamente ad intolerabili caldi si pasa e non han fine che in ottolere: in compenso l'inverno è si doleo temperato obe i midaranci, i datteri, i banani (fichi di Adamo) ed altri dilicati frutti che noi possitiano nelle noutre sutti apthe, collo crescono prosperso all'a perte camengue. In foculti, collo crescono prosperso all'a perte camengue.

Ove l'arte in Siria venisse in soccorso della natura potrebero ravicinaria eolà nello spazio di 20 legle le ricchezer vegetali delle regioni le più distanti fra Ioro. Oltre il Trumento, la segula l'oro, le fave di il cotone che vi si coltiva dorunque, vi si rinviene ancora un'immensità di utili oggetti appropriati alle varie località. Abbonda la Palestina di closus giuggiolena

(1) Non è da meravigliarsi, se illustri viaggiatori presso i quali un fiume sacro era il Giordano, i hanno tanto diversamente giudicato ; questa differenza nei loto vari giudiri è spiegata dal punto e dall'epoca in cui l'osservarono e meglio ancora dalla attuazione di spirito in cui essi rittova ausi. (sésame) e di farinoso miglio (dourah) simile a quello d' Egitto: il grano d' India (maïs) vegeta prosperoso nelle terre leggiere di Balbeck, ed anche il riso è con successo coltivato sulle paludose sponde di Haoulè.-Non si pensò che da quarant' anni in qua a piantar canne da zuccaro nei giardini di Saïde e di Bairout; esse vi eguagliarono quelle del Delta. L'indaco cresco senza l'ainto dell'arte sulle rive del Giordano, al paese di Bàsan, e non ha d' uopo di cure che per migliorare le spe qualità spontance. Le coste di Latakić (Laodicea) producono tabacchi (nicoziana) da fumare che formano la base delle relazioni commerciali tra Damieta ed il Cairo. Volete alberi ? l'olivo di Provenza cresce in Antiochia ed a Ramsé all' altezza de' faggi (hêtres). Il gelso bianco forma la ricchezza di tutto il paese Dei Frusi a cagione delle bellissime sete che procura, e la vigna palata a bronconi o da quercie sorretta, produce vini bianchi e neri che in nulla cedono a quelli di Bordeaux e del Rossiglione. Giaffa o Jaffa vanta limoui ed angurie, Gaza datteri della Mecca e melagrani d'Algeri; Tripoli produce aranci buoni come quelli di Malta; Bairout ha fichi al pari di Marsiglia, e banani quali a san Domingo.

In inessan logo è pistacchi sono superiori a que d'Aleppo, e Damasco a ragione va superha di rimirie tutti gli alberi fruttiferi della nostra Europa ; il suo suolo petroso conviene egualmente alle prune di Normandia, che alle prune di Provenza ed alle pesche dei dintorni di Parigi. A detta di Nichebur, la Palestina sarebbe in grado anche d'appropriarsi la coltivazione del caffè d'Arabia.

La Siria produce nou solo tutti i nostri animali domestici. ma essa vi aggiugne ancora il buffalo ed il cammello : le gazzelle cotanto vispe e leggiere tengon luogo del postro saltellante capretto selvaggio : in vece di luni vi sono dei chacals (luno dorato) delle jene e delle pantere (ouces) ebe alcuni viaggiatori erroneamente credettero tigri ; nessuna di queste belvo cagiona dei guasti paragonabili a quelli delle cavallette o locusto; un inverno troppo dolce fa sbucciare questi insetti nei deserti d'Arabia, ed a legioni rosse e nere, che offiscano il cielo, vengeno a gittarsi sulle campagne della Siria, ed ogni erba ed ogni foglia è preda sovente della loro voracità; gli abitanti di quelle regioni veggendole approssimarsi procurano di sperderle collo sparo di armi da fuoco o col simultaneo tintinnio di metallici strumenti i più sonori; ma la loro maggiore fiducia per la distruzione di codesti alati nemici è nell'uccello chiamato somormor che li divora, e nei venti del sud est che li annega nel Mediterraneo. Havvi però una qualità di queste locuste che offre un passabile nutrimento. sarà quella senza dubbio di cui nutrivasi san Giovanni Battista nel deserto.

La salvaggina (necellame) vi è abbondantissima, le pernici vi sono a torme e così pingui e grasse che non occorre a cacciarle che un semplice bastone. Ma nel medesimo tempo vi si rinviene una spaventevole quantità di Incerte, di serpenti, di vipere, di scorpioni e d'altri velenosi insetti. Quando si è per disgrazia morsicati o punti da uno dei suddetti rettili od insetti, il migliore rimedio è quello di una pronta cauterizzazione della parte lesa. La moltitudine delle mosche d'ogni specie è tale in codesta contrada che i cavalli, i muli ed i cammelli ne divengono quasi furibondi, e per liberarsi da questi nemici tiran calci, si rotolano per terra o strisciano contro gli alberi. Ma che dirassi delle formiche ? S' immagini un gran formicaio sopra una distesa di dieci giorni di cammino (dal Cairo a Gerusalemme p.e.), la strada non è che una vasta superficie intieramente ricoperta di stami e di spoglie di questi piecoli animali sui quali scorgonsi a miriadi le formiche per ogni senso a trascorrere ed intente alla giornaliera loro occupazione.

Ad ogni modo non mancherebbe a questa celebre contrada per fruire del suo ricco e fertile suolo che il benefizio della ci-

vilizzazione e l'appoggio di un paterno regime.

Dopo questi geografiei indispensahili cenni per far conoscere quelle regioni ai lettori che le devono percorrere, proviamo di apprezzare la Terra Santa sotto un lato più interessante. Vediamo come essa fu culla ed il primo teatro d'una religione tutta divina. Senza risalire a tempi troppo remoti, dov'è che i Profeti (quegli nomini di Dio che leggevano nell'avvenire e tenevano in mano schiavi gli elementi), dove fecero essi rimbomhare la voce loro minacciante o misericordiosa ? Dove il figlio d' Amos. Isaia, le eui labbra furono purificate dal earbone ardente, annnuziò egli i dolori e le Ignominie di Cristo, la divisione delle suo spoglie, ed il numero delle sue ossa che dovevano essere infrante, e con tanta chiarczza come se fosse stato oculare testimonio di questa lunga scena di lugubre agonia? In qual parte prediss' egli la rovina della gran Babilonia e di Gerusalemme, altre volte città prediletta a Dio, e di tutte quell' altre potenti e floride le cui flotte in tutti i mari allora conosciuti velleggiavano? Egli è nel regno di Giuda ; sopra questo suolo favorito dal guardo vivificatore dell' Eterno.

Dove Geremia spiegò gli accenti del sno religioso dolore con lamenti canori? dove persnase egli il popolo ed il rege a ricoprirsi di cenere per impetrare misericordia e perdono? dove implorò egli che gli occhi suoi fossero cangiati in due perenni fonni di lagrimo, prevedendo i mali disastrosi che dovervano pion-bare sui suoi compatriculi? Questo pocta impirato da Dio cra nu figlio di Benlamino; egli è in mezza ai suoi fratelli, pressi Gernasfemme, dal fondo cupo della prigione ove tenealo Sedecia che egli annuniavas la dura e lunga schiavità de Giudet, ed il loro ritorno in patria quando i settani anni computati da Dio avesero posto line a quella cattirità. Eccola assiso asi ruderi loquaci della granda città distratti, genero: il giorno esopiraro gualette ed eschanare con sublima eccetto, in sublimissima lineatica.

De' nostri cuori al giubilo Doglia sottenira estrema, Spento di gioia è il palpito, Infranto è qui il diadema; Signor, ma voi per secoli E secoli in eterno Degl' inimici a scherno, Sul trono vostro figido Avrelo gioria ognor.

Ezechiello, che la mano possente d'Iddio portava sulle più alte montagne, nel tempio sanoi, in mezzo a pisuro cosparse di simboliche ossa; Daniel martire dell' antica legge che usci sano ce salvo c' sinoi compagni dalla fossa de leoni dov' era sato gi: lato per avere ricustas adorazione all' aureo simulacro; Giona ribelle un' istante alla voce del son Signore, punio della sua disobbedienza, poi miracolosamente salvato, quindi aggirantesi injorno alla gran torre di Ninier ed altamente grafando:

Quaranta soli ancora E rovesciata Ninivo A terra si vedrà :

ovvero

Quaranta notil ancora-e Ninive cadrà :

tutti i Profeti, ogni eccheggio rimbombante della divina parola percorsero questa Giudea, questa terra di prodigi ; ogni più piccolo villaggio couserva le rimembranze del loro passaggio, e se voi leggete le sacre carto voi li verdre al ogni pagina, promunciando fatdiche parole d'istruzione, impirare terrore o predicare il perdono; nomini a parte nell'istoria d'un popolo a parte e portanti un bel nome che il solo feroce Maometto ha tentato naurpare.

Ma i tempi sono compiti, colni che deve redimerc il mondo imprese a nascere dal seno d'una Vergine.....Tengasi dietro all'orme dell'Uomo-Dio in pria nascente in un deserto presepe, trascorrendo i primi anni della sua vita nell'oscura officina d'un

Op. stor. e biog. - V1, 2

artigiano : allorchè, tenero ancora, meravigliosamente confondeva i più vecchi dottori della legge, disputando nel recinto del tempio ; allorchè operando il bene egli mostravasi nei borghi e nelle città, sui laghi e sul mare; allorchè pregava sulle vette dei monti o che il popolo, raccolto per udirlo, evangelizzava; studiamo tutte le ore di questa miracolosa vita ; alle nozze di Cana Galilea, al Pozzo della Samaritana iu Siehem, nel suo viaggio di Jerico (o Gerico); alla porta di Naim; al sepolero di Lazzaro; quando i pani d'orzo ed i pesei multiplicaronsi sotto la tanmaturga sua possente mano per nutrire l'accorsa folla di popolo ad udirlo : qui compassionevole sulle umane fralezze l'adultera assolve : là nella magione dell'orgoglioso Farisco quando i suoi piedi sono irrorati di lagrime dalla penitente Maddalena che di olezzanti unguenti profumali; egli è sulle sponde appunto di questo lago (Jerico) ch' ei rassieura Pietro che a lui sen viene sull'acque; egli è in que'lnoghi ch'ei raccontava le commoventi parabole del prodigo figliuolo e della pecorella smarrita : egli è là che trionfante, colmo delle benedizioni del popolo, in mezzo ai ripetuti osanna della folla, percorre le vie di collesta Gerusalemme che più tardi ei deve inatliare di sudore e di sangue. Trent' anni d' una vita, nostro modello, e base di nostra felicità furono dal nostro Redentore passati in codesta Terra Santa ove al presente impera il corno dell' odrisia Luna sacra a Maometto. Il legislatore dei Cristiani ed i suoi discepoli, un di pescatori ignoranti ma in elequenti oratori cangiati ed in apostoli rigeneratori del mondo, la divina loro missione compirono in quest'angolo dell' Asia, la più grande, la più durevole delle metastasi vi fu operata, e non col brando come quella del falso Profeta, non col soceorso d'una fiorita eloquenza, non coll'appoggio di principi, ma colla parola, co'miracoli o virtù del Nazzareno del figlio del falegname accompagnato da qualche pescatore illiterato ed incolto.

Tuta la vita di quella quasi divina fanetulla Gessea di stirpe regole astretta a dare alla ucei i suo primo di unito genito in un presepe, a nascondersi per qualete tempo in Egito, e ca vivere ossuri giorni col suo sposo e suo figlio, trascorre e, gualmente in Nazzaret, ore l'angiolo annunziatore alla vergine sposs si mostra, a commoverale colle misicho parocle che unitolo ancella tremante compress da casto fremito intende ; a Betlemme di cui Miches ben motti secoli prima avea detto:

E 10 Betlemme terra di Giuda Non sei la minima fra le città, Chè qui dee nascere in stagion cruda Quet che il mio popolo governerà;

a Gerusalemme che la sacra famiglia visitava ai tempi prescritti dalla legge; uel tempio dove Gesù fanciullo fu rinvenuto, dalla desolata madre, insegnando ai dottori ; e finalmente sul Golgota ove presso la eroco Maria dal dolore trafitta cogli occhi fisi sul divino suo figlio numeronne i sospiri ed i palpiti del cuore, meditando gl'inscrutabili misteri di quella morto che doveva darci la vita, e venendo meno fra le braccia delle sante donne e

del prediletto discepolo.

Dopo ehe la tomba ebbe restituita la sua preda, dopo ehe Gesù risorto il terzo giorno ebbe istrutti e consolati gli Apostoli, mirate quegli uomini divenuti ad un tratto sapienti ed eroi percorrere le piazze e le strade di Gerusalemme per annunziare la nuova legge, la carità, questa parola ignota alla pagana filosofia, essi predicano in tutte le lingue, in mezzo de Giudei. dei Greei e di tutti i popoli riuniti per la solennità della Pasqua, un Dio erocefisso fra due ladroni ; attestano con miracoli la loro dottrina; quindi fra loro il mondo conosciuto dividendosi qual ricco retaggio, vanno a propagarvi il Vangelo e portarvi elemosine o dare la vita loro pel divino Maestro.

Dovo mai intiere falangi d'armati colla croce sui loro mautelli brandendo la spada, pieni di un'ardentissima fede, e di uno zelo qualche volta imprudente, aecorsi dal fondo dell'allemagna, dalle rive della Senna e dolla Loira, dalla Gran Brotagna o dalle ispane religiose provincie, popolazioni cristiane che si davano la mano partendo, camminavano sotto lo stesso stendardo. e perdevano ben sovente la loro forza e la loro gloria per divisioni intestine, per liberare il santo sepolero e cacciar gl'infedeli detentori delle divine insegne, dove, ripetiamo, diedero esse sanguinose battaglie ? scalarono le più alte muraglie ? versarono il più nobil sangue d' Europa ? Egli è a san Giovanni d'Acri ( l'antiea Tolemaide ), a Jaffa sotto le mura di Jerico e di Gerusalemme. Dopo avere quai pietosi o pacifici pellegrini pregato l'Eterno sul monte Oliveto essi preparansi alla conquista della Città difesa da Solimano ; queste piazze prese, perdute e riconquistate al prezzo di tanto stragi videro guerrieri il eui nome vivrà immortale.

Perchè egli è là che illustrossi il fiore della nobiltà di Fraucia cotanto numerosa ed impaziente, che le loro insegne talora perlin confondevansi [1]. Là combattevano Baldovino e i suoi fratelli come due leoni a fianco d'un leone; Goffredo, Tancredi,

<sup>(1)</sup> É comme opinione che il blasone sia stato in quell epoca inventato perchè e soldati poteasero riconoscere i loro capitani.

Argante, Baimondo di Tolosa, Gaston di Pois, Lefoldo semplice, gentiluono fiamingo che slanciossi il prino sulla nuar della città t; tutta questa militia santa edi interpida che la primiera riconquisto Gerusslemme, che l'Europa cristiana da scroli ridomandava alacremente, pose campo in quello pianure, sulle rivedel torrenti ai più delle città che noi andiano a descritore, o done ritroveremo la loro gloria, le loro disgrazio, le loro virtù e i loro errori do orni più sonsinto.

Ore il re de Francesi, che rendeva ad ognuno ginstizia soltole ombrose piante di Vincenses, o riconciliara i principi; il gran re san Luigi vitorioso e trionfante de suoi stessi vincitori, morente sulla cencera Tunisi dopo aver lusicalo a suoi popoli un codice di savie leggi, ed al suo figlio ammirabili precetti; ove, diciamo, fiu egli più bello, più prodo, più pio che sa questo suolo benedetto e consecrato ch' ci visitò con sì fortunose varie viende ? Ore Riceardo coro di ilone, Filippo II suo degno rivale ed amico, l'imperatoro d' Allenagna confederato per questa guerra pietosa, et utti i cavalieri che formarono la bella scorta loro, ove fecero essi maggiormente risplendero le virtù loro guerriere e con maggior gloria?

Finalmente quai luoghi furono celebrati da un poeta più illustre di Tasso ? (1) Quai descritti da viaggiatori pari a Chateaubriand, Michaud, Byron e Lamartine? Quali rovine farono visitate con maggiore rispetto e commozione? Diteci ovo siano le città distrutte sulle quali si preghi, sulle cui rovine si pianga dopo ventidue secoli ? Gerusalemme, la città santa per eccellenza è come Roma il annto di mira dell' universo intiero. Tutti coloro che vivono all'ombra della croce rivolgono gli occhi verso quelle città privilegiate : da tutti gli angoli del mondo cristiano, de principi, de religiosi, dei sanienti, dello dame illustri, delle vecchie cadenti,(2) delle giovani damigelle, delle imperatrici e de' poveri pellegrini vengono a prostrarsi sulla pietra del santo sepolero; incessantemente un nuovo interesse prendesi a quelle mura tante volte distrutte ed altrettante riedificate : colui che non può salutarle col guardo ascolta con un vivo piacere i viaggiatori più felici di lui e compiacesi di leggere le commoventi loro relazioni e cerea almeno un compenso nella fedele

<sup>(1)</sup> L'autore dell'ilinerario da Parigi a Gerusalenime dice che la Gerusalemme Liberaia è il pocuia del guerriero che respira il valore e la gioria è che pare serilito in mezzo ai campi di Marle sopra un marziale scudo.

cne pare servito in mezzo ai campi di Marie sopra un marzane scudo.
[3] Sussiste una relazione di un viaggio a Getusalemme di Anna Cheron
ottuagenaria; ed ai giorni mostri una grovinetta svizzera sola portossi a piedi nudi a vistare la città sauta.



pittura do' luoghi che non gli è dato percorrere, perchè il sentimento religioso, questa vita dell' anima, conferisce, più che la gloria, le lettere e le arti, esistenza ai monumenti caduchi, ne fa eterna la rinembranza e loro imprime una sorta di sacra venerazione incancellabile.

ī.

JAFFA — Reminiscenze di S. Luigi e di Napoleone — Monastero dei frati di Terra Santa — Donne velate — Elemosine ai pellegrini — Ruine d'Ascaton — Ramia — Strada di Gerusalemme.

La prima città ove approdano quasi tutti i pellegrini d' Europa che recansi a Gernsalemme ed alla Terra Santa è Jaffa l'antica Joppe della Bibbia, sita snl Mediterraneo. « Lo sbarco dei viaggiatori che io accompagnava, dice Chateaubriand, eseguissi senza tumulto quantunque con una legittima impazienza. La folla de vecchi, degli nomini, delle donne e dei fanciulli, non fere sentire meltendo il piede sulla Terra Santa que' gridi, que pianti e quelle lamentazioni delle quali piacque a taluno farci pitture ridicole » Può ragionevolmente conchiudersi da questo fatto che le cose così procedono ogni anno. I pellegrini spendono in questa città ed in Gerusalemme delle somme considerevoli : « A non calcolare che 1500 persone a 1000 franchi caduno ( dice l' autore d' un viaggio in Siria ) egli è un milione è mezzo: una parte di quest' oro va in compenso delle derrate somministrate dal popolo e dai mercanti che scorticano i forestieri a tutto potere. L'acqua pagavasi quindici soldi per ogni secchio ». Frattanto oltre le due fontane di Jaffa citate da tutti i vinggiatori, si ritrovano acque dolci lungo tutta la spiaggia rimontando verso Gaza. Basta scavar culla mano l'arena vicino al mare per fare scatnrir acque fresche. Il vascello che portava altre volto le elemosine del governo spagnuolo a Jaffa, nella somma di 4000 piastre forti, vi era atteso colla medesima impazienza che aspettavansi, trenta anni sono, in Cadice, i legni carchi dell' oro del Messico.

Hiriam, re di Tiro, faceva approdare nel porto di Jaffa i vascelli carichi di recisi cedri e di marmi che mandava a Salomone per la costruzione del tempio di Gerusalemme. S. Pietro che doveva essere un giorno capo della Chiesa vi dimorava allorrhè ebbe una visione relativa a Cornello, e, che risussiciì Ta-

bite. La santa Vergine imbarcossi in codesto meschino porto con S. Giovanni per Efeso : molto tempo prima Giona veniva a ricercarvi un rifugio e salpò da Joppe per la Cilicia, procurando sottrarsi al formale divino comando cho gl'imponeva di predicare ai Niniviti la penitenza. Così dal primo passo innoltrato nella Terra Santa le rimembranze dell'antico e del nuovo testamento vi circondano, voi camminate sulle orme dei Profeti, di

Maria e degli Apostoli.

Questa città che ergesi in anfiteatro è d'un aspetto tristissimo, le sue strade sono disgustosamente ingombre d'ogni immondizia; ma nulla è più ridente quanto i giardini e la selva de' melaranci vicina. « Il colpo d'occhio ne è magnifico, dico Lamartine, quando uno vi giunge dalla parte del deserto. Le falde della città sono bagnate a ponente dal mare che spiega sempre in que' luoghi un' immensità di spumanti cavalloni che vengono ad infrangersi contro gli scogli che formano il recinto del porto. Dalla parte del nord essa è circondata da giardini deliziosi che per incantesimo pare spuntino dal deserto onde ombreggiare e coronare i ripari ; camminasi sotto la vôlta elevata ed olezzante d'una foresta di palme, di melagrani tempestati dalle rosse loro stelle, di cedri marittimi colle foglie a merletto. di cedri, di aranci, di fichi, di limoni dell'altezza de'noci d'Eurona, ed incurvantisi sotto le loro frutta ed i loro fiori: l'aria non è che nn profumo soave propagato dai venticelli marini, il suolo biancheggia di fiori d'arancio ed il soffio de'venti li disperde come appo noi le foglie morte in autunno; di distanza in distanza turche fontane a mosaico, di marmo, con tazze affisse a catenelle offrono le trasparenti lor acque al passeggiero e sono sempre circondate da un gruppo di donne che lavansi i piedi e attingono acqua in urne di forme antiche. La città fa pompa dei suoi bianchi elevati minaretti, delle sue terrazze merlate, e delle finestre ad arco moresco, dal seno di quest'oceano di arbusti imbalsamati, e si disgiunge all'oriente dal fondo bianco d'arena che stende immediatamente dietro di essa l'immenso deserto che la separa dall' Egitto ». Il suo porto non è rinomato che pei naufragi. Tuttavia la Scrittura fa soventi menzione della bella Joppe. S. Girolamo nell' Epitaffio di S. Paolo rammentando le sue mitologiche memorie non isdegna di citare la favola di Andromeda allo scoglio sul promontorio di Jaffa. Questa città sì sovente nominata nella storia delle crociate cadde in potere dei cristiani, mentre i crociati assediavano Gernsalemme. Essa fu sovente presa e ripigliata dai Saraceni e dai Franchi. Egli fu sotto le mura di Jaffa che Riccardo cuor di lione solo si batte contro una Iniera armata noussulmana e riannovà le incredibili prodezire di Amadigi ed Orlando. S. Luigi che ava fatto rialzare i ripari di Cesarea fece anche riparare le fortificazioni di Jaffa da Saladino revinate (1). « Quando no fummo giuni a Jaffa dave comandava Gualitero di Bricana col ittolo di conte di Jaffa, dice il sig, di Joinville nel suo stile ingenou, noi sostamo poi campi non lungi dal castello, il re fece edificare un borgo dall'uno dei muri sino al al fire, del il de ciagrer: em in sorte controlle del control

Egli fu a Jaffa che la regina, consorte di S. Luigi diede in luce una figliuola chiamata bianca, e si fu nella stessa città che S. Luigi ricevette l'infansta notizia della morte di sua madre, e tosto, compreso dalla più nobile rassegnazione, si prostra cd esclama:

In il riagratio o Dio
Di sermi dato uni amorosa madre
Per fin che piarque a tua botal divina.
Tu ono iguori e la morosa madre
Il mana più d'ogn' altro oggetto al mondo,
Ma il mi oddo ri profiendo
Calima tua volonia, che la destina
Pra la celetta iguitario de destina
Pra la celetta iguitario de terma;
El in mis mente inchina
Le mano e il nome dell' idea seperna.

I gran lavori del nostro santo re non furono annichilati che nel 1776 dopo un assedio di 46 giorni, da Mahmoud, e dopo la carneficina generale degli abitanti eseguita dai mamalucchi.

Non è appena che un terzo di secolo (1799) che la gran moschea di questa città era ingombra di moribondi, che il flagello d'oriente, la peste.

#### Polché egil è forza designaria a nome,

aveva coll' infetto suo stigmate improntati. Un uomo di piccola statura, di carnagione giallognola, capelli neri e distesi, di poche ma imponenti parole, entra, parla a quegli ammalati, li toc-

(1) Nel 1197 Maick Adel sul quale i Mussulmani avevano gli occhi ogni volta che trattavasi la causa dell'Islamismo, dopo aver fatta un'orribile carnificina de' Cristiani, distrusse le fortificazioni di Jaffa Innalzate a si gran costo. ca.....Essi non guariscono, ma consolati esalano l'ultimo sospiro (1).

La città appartiene presentemento al vicere d'Egitto; suo figlio Ibraim bassà se ne rese padrone coll'astuzia e con altrettanta abilità che prontezza. Un muro, che ai due punti estremi tocca il mare, la cinge dalla parte di terra, e l'assicura da qua-

lunque sorpresa.

Oui il viaggiatore incomincia a riscontrar donne tutte ricoperte da una specie di cappuccio nero o verde giallastro aderente al viso loro, in modo che appena le traccie del naso, delle gnancie e del mento presentano leggiera un'orma, degli occhi e della bocca non appare vestigio; orrida foggia di velo per un Europeo non nso a questo spettacolo, e che non ha potuto formarsi un'idea di questo strano travestimento se non se vedendo le processioni de penitenti provenzali ed italiani e quelle più tetre dell'Inquisizione. I gialli stivaletti che servon loro di calzare in nulla contribniscono a rendere più elegante il loro vestire in simil gala, nullameno sanno benissimo a vaghi panneggiamenti atteggiare un gran mesoro di coton bianco di cui ricopronsi talora da capo a piedi; le donne povere sono ancor più orrende, s'applicano codeste sul naso e sulle labbra una schifosa benda, e non lasciano allo scoperto che i loro occhi sovente cisposi e rossi. Le oftalmie e la peste sono i due più gran flagelli di anesti dintorni.

Il convento dei monaci di Terra Santa venne ricostrutto nel 1831 con materiali tratti dalle rovine di Castrae, già tutta edificata di marmo bianco da Erode alla distanza di 20 leghe; per una provvidenza divina le pletter che avvano servito al re di Giudea per fondare una città in onore di Angasto sono state impiegate alla costrazione di un templo a quell' florate la cri ascita di tanto spavento avera ricolmato il principe giudeo ch'oggii avera cercaci di farlo perire. Quantanque ricolficato di nuovo, il monastero di Jaffa, pel quale si spese tant'oro, rassoniglia tuttavi aggii altridi Terra Santa; egli presenta l'aspetto d'ma fortezza, d'un castello del secolo decimo, « sono insomma pietre su pietre, ecco tatto o (D. Geramb).

Ma egli è almeno ben consolante pel viaggiatore cristiano di trovare così all'entrar nella Palestina un asilo sicuro, Religiosi ospitali e benevoli, sempre disposti malgrado le loro

<sup>(1)</sup> Egli è questo tratto di presenza di spirito e di coraggio di cul vien contensa a l'americità, che Gros, ultimamente involta alle arti, ha reso immortale nell'ammirabite suo dipinto degli appestati di Jaffa.

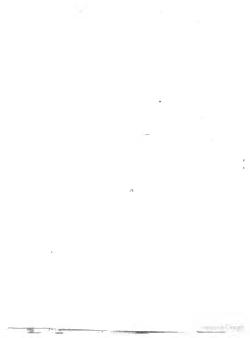



strettezze a ricevervi con un cuore limpido e bianco; di udire, dopo na lungo tragitto, i cantici sacri e di assistere a commoventissimi riti, mentre si ode all'intorno il brulichio d'una popolazione metà egiziana e mezzo (urca.

Potrebbesi egualment entrare nella Gindea per la piccola città d'Ascalon (l) altre volte conquisata da Ginda Macaboe, vicinissima al mare o non meno considerabile sotto i Giudei che la famosa Gaza di cui Sassone involò le porte; ma † pellegrini hanno abbandonata l'antica città del Filistel dappoiche essa non offre più che na mamsseo di rovine belle a preziose però all'ochio dei dotti, e fra le quali distinguonsi tutorra alte colonne di la città e del della compania della compania della colonne di città e della colonne di magnificata. Vi si anomina casi profonda cisterna in cui si pnò sendere periin da cavallo per na camnipo voltuto che la circonda.

Noi vedremo di distanza in datanza in quest'arida e sabbiosa regione, come in tutto l' Oriente, immensi lavori intrapresi, e le più minute precanzioni anteviste dai dominatori di queste contrado, per non lasciar mancare nè agli nomini, nè agli animali l'acqua cotanto necessaria e così preziosa in que l'no-

ghi. Ascalon fu presa da Baldovino III e da Baldovino IV nel x11 secolo. Videsi quest'ultimo, pieno di fiducia nella santa croce che facea portare inanazi a sè, coa 400 suoi fidi assalire respingere 26000 cavalieri dell'armata di Saladino; lo strumento di nostra salvezza, a detta de' cronicisti; pareva innalizari fino al cielo e ricoprire coll'ombra san tutto l'orizonta.

Si attribuisce all'assedio di questa città, ch'ebbe loogo nel 134 allorche gli infedeli se ne essero padroni, l'origine o l'invenziono dell'immangine della SS. Vergine cho si venera Nostra Donna di Liesse in Piercilia presso Loane, e che fin apportata in questo loogo selvagio e paludoso da tre fratelli altretanto pii che valorosi. Questi generosi soldati dopo una coraggiosa resistenza, essendo stati fatti prigioni e mandati al sultano d'Egitto, prierevettero miracolosamente questa immangine nel loro carcere.

(1) Leggest nelta Bibbia una profezia di Geremia contro questa città, espressa net termini i più energici; accola, ma però non col medesimo nerbo dell'originale esposta:

« O gladio del Signor non avral tu posa? Deh non colpirci più; frena il tuo iampi Come avrà posa mai, quando l'Eleruo Gl'impose d'assaiir, non Ascaloune Sola, ma tutta la propinqua spiaggia? a Op. stor. e bios. - V1. 3 che diè loro mezzo d'evadersi colla figlia del principe che questo miracolo valse a convertire.

I creciati ginogendo nel 1192 sotto le mura di Ascalon altro non riacennero che mucchi di pietre. Saladino averane erdinata la demolizione dopo avero consultati gl'imani e izadi; avera egli colle sue proprie mani coadiuvato a rovesciar torri e moschee; un antore arabo deplorando la caduta di Ascalon ci narra che il sultano medesimo s'assise e pianse sui ruderi della sposa di Siria.

L'armata rinnita si occupò di riedificare la città: tutti i pellegrini erano ripieni di zelo e di ardore, i grandi e i piccoli, i preti e i laici, i capi e i soldati, perfino i seguaci dell'esercito tutti lavoravano insieme, passavansi di mano in mano i materiali e i sassi, e Ricardo cnor di lione che comandava l'armata gl'incoraggiava sia lavorando con loro, sia colla voce, sia distribnendo danaro ai poveri. I crociati, come ci vengono dipinti gli Ebrei costruendo il tempio di Gernsalemme, tenevano d'nna mano gli strumenti di massoneria e dall'altra la spada; essi avevano a difendersi dalle sorprese dell'inimico, e soventi anche alcuni di essi facevano delle scorrerie sul territorio dei Saraceni. In una di queste escursioni Riccardo liberò 1200 schiavi cristiani, e questi fedeli vennero a dividere i lavori de' crociati. Frattanto i dissidi non tardarono a farsi sentire nell'armata; Leopoldo d' Austria accusato dal re d'Inghilterra di rimanersene ozioso co' snoi tedeschi, rispose con alterigia, non essere nè mastro da muro, nè falegname; molti cavalieri che pur dovevano rimover pietre si sdegnarono alle perfine contro Riccardo. Essi dicevano altamente che non erano venuti in Asia per riedificare Ascalon, ma per conquistare Gerusalemme: il Duca di Borgogna abbandonò su due piedi l'armata, la maggior parte de crociati francesi non tardò molto a seguirlo; e per colmo di sciagnra le querele cho avevano sì lungo tempo agitato l'armata si rinnovarono (MICHAUD, Storia delle crociate).

#### Ramla.

Lungo la strada di Gerusalemme trovasi Ramla, l'antica Arimalta, quasi sul confine della forita piasure di Saronne in una posizione veramente deliziosa. La città è molto mal costrutta, case di pietra grigia rassomigliano a grandi capanne; le strade sono orribili. Quando piore non si potrebhero far quattro passi senza imbrattarsi fino al ginocchio di fango. Per giungerpassi senza imbrattarsi fino al ginocchio di fango. Per giungervi è d'uopo di attraversare un' immensa foresta di fichi d' India (nopals).

L'antica torre dei Quaranta Martiri è occupata dai dervis circolatori ci seguiscono al assono di orchestra discordana circolatori ci seguiscono al assono di orchestra discordana delle danne circolari colle braccia tene gli occhi rivolti al ciolo, com una tale rapidità che l'occhio abbagitato non può loro tener dietro. A fianco di questi poveri monaci turchi, i quali credono di onoraro la Divinità con una danza così strana, voi rimentei è padri del Comento Latino fondato da Filippo il padri del Comento Latino fondato da Filippo il

buono, duca di Borgogna, che sussiste ancora.

I pellegrini dell'Occidento, che prima delle crociato portavansi a Gerusalemme, ben soventi passavano per Ramla; fu questa la prima città di Palestina, cho cadde in potere dei crociati; veggendo le vasto e fertili pianure che la circondano, ritornano tosto alla memoria le varie battaglie che vi diedero. Si fu là che al tempo di Baldovino primo re di Gerusalemme perirono coll'armi in mano un duca di Borgogna, un conte di Blois dove Baldovino medesimo non potè sfuggire all'inimico che per un miracolo. L'armata di Riccardo, dopo la battaglia d'Arsur, venne duo volto ad accampare nelle pianure di Ramla. Egli è da questo luogo che anche muoveasi il re d'Inghilterra per andare a sorprendero le carovane sulla strada di Damasco, ed allo volte per fare qualche escursione nelle montagne della Giudea. - Le tende inglesi e francesi dei crociati ricoprivano tutta quella pianura; di quanto benedizioni e di quanti cantici di gioja non rimbombavano lo campagne vicine allorchè parlavasi in quel popolo di crociati di gire a Gerusalemme! Quante disperate grida, quante amare doglianze, quante impracazioni allorchè il rigoro della stagione, la discordia dei capi, i preparativi di Saladino impedivano ai crociati di progredire nell'intrapreso cammino verso la Città Santal Quante bestemmie quando erano costretti a rientrare pelle rovipe di Ascalon o nelle mura di Jaffa !

Ramla quantunque sila in mezro ad un paese fertile pare povera e miserabile, la propolazione è di 3,000 anime, un terzo di Greci, un terzo di Armeni, poche famiglie di cattolici ed il rimanenta di Etneri. Vi si veggono ancora le vestigia di alcuno tombe di crociati. All'epoca del passaggio dell'armata francese in Siria, il convento latino divenane la dimora dello stato magnerio di controlo di controlo di controlo di controlo di pei ferti; i soldati morti a Ramla furono sepolti fra gli antichi tumali dei cavalieri della eroce (Cerrippudera di Virinte).

La pianura di Saronne, lodata nella Scrittura e che si va-

lica per andare a Gernsalemme, è rinomatissima pe' suoi fiori; ond è a ragione che un gran vate disse:

Come una rosa seegliesi

Fra le ghirlande olenti di Saronne ecc.

Quando il padre Neret vi passò nel mese di aprile 1713, essa era ricoperta di parrnechetti (tnlipes). La varietà dei loro colori, dic'egli, presenta il più vago de'giardini; i fiori che smaltano in primavera questa celebre campagna sono: le rose bianche e rosse, il narciso, l'anemone i gigli bianchi e gialli, i garofani ed una specie di odorosa sempreviva. (CHATEURRIAND).

La vista delle numerose mandre di ogni specie che ricoprono quella piannra rimembra la vita pastorale di Loth, d' Abramo e di Giacobbe; fu in questo luogo che Sansone abbruciò le biade ai Filistei, attaccando alla lunga coda di alcune volpi, manipoli di esca accesa; la moltitudine di questi animali in codesti luoghi spiega bastantemente questo stratagemma.

Dopo aver oltrepassati i villaggi di Amoat, Latroum, e Derion, ove cavalieri arabi vi fanno pagare un tributo, cutrasi in una valle strettissima chiamata Quad-Ali, sparsa di precipizi e di sterili roccho. Le montagne che s' innalzano a destra ed a sinistra sono deserte e di un aspetto selvaggio; le loro cime ed i loro pendii sono ricoperti di arbusti e di piante verdeggianti, ma non hanno fonti nè cascate. Gli Arabi tengousi soventi nascosti nelle loro caverne per assaltar le carovane e spogliarle. Ciò che di meglio si può sperare in tai regioni si è di non abbattersi con alcuno. In più luoghi il commino è quasi impraticabile; la strada che si batte è l'opera de torrenti che talvolta vi fan rotolare grossissime pietre, tal altra vi animpechiano salbia, e sovente cagionano maresi, scoscendimenti e frane.

L'aspetto di queste strade e delle montagne che le fiancheg. giano rattrista il viandante e gli rammeuta questa profezia che pur troppo venne verificata:

> E to atranier perfino Che da lunge verrà su questo lito Nel contemplar tanta miseria e tanta Chinerà il ciglio a terra inumidito.

Dopo trascorsa la valle di Ali fiancheggiata da poggi coperti di vigneti e di ficaie, si fa alto al villaggio di S. Geremia a cagione della sua fontana e della vecchia sua chiesa che data dal tempo delle erociate: entrasi allora pella valle della Quercia o di Terebinto: essa è una delle più ridenti della Giudea.

In questo sito che non è lontano da Gerauslemuse se non una lega circa, il pasces incomienia de essere meno incolto; le divini ed I fichi (questi antichi alberti della Giudea) ricoprono qua e la il piendi odi colli. Strati di terra vegetale che sorgono di sistini in varii pianerottoli fra le rocche, ricevono la semente delle biade e luscinon trasparire. I agricoltore dirignete un aratro senza ruote come quelli di Egitto. Scorgonsi in più siti boschet- ti di olivi, alternando, la loro pallida verdura alla tinta rossignete dei terreni di quelle valli. — Dopo alenne salite ed alcune discresse, la Città Santa (El Kodj) con vi viamente deviderata mostrasi intieramente a voi al di la di un'ultima poco alta montagna, ed i pellegrini s' inginocchiano e spingno grada pistone di gioia.

11.

Abitanti di Gerusalemme. — Dei pellegrinaggi attuali a Gerusalemme — Montagno degli Olivi — Gerusalemme vista dall' alto di questa montagna. — Mura di Gerusalemme.

Prima di gittare un colos d'occhio generale e materiale su Gerusalemme, di descrivere le sue case particolari ed i suoi edifizt pubblici sacri o profani, di contare le colline sulle quali essa è fondata e di percorrere col guardo il cinto delle alte mura che la chiudono, ci pare a proposito di far conoscenza cogli abitanti che presentemente popolano questa città da tanti secoli celebre ; e siccome la precipna sna gloria e la sola sua riechezza è di ricevere più che ogn' altra città una folla di pellegrini che v' intervengono da ogni parte del globo per prosternarsi al presepe ed oraro sulla tomba dell' Uomo Dio, noi daremo una rapida ma veridica idea dei pietosi viaggiatori ebo Gerusalemme vede entrare giornalmente nelle sue mura ; e prenderemo questi due curiosissimi articoli ad imprestito dall'erudito o conscienzioso storico, dal letterato amabile e religioso a cui dobbiamo la Storia delle Crociate e la Corrispondenza d' Oriente ; avrem perciò qualche volta ricorso a queste due opere eccellenti.

#### Abitanti di Gerusalemme.

La popolazione di Gerusalemme è nn misto di musulmani, di Greci, d'Armeni, di Cattolici, di Cofti e d'Abissini. Il commercio e l'industria sono poco proficui alla città; le montagne e le scorces rocche da cui è circondata non conobbero mai le dorate messi. Lo gomno vire dei sussiell della sus setta; non avrene alcuna in Oriente che non mandi elemosine a Gerusalemme; i pellegrini armenie a greci vi apportano della commo considereroli; i doni e lo offerte della divotione sostengono la popolazione cristiana e la giudalez. Il massulmani pravalgonsi di tutti queno della credenza di tutti.

Per colpir nel segno della rera fisionomia di Gerusaleame serabbe d'upos tatdiare ogni nazione in particolare. Gli Elmei della Città Santa abitano il quartiere il più immondo; egli è sito presso la porta Sterpulina o delle immonditie, ora chiamata dei Mangrabini. Separati dalle altre sette, divisi essi stessi in due setto meniche, mestamente riunti melle loro sinangoghe cogli oc-

chi rivolti verso la valle di Giosafatte, essi mangiano

« Dell'affizion il pane, e del dolore « Bevono l'acqua gemebondi e ancii.

A vederii nelle Joro improprie ed anguste abliazioni è facile a gludicare che nou venero già in Gerusalemme per riverri felici od anche solamente per riverri felic od anche solamente per riverri fina solanto coll'intenzione di guadagarari na posto nella funbero vallea e d'esser prosti pel di del giudizio. Yengono a Gerusalemme Giudei d'ogni contrada; giuntiche vi soso, più non o escono, in maggior parte di vecchi che vi soso, più non o escono, in maggior parte di vecchi via. Un gran numero ne conta Gerusalemme, soprattutto di donne, che oltrepassano i cento, ed i cento e renii pani.

Gli Armeni ed i Groci mostransi nella città di Gransalemme quali isono per ogni dore. Quantuque lo den nazioni siano esperte in ogni traffico ed in ogni genere di commercio, esse non potrebbero ostenersi nella Città Santa, se non fossero secorese dai pellegrini. Il quartiere degli Armeni sito sul monte di Sion è li più proprio ed il meglio costrato dei quartieri di Greusslemme. Questa nazione che non possiedo terreni ed abitazione domestica, che vive errante ed alsperas come i gligitioni di Iranello, fa vedere per ogni dovela sua superiorità, ed il suo credito sembra ogni di più prasperare in mezzo a tatte le rovine e tutte le miserie d' Oriente. Non s'incontrano sulle strade che tendono a Gerusalemme che carovane armeno le quali da tutte le parti del l'impero ottomano ed anche dalla Persia vi giungono, e ciascuna di queste carovane porta con seco tesori.

La natione greca abita no dintorni del Santo Sepolero, equesta ricinarsa la consula di tutto ciò che ha perditori. I Greci persegitati in tutte le messal mane contrade non mandano quasi più olierta a Gersaletame, ed i loro pellegriai revarano dimenticata la strada di Sion. Egli non è che dal 1831, sotto la protecione dello stendardo russo, che hanno incominciato a ritornarvi y en eg jungono dall'Asia minore, dalle due rive dell' Ellesponto ed anche da Samboul. Essi hanno conservato il loro carattere antico, e se si va in traccia di qualche allegria si è preso i Greci che hisopar ricercarla nella melanconica Gerusalemme. Più superstitosi degli altri hanno tuttavia nel loro alto clero nomini strutto.

In questo concorso di opposte rivali credenze, una ve n' ha che primeggia sull'atre ed è la più gelous ed intollerante. I una sulmani sono d'ogni cosa i padroni. La popolazione turca è turbolenta, inquieta, non potendo softrire ne giogo per essa ne liberia per altri; ciascuno di questi miscredenti può oltraggiare in sitrada e nelle proprie casa e irstitano i gilebreis esuaz de questi possono querelarsene ed ottenere riparazione degli affronti od insulti.

Ciò che v'ha di singolare si è che questi musulmani s'incontrano cci cristiani e cogli cheri nella renerazione di più luoghi sacri;vi sono nella Bibhia e nel Vangelo dei nomi che inspirano anche rispetto si figli dell'Issimismo. Tuttu queste proplazioni nemiche sono governate e comandate dal muziclino, da un cadi e un sotto cadi incaricati della polizia, den un un'it che preside al la giustizi adelle mose hee cdall'osservanza della legge religiosa. Tutti unamini sono però per estocrere demordaissistatori dello varioreligioni. La città è sotto la dominazione del bassà d'Acri, » (Corrispondenza d'Oriente).

> Sentimenti di S. Agostino, di S. Gregorio Nisseno e di S. Girolamo sulle pellegrinazioni.

Fin dal terzo e dal quarto secolo i pellegrinaggi alla Terra Santa erano si frequenti, che trascinavano già seco loro molti ahusi. S. Agostino (Sermone 3.º de Martyrum verbis) esprimevani così:

« Il Signore non disse già : andate in Oriente per cercarvi « la ginstizia ; navigate fino all'Occidente per essere assolti dalle « vostre colpe » ; ed altrove ; « Non pensate a lunghi viaggi ; « coni con credete; perchè si va Dio che è in ogni luogo, non « con viaggi per mare, ma amando ». S. Gregorio di Nico, in una lettera che ha per titolo: Di coloro che vanno a Gerusa-lemne, con maggiori vereneza parla dei pellegrinaggi; egit penesara soprattutto che le donne potevano, viaggiando, incappare in maggiori occasioni di pecares; e che Gesù Cristo, il Santo Spirito, non erano più in ni lnogo che in un altro. S. Girolamo, quantunque avesse fatto lui tesso questo viaggio, adortiva no, quantunque avesse fatto lui tesso questo viaggio, adortiva no porta del cirito, diceva aggli, è evaulmente aperta nella gran Bretagna che a Gerusalemno». Si Micrator, Torciali si

### De' pellegrinaggi attuali a Gerusalemme.

I pellegrini arrivano in genanjo ed in febbrajo, od i primi giorni di marco al più tardi; essi one sen vanon che dopo la cebebrazione delle feste pasquali. Gerusalemme è il convegno dei pellegrini di tutte le nazioni cristiane dell'Oriente, Greci, Armeni, Abissini, Siriaci, Cofti, di tutte le sette appartenenti al Vaneglo; ri si trovano pure molti Ebrei ed anche pellegrini turchi, perchè Gerusalemme è pure una città santa aglì occhi d'un mussiolamo.

Non è soltante uomini rolansi che « impongono tante fatiche e tante privazioni, ma anche debii recchi, i quali non vogliono morire prima d'aver veduto o tentato di vedere Gernastemne; donne ce giovani figlie destinate ad una più pacifica vita e più dolce, teneri fanciulli che vengono a fare il loro novitato di sofferenze nel carmino della città over il loro Disofferes e mori. Quantunque la pia trappa non s'avventuri senzarmi, clla cade alle votte nelle rapaci mani d'ès deduisi, Quante la mi, clla cade alle votte nelle rapaci mani d'ès deduisi, Quante la

grime allora I quanti stenti I perchè ci vuol denaro e non poco per compiere il viaggio. Si lavora dieci, venti anni per simile meta. Una famiglia cristiana viene a spendere a Gerusalemmo qualche volta il prodotto dei lavori di un'intiera vita.

Giunti sotto le mura di Gernsalemmo essi sono obbligati di attendere que'della truppa loro indietro rimasti, onde poter tutti insieme fare il loro ingresso nella Città Santa. Durante quel tempo uno dei guardiani della porta di Betlemme (egli è per questa porta che banno accesso i pellegrini) corro ad avvisarne il governatore chiedendogli licenza di lasciarli entrare. La permissione accordasi mediante il tributo d'uso, e la porta apresi. Tutte lo nazioni, tranue i turchi e i Franchi, pagano quattro paras (quasi 4 centesimi) per testa per entrare nella città ed altrettanto per uscirne. In salle prime ogni nazione prende alloggio nel proprio convento, accompagnato da uno dei superiori del monastero. I pellegrini vi sono per due giorni ricoverati e natriti; il terzo giorno chiamansi l'nn dopo l'altro i pellegrini, se ne registra il nome e la patria, e se gli chiede una somma proporzionata ai suoi mezzi ; gli uni sborsano 1500 piastre, gli altri 1000, ed i meno ricchi 600; poscia loro si ritrova un alloggio per tutto il tempo che bramano passare nella città, ben inteso cho quest'alloggio è a spese dei pellegrini; inoltre essi sono obbligati di dare nn'elemosina per ognano dei laoghi santi che visitano per pregarvi: un prete della loro nazione li accompagna in queste pie stazioni. Un pellegrino senza essere munito di un permesso dell'autorità mussulmana, che il fa pagar caro, non può entrare nella chiesa del Santo Sepolero. Egli non è altresì che a prezzo d' oro che un pellegrino ottiene il perdono delle sue colpe.

I pellegrini cattolici rinvengonnel monastero latino una gonerosa ospitalità e non ispendono un paras per compiero gli atti della loro divozione (Corrispondenza d'Oriente).

Copia e traduzione del brevetto di pellegrino dato dall'Economo del Convento di Gerusalemme al signor Damoiseau.

« In nome del Signore, così sia.

« Noi sottoscritti attestiamo a tutti quelli che vedranno e eggeranno queste lettere, e certifichiamo che il sig. Luigi Alessio Pasquale Damoisean, medico emerito di S. M. cristianissima Luigi xvii, ha dimorato a Gerusalemme; che ha visitati colla divozione e col rispetto che loro sono dovuti i sanii luoghi tutti

Op. stor. e biog. - VI, 4

consecrati dalla presenza e dalle parole santissime di N. S. G. C.; che vi ha assistito alla messa e praticati molti altri atti di pietà. --- In fede ecc.

« Dato al convento del Santo Salvatore a Gerusalemme il 4 aprile 1830.

( Seguono le firme. )

#### Aspetto generale di Gerusalemme.

Tutti i riaggiatori e tutti gli scrittori, tranne il sig. Lamartine la cni immaginazione è cotanto poetica ed il euore così indulgente, e che vede sempre la natura e l' uomo sotto il più favorevole aspetto, si secordano a rappresentare Gerusalemme come un luogo di desolazione. Pietre, sabbia, centri, qualche arbusto spinoso, ecco ciò che gli antichi ed i moderni vi scòrsero.

Le strade di Gerusalemme sono assai regolari, rettilince, ben selciate, molte con marciapiedi, ma tristi c strette, offrendo quasi tutto dei piani inclinati. Le case d'ordinario banno due o tre piani e poche finestre, con porte basse e facciate semplici costrutte in pietra senza il menomo ornato, di modo che percorrendone le vie pare di essere in corridoi o gallerie di una vasta prigione; vi si riconosce in una parola la verità dei quadri di Geremia. Qual contrasto colle strade della Mecca che sono sì gaie e sì ricche! niuno s'aspetterebbe di ritrovare questa inferiorità in una città popolata da cristiani dono tanti secoli, « Ma la donna delle nazioni divenne come una vedova »; in generale gli edifizii sono ben costrutti, quasi tutti in belle pietre da taglio : ma per una singolare bizzarria le porte vi sono sì poco elevate che bisogna ordinariamente piegaro la metà del corpo per entrarvi; alcune ease posseggono piecoli giardini; ed è cosa notabile che ninn vuoto considerevole trovasi per la città ; di modo che Gerusalemme il cui terreno è ben meno esteso di quello della Mecca, contiene quasi 30,000 anime, non compresa la popolazione di olenni piecoli borghi propinqui alla città. Non avvi pubblica piazza propriamente detta. Le botteghe ed i pubblici mercati sono nelle strado come alla Meeca (Viaggi di Ali Bey).

Ella è questa l'impressione che fece in Parigí il panoramo di Gernsalcmme dipinto con raro talento dal signor Prévost; ciascuno usciva da quello spettacolo col cuoro oppresso dalla tristezra; eppure si sa che l'artista avera espresso colla massima verità l'imsieme e di dettagli di questa espitale antiza de Giudel:

« Avriciuandosi al centro della Giudea i fanchi de' monti distandosi presentano insieme un aspetto più grande e più sterile: a poco a poco la vegetazione languisce e muore, i muschi stessi spariscono, una tinta arsiceia e rossigna succede al palloro delle rocebe . . . . Nel contro di questo montagne trovasi un arido bacino chiuso da ogni parte da balse e vette giallogono e assose. Questo sommità presentano verso levante un vareo che lancia vedere il golfo del mare Morto e le mostupe lontano del l' Arabia. In mezzo a questa petrosa regione, cutro la cerchia di di fichi d' India e d'alore; alemno arthe casipo, i miti di limbia; cati sepolori, ricoprono quell'ammasso di rovine... Ecco Gerusalemne ».

Malte-Brun conferma questa lugubre pittura della Città Santa da Chateaubriand tratteggiata. E l'illustre geografo opina che le conviene quasi tanto oggi quanto al secolo 16.º quaudo venne da Belon descritta e dipinta quasi coi medesimi colori.

Il Taso nella sua Gerusalemmo liberata non fecene una più seducente pittura; ed i trasporti de crociati quando videro la prima volta quelle rispettabili rovine non ponno esprimersi che col sentimento profondamente religioso che li animava, e mereò lo stesso desolto aspetto di questa città dove tanti miracoli eransi operati, e la cui conquista andava a costare rivi di lagrime e di sangue.

Al gran piacer che quella prima vista Dolcemente spirò nell'altrui petto, Alta contrizion succede, ecc.

Il sig. Michand nella Corrispondenza d' Oriente viene all'appoggio di questa opinione sì poco favorevole a Gerusalemme:

> Ed è pur questa la cillà si trista Che a ergo in terra montuosa, inculta E dal sol arsa? acc.

Se col guardo si percorre la cinia di Gernaslemme o di Sion, che uno trovisi a oriente della porta di siano Stefano, da questa parte gli occhi si fissano sulla hella montagna degli Olivi, ed il suo aspetto spando nan dolce melaneonica (inia all grande esvero quadro che imponente spiegasi davanti all'osservatore. Ma nello stesso tempo fa bea conoscere come questa citià porti un carattere di desolazione tutta propria, che gli avanzi el solitu-dine delle altre citià rovinate uno avranno giammai.

Gerusalemme è triste, ma la sua tristezza ha un non so che di misterioso e di poetico pari al canto de' suoi profeti; la solitudine di Sion coperta di lutto ha sempre qualche cosa d'attraente e di maestoso, perchè analoga alle rimembranze della nostra infanzia, alle nostre riflessioni dell' età matura, ai nostri pensieri sulla morte : non si move passo in questa sacra terra senza che nalniti il cuore : I delitti e le calamità de popoli frammisti alle immagini della misericordia e della salvezza; una moltitudine che il furore acceca e trascina, il giusto condannato, il tradimento che sè stesso punisce, il pentimento, la compassione, la devozione, le umane fralezze a fianco delle umane virtudi, l'inferno che divora la sua preda, un Dio risorto che ascende al cielo, la speranza che ne discende : ecco ciò che vi si para innanzi in mezzo alle rovine di Gerosolima. Noi ritroviamo colà i nostri destini sulla terra, i beni e i mali dell'umanità ; pare che battansi tutto le vie di questo mondo. In que' luogbi ove un Dio visse della nostra vita, ove un Dio morì di nostra morte, tutto è diventato simile all' nomo. Ed ecco spiegata la cagione per eui con tanto rammarico si abbandona Gerusalemme; provasi allora una sensazione penosa come se si avesse a lasciare la vita, che chiamiamo valle di lagrime, e dalla quale il dolore stesso non vale a staccarci.

Perfino la primavera è senza attrattive e senza rinfrescanti venticelli in questo paese dalla maledizione colpito.

Venne il bel tempo (20 febbrajo 1834); attraverso a bianchi e leggieri vapori che stendonsi sotto un cielo azzurro, come serico diafano tessuto, il sole della primavera spande i suoi dolci raggi. A Gezzemani e nella valle di Siloe shucciano le foglie dei fichi; la guainella (caroubier), il mirto ed il terebinto fan pompa de' loro racemi e verdeggianti ramoscelli, le meliache o alhicocche fiorite adornano il pendio del monte Sionne. Fra le selci del monticello di S. Giorgio spuntano larghe ma inodorose violette simili a quelle che crescono a Rodi sulla collina di Simboli; spunta l'isopo dallo screpolature delle rocce, le foglie degli olivi cominciano a vestire una più viva tinta di verde, e d'ogn'intorno la novella stagione si sforza di animare e vivificare la morta natnra di Gernsalemme. Ignote sono in questa città le zolle fiorito delle praterie d'europa in tempo di primavera, ignoti i limpidi ruscelletti mormoreggianti in mezzo alle fresche erbette ; non odesi delle lodoletto il canto, nè il meledioso nsignolo a modulare l'inno armonioso del mattino dell'anno; qualche tortorella appena sospira sulle palme del giardino di Caifa e sui grandi alberi che ombreggiano la porta di Sion. La primavera insomnia di Gerusalemme nulla presenta che inspiri la sensazione giuliva delle nostre primavere rideuti (Corrispondenza d' Oriente).

Vediamo ora come l'autore delle Rimembranze durante un viaggio in Oriente, sal punto di por piede in Gerusalemme l'ha giudicata e dipinta eoi magici suoi colori nella metà del mese di ottobre quaudo è illuminata dagl'ignei raggi di nn ardentissimo sole.

«Sulla sinistra del uostro orizzonte venendo dal deserto di S. Gio. Battista, e circa ad una lega da noi, il sole vibrava i suoi dardi sopra nua torre gnadrata, sopra nn elevato minaretto e sulle ampie mura giallastre di qualche edifizio che la sommità corona di una bassa collina. Ma da qualche altra punta di minaretto, da qualche lembo di merlato mura più alto sporgente e dalla cima nera ed azzurrognola di qualche cupula che giganteggiava piramidale dietro alla torre ed al grande minaretto, riconoscevasi una città di cui non potevamoscoprire che la parte più elevata e che protendevasi lungo i fianchi della colliuetta, nè poteva esser altro che Gernsalemme; noi ee ue eredevam più distanti ancora, e ciascuno di noi senza interrogare la guida sul dubbio di vedere distrutta la propria il-Insione gioiva in silenzio di questo primo sguardo alla sfuggita slanciato sulla città e tutto inspiravami il nome di Gerusalemme. Era dessa. Essa staccavasi iu giallo scuro e pallido, sul foudo azzurro del firmamento e sul fondo nero del moute degli Olivi. I uostri cavalli ad un tratto arrestammo per contemplarla in questa misteriosa ed abbagliante apparizione. Ogni passo che avevamo a fare discendendo nelle valli opache e profonde che ci sottostavano, andava unovamente ad involarcela al guardo. Dietro quelle alte mura e que'tetti abbassati di Gerusalemme, un' alta e larga collina innalzavasi in seconda linea più oscura di quella che portava e nascondeva la città. Questa saera collina circoscriveva la periferia del nostro orizzonte : era la montagna degli Olivi ...

Gli ultimi passi che fannosi prima di scoprire Gerusalemme sono calenti in mezzo ad una circovallazione immobile di funebri rocche che innalzansi di dicci piedi al dissopra del capo dei viaggiatori e non lascian vedere che la parte del cielo che steudesi sovr'essi. Noi cravamo i u quest' ultimo adito, vi camminavamo da un quatto d'ora, quando lo rocce all'agradiosi ad utratto a destra ed a sinistra ci lasciarono faccia a faccia colle muradi Gernasiemme alle quali eravamo giunti viciui seuza accordidato del considera del consider

con dolce pendio, e a sinistra presentava cinque tronchi antichi d'olivo semi-curri sotto il peo del tempo e dei soli, alberi per coal dire petrificati come gli sterili campi dove a stento regetareno. La porta di Betlemme dominata da due torri coronate di meri gottic, na deserta come la vecchie porte degli abbandona ti castelli, era aperta davanti a noi; e fummo qualche minuto immobili a contembularla.

« So vi son luoghi al mondo che abbiano il dolente potero di segliare tutto cich evi ha di tristezza di lutto nel cuore nmano e di rispondere al dolore intellettuale con un dolore per così dire materiale, sono senzi altro i Luoghi Santi; ogni passo che vi si fa rimbomba fino al fondo dell' anime come il voce delle lamentazioni, od ogni sgameto cade supra un monumento di le lamentazioni, od ogni sgameto cade supra un monumento di tristezza di quelle miserio inoffabili dell' umanità che furuono qui sofferie, espiate e consecrate ». (Rimembranza et Oriente ).

« L'aspetto generale dei dintorni di Gerusalemme può dipingersi con poche parole: montagne senz' ombra, valli senz' acqua, terreni senz' erba, balze senza terribile ed imponente aspetto, qualche ammasso di pietre bigie sporgenti dalla fragile terra screpolata, qualche ficaia accanto, qualche gazzella o qualche inpo dorato furtivamente ascondentesi fra le fenditure delle rocce, qualche vite strisciantesi sulla cenere bigia e rossigna del snolo, di quando in quando un cespuglio di pallidi olivi, piccola macchia d' ombra porgendo sui fianchi scoscesi della collina; all' orizzonte un terebinto od na nero carabbio melanconicamente affacciandosi isolato sulla volta azzurra del cielo; le mura e le bigie torri delle fortificazioni della città appariscenti da lunge solla sommità di Sion: ecco la terra. Un cielo immensamente elevato, paro, netto, profondo ove giammai la menoma navoletta colorasi della porpora del tramonto e delle rose dell' anrora. Dalla parte dell' Arabia un profondo precipizio allargantesi fra due nere montagne conduce il guardo sino all' onde spnmose del mar Morto, e lascia vedere all' orizzonte violaceo le cime de' monti di Moab. Non un soffio di vento ne' merli delle mnra od un zeffiretto susurrante fra le secche fronde scarmigliate degli olivi , non il canto di un augelletto, non lo stridor di un grillo saltellante negli aridi solchi, un silenzio compinto, perfetto, cterno nella città, per le strade, nelle campagne ... Tale è Gernsalem me ».

Malgrado le tinte hrillanti che Lamartine profuse su queste rovine consecrate dalla religione; quantunque egli abbia dorati eo' raggi del sole tutte quelle montagne sterili, aride e senza di-





gnià vernna, per dar loro na risalto; la solitadine, il silenzio della città, quelle alte mura deserte, quelle Porte che nessono oltrepassa, quei vecchi alberi che vegetano a stento, tutto questi insieme vi infonde inevitabile melanconia; ma nello stetupo si vede che nulla è più atto ad inspirare pietose e profonde riflessioni.

Dom Geramb, pellegrino sesagonario, partito coraggiosamento dal monastero di S. Urbano in Svizzera e coll'abito di trappista in dosso, D. Geramb, il quale portossi nel 1832 a visitera e città separata da G. C. col marchio della riprovazione; è del parcre pur anco di Chatcanbriand e di Michand sull'aspetto melancolico di Gerusalemmo.

« Quando finalmente nom s'addentra nella citià, quell'apparente grandezza che da lunge colpisce, quella dolce illasione per poco prodotta dall'aspetto imponente delle cupole, delle moschee, e dei minaretti soprastanti agli altri editiri, tutto saniace. Gerusalemme non appare più che realmente qual è: una citità di avanzi e di rovine. Le see case quadrate, in generale piccole e basse, prive di finestra verso le strade, coperte di tetrotonda, rassonigliano ad un ammasso di pierte con ordine accumulate per la costruzione d'un'abitazione piuttosto che laoghi abitati, e fanno l' effetto il più terro.

Oualunque siasi il gindizio che gli uomini i più illustri del Giudea, l'opinione nanaime però si è che per hen giudicare del suo issieme è d'uopo assidersi sul monte degli Olivi che la domina.

## Mantagna degli Olivi.

In varie epoche il monto Oliveto colpì l'ismanginazione dei Cristiani; nei primi secoli della Chiesa scoprivansi silla sau vetta fuochi miracolosi, ed i pellegrini del 9. e 10. secolo credevano in essi vedere rimovata la scena gloriosa dell'ascensione del Salvatore. Alcuni, ginuti sulla montagna, prosternavansi a terra colle bratcai incrocicchita el see conserte, legirapando chiedvano a Dio la grazia di essere liberati dalla corporea loro prigione la dore Gesù erasi verso l'empireo lancia.

Il cronichista Glaber parla d'un pellegrino d'Anton chiamato Lethbaldo che Iddio chiamò a sè nel soggiorno degli eletti il giorno istesso ch'egli aveva fatta la sua preghiera sulla montagna dell'Ascensione. L'esercito pietoso de'crociati guerrieri; prima dell'ultimo assalto dato a Gerusalemme, fece alto nul monte degli Olivi; il solo aspetto della città dall'alto della sarca montagna dovette inflammare di eroico entusiasmo i compagni di Gofredo, ben più che i discossi de 'elicrici e dei vescovi. Il monte Oliveto è l' nuico retaggio di gloria che sia rimasto, a Gerusalemme come ragginte disdema che tuttora ineorona la figlia di Sionne. La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne La critica ed il scetticismo, che percorrendo la figlia di Sionne di Colivita il dubbio oni verria da Gilesare il notto solie, en si per tremo su questa montagna alimentare lo nostro illusioni poeti-co religioso s. (Corrispondensa d'Oriente ).

« Ogni passo ehe movesi nel salire la montagna degli Olivi discopre un quartiere, un edifizio di più in Gernsalemme. Ad una ad una notrebhesi annoverarne tutte le case. Al di là delle due moschee e del recinto del tempio la Città Santa tutta si spiega e si stende per così dire innanzi a noi senza ehe l'ocehio possa perderne nn tetto od una pietra, come il piano di una città in rilievo che l'artista esporrebbe sopra una tavola. Onesta città, non quale ci venne rappresentata, ammasso informe e confuso di rovine e di ceneri sulle quali sono sparse qua e là alcune arabe capanne od infisse alcune tende di nomadi Beduini; non qual Atene caos di polve e di ruderi ove invano il viaggiatore cerea l'ombra degli edifici, la traccia delle strade, la visione di una città : ma come città splendente di vario pinta luce, nobilmente presentando al guardo le intatte mura merlate, la sua moschea azznrra colle sne bianche colonne, le migliaia di cupolo risplendenti, sulle quali i raggi di un sole d'autunno dardeggiando, ne fanno riverberare una luce che si spande in abbaglianti aurcole (egli è nel mese di ottobre ebe Lamartine visitò Gerusalemme) : le facciate delle case tinte dal tempo e dalle stagioni estive di quel color giallo dorato degli edifizi di Pesto o di Roma : le sue vecchio torri guardiane delle mura sue, a cui non manca una pietra, un merlo od nna feritoia; e finalmente nel centro di quest' oceano di case e di quell' immenso numero di cupolette che le ricoprono una cupola nera e piatta, più larga delle altre o surmontata da un' altra enpola bianca (è il Santo Sepolero e il Calvario) ; tntti questi oggetti sono di là confusi e come annegati nell'immenso laberinto di enpole, di edifizi e di strade che li eircondano. Ecco la città dall' alto della montagna degli Olivi.

« Gerusalemme non ba orizzonte dietro di sè, nè dal lato d'occidente, nè dalla parte di settentrione. La linea delle sue muva e delle sue torri, le guglie de suoi numerosi minaretti, locurve delle spiendenti sue cuplo risiatano nude e come frastaglias sull'azurro di nu ciclo d'Oriente; e la città così mostrata e presentata sopra un largo de clevato ganito par cho brilli ancora di tutto l'antico spiendore delle sue profezie, o non aspetti cho una possente parola per tutta spiendente risognero dalle sue dicissette caduto che successi sumente la rovinarono, o ridiveniro con raggiante.

« Questa à la sisione più tedocente che l'occhio possa avere di una città che più non cisite; perchè pare che dessa tuttora sussista e risplenda come se fosse nel fiore della giovinezza o della via; ; e frattanto se vi si fa altenzione estetta che realmente non è più che una sisione della città di Daridde e di Salomone. Nessuna voce, nessuno streptio nelle sue pizze e nelle sue strade; nessun astropio nelle sue pizze e nelle sue strade; nessun astropio ma di settentrione; pochi serpergianti sentieri soltanto dal caso tracciati fra i dirupi ove non iucontransi che qualche Arabo senimolo poratto dal suo sonarello, qualche mercante di cammelli di Damasco, qualche donna di Belemme o di Perio sorreggenti col capo cestelli di raccomi d' Engaddi o canestri di tenere colombe che portano a rivendere ogni mattino sotto i terchini presso le porre della città.

A sinistra del poggetto del tempio e delle mura di Gerusalemme, la collinsa su u'il a città al disende, ad un tratto si albasa e dilatandosi offre all' occhio un dolce declivio que e la sostemato da sterrati di pictre. Questa collian ha sulla retta, a qualche centinaio di passi da Gerusalemme, una moschea ed na grappo del edifici turchi assi rassomiglianti du una borgata europes, coronata dalla sua chiesa e dal suo campaniic; egli cSiodi il palazzo, la comba di Daviddo ». (Rimembr. di Orinette ces.)

Quando lo spettatoro giunge sul monte degli Olivi e colla visuale domina tutu la città, «çeli s'innalza a considerazioni puramente religiose, come non si rammenterebbe egli con religioso ribrezzo che egli è presso a poco il sist obve il nostro Salvatore s' assiste in vista del tempio, c conversando con alcano dei sono discepoli sui spaventosi segnali che dorevano precedere la distruzione di questo sacro edificio ? (MATT. XXIV. 1, 3). Da questo luogo anche G. C. rivolse il guardo sa quella sgravista città e pianes, lui l' unono dei dolori, sui mali da cui era minaccitat (Lec. XXI, 41, 44). Essa è invero la situzione la più imponento che potesse serce l' Uomo-Dio per lanciar l'anatema su Gernsalenme.

Op. stor. e biog. - VI, S

Dono avere considerato a volo di augello l'interno d'una città che sotto il rapporto politico e religioso a nessan'altra può rassomigliare, il tutt'insieme delle mura che la cingono, per l'interesse che deve inspirare, non è cosa che debba essere indifferente a considerarsi. Qui non abbiamo da giudicare nna fortezza, una piazza di guerra importante ; (1) non è d'uopo averne altra idea che di un campo fortificato da secoli in mezzo ad nna sterile pianura, una barriera opposta alla rapacità degli Arabi del deserto : bello è il rammentare che è presso a poco la stessa linea di mura che sotto forme diverse, con principii di varia architettura, e ad epoche ben lontane, vide tanti nemici, sofferse tanti assalti, e malgrado il lasso di tempo conserva tuttora inapprezzabili tesori agli occhi de Cristiani; i Turchi alla meglio conservano quelle fortificazioni tanto per dirsi i padroni di Gcrusalemme, quanto per trarne qualche leggera imposizione e prelevare un tributo su tutti quelli che vengono ancora a visitare queste rovine.

L'attuale cinia di Gerusalemme che comporta cirra 2125 tese, lo spazio di una lega, nè quasi quadrata. Ma le mura non offrono una linea perfettamente retta che dalla parte d'oriente, i suoi altri lati sono irregolari. L'altezza loro de di 120 piedi circa su trenta di larghezza, con torri quadrate di distanza in distanza, e sette porte priucipali, [2] parte fortificate, parte no. Verso l'occidente avvi un castello che consiste in una grossa torre e alcune torricelle costrutte in pietra da talgito e circondate da un ascintto fosso, o pintosto da un burrone profondo, ove tratto tratto is socrogno le pietre fondamentali dell'antic cinta

<sup>(3)</sup> Quando şi chiere a Bonnaparte e egit andrebbe a Gerusslemme, rispate che spedia città one entrara no lipano della noi operation. Perse paste che spedia città one entrara no lipano della noi operation. Perse ta dal Direttorio per alleniamere il potente mentro da coi vente pai revestato, non seppe antivere l'immensiti di arrevinementi che potenta genito, non espe antivere l'immensiti di arrevinementi che potenta genito, non espe antivere l'immensiti di arrevinementi che potenta giante que della città contacti de postenti della città sona, e di assestivei il non none a quelle di Contantino, e degli interpidi Pracecca: che vidersa, alla terra quel granda straniera.

<sup>(2)</sup> La porta del Prediletto (bien-aimé) tendente a Bellemme; la porte del Profeta Davide; la porta dei Barbareschi, la porta Dorata ora chiusa a murata; la porta della Santa Vergine; la porta dell' Aurora o del Cerchio, e quella di Damaseo.





Description Lineagle

d'Erode. Questa rocca è della più rimota antichità, a chiamesi castello de l'isnin, perchè a foro se ne attribuisce l'origine, di che ce ne darebbe la fondazione al tempo in cui i Cristiani estato no padroni della città santa; d'altronde si sa che i Pisani si distinisero all'epoca delle erociate; questo esstello serro di quartiere all'agà ed alle truppe che comanda.

Verso il nord la muraglia della città eretta sul monte Sion medesimo invola Gerusalemme al guardo de' spettatori, essa prolungasi fino alla valle di Giosafatte. Rammentandosi anche in modo confuso i diciotto assedi in cui sempre diedesi il sacco a Gernsalemmo, e quante volte dessa în presa e distrutta, è facile formarsi un' idea approssimativa della frequente ricostruzioue o ristaurazione delle sue fortificazioni, or più elevate o basse, or più o men solide, or sopra esteso piano e vasto, or sopra angusto e ristretto; ma la più completa distruzione di una città che aveva fatti morire i profeti, lapidati gl'inviati di Dio fra il tempio e l'altare, sconosciuto il Messia medesimo, rigettate le tenere dimostrazioni del suo amore, o messo il colmo alla sua ingratitudine con un deicidio, ebbe luogo nell' anno 70.º di G. C. sotto il reguo di Vespasiano, allorchè verso il tempo della Pasqua una moltitudine immensa rendevasi da ogni dove a Gerusalemme per quella grande solennità; il triplice riparo delle sue mura cadde nello spazio de 5 mesi che durò l'assedio, ed il 7 settembro il vincitore entrò nella città trionfalmente, mentre le strade, lo pubbliche piazze e le caso erano coperte di morti e di moribondi. Il fuoco bentosto incendia i quartieri stati dalle macchine di gnerra risparmiati; gli ultimi avanzi del tempio spariscono, e l'aratro scorre su quelle rovine.

Allora vidersi i giorni sgraziati di cui l' infinita carità del Salvatora evas avvertiti gli abianti di Gerualemmo piangendo sovr essa; allora compierona i vaticinati giorni in cui avevalo detto: « I tuoi nemici di circonderamo di trince, ti chiudrane no dapertutto, sarai rasa e distrutta insieme ai tuoi figli che « saramon nella tun mura, delle quali non rimarrà pietra su pie-ce tra, perchè non hai conosciuto il tempo in cui Dio ti ba visi-« tata.» ( Ruc. Xix. 43.)

Questa spaventevole rovina colla quale ninna calamità istorica può aver paragone e che fiu descritta mintamente coli i da diuseppe Flavio storico ebreo (circostanza rimarchevole), era stata predetta da molti profeti, nei termini i più chiari, seicento anni prima dell' avvenimento.

Le mura odierne, delle quali il signor Chateaubriand, come Gionata intorno a Ninive, fece tre volte il giro a piedi, presentano quattro facce ai quattro venti e formano un quadrilungo il cui lato maggiore protendesi da oriente ad occidente. Danville provò dalle misure e dalle posizioni locali che l'antica città degli Ebrei non poteva essere molto più vasta della moderna; essa occupava quasi lo stesso spazio, se non che essa acchiudeva tutta la montagna di Sion ed escludeva il Calvario. L'attuale cinta è opera di Solimano figlio nnico di Selim primo (1534), come lo attestano le iscrizioni turche infisse in alcune parti di quelle mura. Si pretese che il disegno di Solimano era di comprendere la montagna di Sion nella circonvallazione di Gerusalemme, e che fece morire l'architetto per non avere eseguiti i suoi ordini; ma da nulla consta nna tale giustizia alla mussulmana. « La città è superabile quasi da tutte le parti ; perchè potesse resistere agli attacchi di un'armata regolare ci vorrebbero grandi lavori a ponente e settentrione, ed nna cittadella sul monte Oliveto. »

Egli è quest'incompleto e cattivo stato delle fortificazioni della città santa, che fa la sua disgrazia: ogni anno una fazione di truppe andaci eccitate dalla speranza di saccheggiare gli abitanti e di appropriarsi tesori che si credono ben più considerevoli di quel che realmente lo siano, e l'orgoglio di regnare su rovine di pietre, il cui solo nome è nno stato, e che sono visitate con rispetto da tutti i popoli dell'universo, può tentare d'impadronirsene. Nel 1831, allorchè D. Geramb era in procinto d'entrarvi, non si sapeva ancora se lo scaltro Mehemed Ali non se ne sarebbe reso padrone; durante la specie d'anarchia che regnava in quelle contrade, i Bednini, gente abile a prevalersi dei torhidi, ridoppiavano le loro concussioni ed i loro cattivi tratti contro i poveri pellegrini.

Tuttavia que'lunghi ammassi di pietre unite insieme dal cemento e dal ferro e successivamente rovesciati dagli ariett, dalle catapulte, e dalle possenti macchine da guerra dei Caldei, dei soldati di Tito e di Vesnasiano, dai Persiani e dai Crociati, e finalmente da Solimano, come opera d'arte non attrassero che ben debolmente l'attenzione dei curiosi. Alcuni ingegneri al più misurarono quelle linee per conoscerne il lato debole o forte, e ridersi di quelle miscrabili fortificazioni che la nostra scienza mederna portò al più alto grado di perfezione.

Ma al piè di quelle merlate mura, di quelle torri screpolate, davanti a quelle si mal custodite porte che si chiudono al menomo segnale d'un capo barbaro, e pusillanime, misurando col guardo il cinto in cui vive una miserabile popolazione, frammista e rivale, soggetta a crudeli malattie, ed a tutte le concussioni degli usurpatori che se ne impadroniscono a vicenda, il filosofo cristiano, assio sovra una balza all'ombra d'una palma ass'asuggia alla scabola sterminatire dell'Arabo o del Turco nesituaggia alla scabola sterminatire dell'Arabo o del Turco neghittoso, percorrendo col religioso pensiero il rotar dei secoli, 
imprende a leggere la Bibbia cou una fode vira, con un intersase, che le rivoluzioni solferte dagli altri popoli non poterano mai 
na come presenti tutti i mali che Gernsalemme sofferea, quando 
no come presenti tutti i mali che Gernsalemme sofferea, quando 
il potente re di Babbionia Nabnedonosorre (che più tardi doveva de' soti delitti essere punito colla terribile metastasi in istato 
di bratto, in merzo ad un imponente corteggio di principi venci duo figli erano stati stoti o nai occhi trucidati. Quale entusiasmo poetico nelle funeste predizioni del profeta, quale amblimità d'immazioni erandi cel aso stile poetice o figurato il

Noi abbiano vednto più sopra l'anatema lanciata da G. C. contro la deicia cità, e l'istoria ci narra come venne realizzato dai Romani nell'antico e nel nuovo Testamento avvente si fa menzione di queste mara dall'inimico assodiate, acosse dalle sue torri e da'i numerosi artelit, e finalmente sebacicate dal proprio loro peso, o ciò con una tal precisione che l'incrednità la più ostinata non pon tegare la rerità delle Scritture sante.

Nobilitiamo alquanto l'aridità di questi materiali dettagli con qualche citazione dei libri santi.

- « Chiamerò, dice il Signore, tutti i popoli dei regni del-« l'Aquilone, e ciascuno d'essi verrà a stabilire il sno trono sni « limitari delle porte di Gerusalemme e intorno alle sue mura. « Andiamo, diranno i Caldei, salgansi quelle mura in pien
- « meriggio.

  « Andiamo, salgansi quelle mura questa notte istessa e ro« vesciamo ogni casa.
- « Tutta l'armata da' Caldei ebe era col loro generale « demolì i ripari ebe fortificayano la città di Gerusalemme. Il « Siguore distrusse nella sna collera le mura della città di Giu-
- « da, le ha atterrate.

  « La fortificazione cadde in deplorabil modo, e parimenti
  « furono distrutte le sue mura.
- « Le sne porte vennero schiantate e rotti ne furono i car-

Quale piazza forte della nostra Europa antica o moderna (1) venne trattata come la città di Ginda ? quale città inspirò pittu-

Roma sede della cristianità, come Gerusalemme ne fu la culta, sei volte fu saccheggiata.

re così sublimi e così lagubri ? Omero e Virgilio descrissero col poetico loro ingegno e la loro immaginazione le favolose mara di Troia o le ideali sue disgrazie; ma gli nomini inspirati dallo Spirito Santo ci foero piangres su mali reali, e su calamità ven e; ma Giuseppe l'Isavi co i fa tuttora fremere al solo racconto dell'assedio intrapreso dai Romani; ma il Taso è fedele nello sue pitture la più briliani quando cano la imprese de crociati dardo sacro salle mara di tione propositi della dardo sacro salle mara di Stome riconomistata dal loro valoro.

III.

Casa del governatore a Gerusalemmo — Autorità dispotica del bassà di Damasco e do' suoi delegati — Condizione miserabile dei monaci di Terra Santa — Tempio di Salomone; sua magnificenza, moschea di Omar — Vista interiore di questo monunento — I soli maomottani vi ponno entrara.

Il viaggiatore fece la sua entrata in Gerusalemme, gittò rapidamente no copo d'occhio salla città santa da più favorevolo punto per gindicarne l'insieme, cioè dalla montagna degli Olivi, o dal terrazzo dei monaci di S. Francesco; fesò atteniamente lo mura giù taute volte riedificate che chiudono la città; ora è d'uopo fargli conoscere sotto quai leggi ci vada a vivera, quale autorità politica debba sommettersi, perchè in ogni paese giova sapore a chi si obbedisca, e che abbiasi a fare, e queste nozioni sono soprattutto necessarie là dove ogni cosa è arbitraria, capricciosa o barbara.

Dicci Instri or sono che Volney, scrittore che deve prima di tutto consultarsi sulla Siria, senza aderire tuttavia alle sue prevenzioni irreligiose, era ben lunge dal far un elogio dei governatori di Gerusalemmo.

Gerusalemose abbe di tanto in tanto dei governatori proprii col titolo di basas, ma il più sovente cesa è com' oggi dipendente da Damasco d' onde ella riceve un mote-allomo o depositario dell' antoriò. Questo mote-allamo paga un tributo che trasdal miri / impositione fondiaria ), dalle dogane e soprattutto dalle contribuzioni cho pagano le vario sette cristiane per la possessione dei luoghi santi che a vicenda si contrastano a peso di oro presso i governatori musualmani. Vanno a gara per acqui-

stare una prerogativa, o toglierla ai loro rivali ; a vicenda s'accusano delle scambievoli mancanze. Pecesi egli qualche ripara zione di soppiatto ad una chiesa? progredì più oltre del consueto una processione? ebbe l'ingresso un pellegrino da una porta piuttosto cho da un' altra? ecco un motivo di delazione al governo che non manca mai di prevalersene per istabilire delle emende e moltiplicare le estersioni ; e da queste pel mots-allamo uu casuale che ogni anno ascende a somme considerevoli ; ogni pellegrino deve al governatore un'entrata di dieci piastre, più un dritto di scorta pel viaggio al Giordano, senza calcolare gli albinaggi o casuali che trae dalle imprudenze che questi strauieri commettono durante la loro dimora in quo' lnoghi. Ogni convento paga un tauto per nu dritto di processione, un tanto per ogni riparazione a farsi, un tanto alla nomina d'ogni superiore non che del proprio : più delle gratificazioni claudestino per ottenere delle bagatelle segrete che si sollecitano, e tutto ciò va ben luugi presso i Turchi esperti cotanto nell'arte di angariare, e trarre di tutto partito per far danaro. Inoltre percepisce il governatore un dritto d'uscita su di una merco tutta particolare a Gerusalemme, cioè sulle corone o rosarii, reliquie, croci, scapularii, agnus dei ecc., di cui ogni anno più di 300 casse vengono esportate ( Viaggio in Egitto ).

Il piccolo tiranno di Gerusalemme residente nel palazzo di Pilato vi eserciva ampiamente ancora il suo arbitrario potere sotto il beneplacito del bassà di Damasco, allorchè l'autore del l'Ilinerario da Parigi a Gerusalemme vi fece qualche dimora.

a. La città è in potere d' nu governatore quasi indipendente; egli può faro impunemente il male che gli piace, salvo a computar quindi col bassà. E noto che ogni superiore in Turchia ha il diritto di conferire ad un inferiore il suo potere, e questo dritto estendesi sempre sulle propriete e salla vita. Medisnie qualcha blorsa un glamizare diventa no piecolo pai, e questo sta; i carnefici moltiplicassi in tal modo in tutti i villaggi della Giudea. »

Credesi da talani che il bassà percorrendo il suo governo porti rimedio a questi mali e vendichi i popoli: ma il bassà medesimo è il maggior flagello degli abitanti di Gerusalemme; si teme il suo arrivo come quello di un capo nemico. Chiudotte lo botteghe, si finge d'essere moribondi sulla propria stuoia, taluni ascondonsi in sotterranei red altri fuggono sulla montagna.

« Dopo avere spossata Gerusalemme, il bassà ritirasi, ma egli conduce seco i soldati. Il governatore rimane solo con una dozina di sgherri che non bastano per la civica polizia, e meno ancora per quella del paese. E scarietto alle volle di nasconder-si egli stesso in casa per isfinggire da trappe di masnadieri ebe scalano le mara e minacciano i sasco nalia cità». Si sa come Chateaubriand puni a colpi di frasta l'insolenza d'un miserabile agente del comandante; ma tutti i viggistori non si cavereb-bero forse cotanto felicemente d'impiccio. Ecco danque a quali podroni e in prede una città che tutti i governi d'Erropa dorioni e in prede una città che tutti i governi d'Erropa de contra la contra del contra contra del contra magnillo, ed adorrare in preci il Dio che spirò sul Calvario per

L'Arabo che assume il titolo di governatore di Jerico e che ceseria le funzioni, non e guani più rispettabile di quello di Gerusalemme. Noi averamo altre volte dei poveri gentilnomini che comandavano in piecolissimi villaggi o castelli in rovina, ma almeno costoro non pelavano i passeggieri ; quella era auzi una giublizione onorata e degna d'invidia per servi fedeli.

Se i dotti, i militari, gli architetti ecc. che momentaneamente percorrono la Siria sotto l'abito laico no vanno escuti sempre dai mali trattamenti, dalle estorsioni e dalle ruberie ufficiali, e faieli giudicare della sorte che tocca a poveri monaci il cui abito e la eni devozione ad un eulto proscritto el abborrito il rende continnamente i oggetto della persecuzione o del l'astio del Turchi. Nulla può dare un'itea più giusta e più velettera sertita e al 1805 dai asperiori o dal padre gaardinno al signor Orzaio Sebastiani, allora ambasciatore di Francia a Costantinopoli (1).

Gerusalemme il 27 settembre 1808.

### « Eccellenza

« Le inaudite ingiustizie, le conconssioni, le tasse arbitrarie che da qualebe anno rapidamente si avvicendano per parte dei bassà, dei governatori e dei loro agenti subalterni ei posero in tale stato che non potendo più sussistere, seremo fra poco astretti d'abbandonare la Terra Santa se non otteniamo di poter impedire che i Turchi ono continnino a derubarci il nostro da-

(1) Si sa che tutti gli stabilimenti cattolici d' Oriente, da quello del Cairo in fuori che è sotto la protezione dell' Austria, sono posti sotto quella di Francia. naro, ciò che fanno con minaccie, insulti ed anche bastonate. Dall'anno 1762 non si pagava al bassà di Damasco, il quale era governatore di Gernsalemme, che sette mila piastre, con altre 7 mila pei servigi che avea resi alla Terra Santa, ed è così cho continuossi fino alla morte di Maometto-bassà-Ehneladino; ma nel 1783 Mohamed Diezar hassà di Damasco e di Gerusalemme incominciò a voler per forza 25 mila piastre al di là del consnoto; ciò continnò durante sette anni che fu governatore, senza parlare delle tante altre gravezze che incessantemento ci faceva provare. Enrono intie vane le nostre lagnanze alla Porta, nessun firmano valendo a far obbedire codesto bassà ; e quel che vi fn di peggio si è che tutti gli altri bassà continuarono sulle medesime traccie, di modo che nel 1797 il bassà Abdallah Ehneladin divenuto governatore di Damasco, ci estorse per forza 30 mila piastre oltre l'annuo tributo. Nessan reclamo potemmo allora fare valere, perchè a colmo di sciagura fummo d'altronde perseguitati dai Turchi del partito contrario a quel bassà, cho non solo impadronironsi del nostro convento, ma ci cacciaron prigioni ed esposero a mille rischi di morte ed obbligarono di dare 700 borse per far cessaro le persecuzioni che i grandi avevano contro di noi suscitate, ed inoltre 24 mila piastro al mufti Sciek-Hassan-Elasnad nostro nemico giurato. E dopo tante perdite venne il bassa Hemad-Ahnmarah cho nel brevo spazio in cui soggiornò a Gernsalemme ed a Jaffa ci ha tirannicamente estorte 300 borse con altro 200 che ci carpì a titolo d'imprestito e delle quali non ci venne par anco pagata una medina ( piccola moneta | malgrado tutti i nostri incumbenti per questo. È finalmento ciò che più di tutto ci colpisce e toglie ogni coraggio si è che da un mese e mezzo a questa parto venne il bassà di cui già parlammo. Abdallah Ehneladin di Damasco, il quale oltro le 7,000 piastre che noi gli pagavamo, pretese tutto l'oro che noi avevamo pagato a Diezar, dicendo cho erasi inginstamente impadroniti del suo pachalik, che quanto noi gli avevamo dato, spettava a lui di dritto,o ci astrinse col coltello sulla gola a dargli cento mila piastre, malgrado il kalmarif della Porta che gli abbiamo presentato, cho è un ordino irrevocabile ch'egli dovesse contentarsi dei tributi ordinarii. Egli non volle nemmen leggerlo, trattandolo di cencio inutile di cui ninn caso faceva. Prese danque le 100 mila piastre e parti, lasciandoci in preda a tutti gli altri nostri nemici. In fatti egli era appena fuori di Gernsalemme che i Beduini presero tre de nostri monaci che tennero prigioni un mese, volendoci con tal mezzo costringere a rimborsar loro le contribuzioni che avevamo dovuto pagare al

Op. stor. e blog. - VI, 6

bassà .... Dio solo sa come ciò andrà a terminare, e non avremo bastanti parole se volessimo descrivervi tutte le nostre tribulazioni. Perlino i santoni ( monaci turchi ) pretendono da noi somme enormi per lasciarei seppellire i morti sia religiosi che

cattolici, e ce lo victano se loro le rifiutiamo. »

Dom Geramb, dopo questo enriosissimo documento, parla dei mali che i poveri Francescani ebbero a soffrire nel 1826 durante la lotta fra il bassà di S. Gio. d'Acri e il bassà di Damasco. La città essendo stata assediata, i religiosi furono in preda ad ogni maniera d'insulto e di oltraggi : non solo ebbero a nutrire i cattolici rifuggiatisi nel loro convento, ma essi vidersi costretti di pagare dello somme sì enormi che furono astretti ad impegnare perfino i vasi sacri : per sovveniro a tante spese, i Padri della Terra Santa non hanno che i soccorsi della Cristianità ehe sgraziatamente divengono ogni giorno più scarsi ; eppure quali elemosine sarebbero meglio distribuite; quanto sarebbe a desiderare per la gloria di Dio ch'esse fossero più abbondanti?

Nulla meno, quando una volta a prezzo d'oro si ottenne di essere al coperto delle vessazioni ingiuriose del comandante di questa piazza, e con potenti raccomandazioni che tante volte non bastano si è alloggiati alla meglio, se uno mettesi a percorrere i monumenti di questa città venti volte assediata, che tanti vincitori di culto diverso a vicenda occuparono, il primo oggetto che attracsi l'attenzione si è la moschea di Omar costrutta nel 638, nell'istesso luogo dove Salomone il suo Tempio in onore del vero Dio aveva innalzato; quel tempio la meraviglia del mondo, quel tempio verso il quale tutti i Giudei rivolgevano gli oechi nmidi per lacrime, com' oggi i Turchi pregando il Profeta rivolgono i loro sguardi verso la Mecea.

E siccome il passato legasi con invincibile maniera al presente nella nostra vita, prima di gittare un colpo d'occhio sn questo capolavoro dell'araba architettura e di analizzarne le pietose riechezze, vuolsi ricostrurre coll'immaginazione e col sussidio dei libri e della storia, l'augusto edifizio innalzato dal figlio di Davidde. È dolce il rimembrarsi quel celebre delubro ni quale accorrevasi da ogni angolo della Giudea per adoraro il Dio di Abramo, di Giacobbe, di Mosè e dei Profeti. Si tenta formarsi un'idea dell'estensiono e della regolarità delle sue proporzioni, della ricchezza colla quale Salomone si era compiacinto a decorarlo e della pompa delle sne solennità. Amasi, soprattutto arrivando all'epoca felice della nostra redenzione, a ricollocarvi col pensiero il divin pargoletto, allorebè, fra lo braecia del vecchio Simeone gran sacerdote, sommettevasi umilmente all'antica legge ed alle vane cerimonie giudaiche; quando appena all'età di 12 anni ivi confondeva col suo profondo sapero i più provetti dottori della legge ; e che i suoi genitori divorati dall'inquietudine rinvengouo il loro figlio esercitante già il ministero di una predicazione novella; ovvero allorche divorato da un santo zelo per la casa d' Iddio, cacciava con vindice mano i mercanti che il sacro vestibolo del tempio profanavano. Così dunque prima di descrivere la moschea di Omar, teutiamo di dare ai nostri lettori una succinta idea dell'ammirabile edifizio di cui essa ora occupa il luogo.

Il tempio che Salomone aveva eretto essendo stato intieramente distrutto dai Caldei, Zorobabel coi Giudei reduci dalla schiavità, ciò ch' ebbe luogo il primo anno del regno di Ciro, imprescro a ricostrurro quell' edifizio nel medesimo luogo dovo Salomone aveva innalzato il sno. Ma quantunque Ciro loro proeurasse tutti i necessarii sussidii sia in cedri per la eostruziono ed altri oggetti, sia rendendo loro i mobili e vasi saeri che erano stati presi nell'antico tempio da Nabucodonosorre, essi furono sovente disturbati nei loro lavori dalla gelosia dei loro vicini e soprattutto dai Samaritani, e non fu cho nell'anno sesto del regno di Dario che videsi terminato o che se ne fece la consecrazione.

« Onel tempio venne arricchito ed abbellito in varie enoche e principalmente da Tolomeo Filadelfo che moltissimi doni gli fece, e fra gli altri, quello di una tavola d'oro sulla quale l'Egitto ed il corso del Nilo erano geograficamente rappresentati ; ciò non ostante sott' ogni rapporto quel tempio per magnificenza era ben inferiore ancora a quello di Salomone che i vecchi avevano visto a demolire. Il profeta Ageo per consolarli loro assicurò che il Messia l'onorerebbe della sua corporea presenza.

« Erode il Grande l'arricehì aneora per modo che i Romani perfino lo riguardavano come una delle meraviglie. Questo re de Giudei l'ampliò a segno che doppio spazio occupava del precedente : superbe gallerie vi furono erette intorno e l'univano alla rocca Antonia. Egli avea 100 cubiti di lunghezza e 120 di altezza, ed aveva un atrio di più di quello di Salomone; quello spazio era destinato ai Gentili che allora nella Giudea eran numerosi.

« L' atrio de' Giudei era separato da quello de' Gentili da un nuovo cinto accompagnato da appartamenti; eravi al di sopra della porta di quest'ultimo un'iscrizione che ne interdiceva l'ingresso agli stranieri sotto pena della vita. Quel chiostro interiore aveva due lati, quello cioè di settentrione e quello di mezzogiorno e tre porte egualmente distanti ; la gran porta dalla parte d'oriente era quella per cui i purificati entravano colle donne loro, ma queste ultime non potevano progredir oltre, a-

vendo un oratorio diviso da un muro.

Il santuario era sito in mezzo al vestibolo interiore dove i leviti soli potevano penetrare; vi si saliva per dodici gradini. La facciata era larga ed alta 100 cubiti ; il coro che faceva parte del santnario era di 20 cubiti ; le due parti del tempio interiore erano separate, in quello di Salomone, da una divisione in leguo di cedro; in questo non eravi che un grande velo, che alla morte di Gesù Cristo si squarciò d'alto in basso : infino allora l'oracolo era stato impenetrabile a tutti fuorchè al gran sacerdote una sola volta all' anno, e siccome quel velo era doppio, quella fu veramente cosa di rimarco.

« Gli atrii del tempio erano circondati di fabbricati ad uso vario: quelli della prima cinta erano destinati ad alloggiare i leviti, quelli della seconda, gli altri ufficiali del tempio. I sacerdoti avevano le camere loro al disopra delle gallerie del loro vestibolo ; quei porticati erano secondo Giuseppe Flavio, di una incredibile magnificenza, e l'opera la più ammirabile che si fos-se vista mai ; erano sostenuti da quattro file di colonne di marmo d'ordine corintio, di piedi nove di diametro, erette a distanze eguali, e nel muro incastrata era l'ultima; la galleria del centro era una volta e mezzo più larga e due volte più alta delle altre che avevano ciascuna trenta piedi di altezza ed uno stadio di lunghezza. La volta di mezzo che sorpassava le altre era sostenuta da cornici a foggia di architravi di pietra, frammiste di colonne, e sì ben lavorate e connesse, che non se ne potevano discernere le commessure. Stralci di vite in oro colle foglie e grappoli pendevano dall' alto delle cornici e l'eccellenza del lavoro d'esse in nulla cedeva alla materia.

« Non meno sontuosi di quelli del tempio di Salomone erano gli appartamenti che soprastavano alle gallerie. Le porte dei vestiboli erano tutte a due imposte, di quindici enbiti di larghezza e trenta di altezza. Giuseppe Flavio ne novera nove, tatte ricoperte di lamine d'oro e d'argento. Quella che era fuori del tempio era rivestita di metallo di Corinto ben più prezioso di quello che adornava le altre. Tutto il tetto del tempio era tempestato di chiodi in oro acutissimi, per impedire gli augelli di poggiarvisi. La facciata esteriore dalla parte d'oriente, ove era il principale ingresso, era stata ricoperta di lamine d'oro cost liscic, che di giorno abbagliavano altrettanto che i raggi del sole che riverberavano.

« L'altare degli olocausti era quello che Zorohabel aveva eretto sulle antiche fondamenta. Era di cinquanta cubiti in quadrato su quindici di altezza. La maggior parte degli arredi e vasi preziosi che avevano servito al tempio di Salomone furono restituiti da Ciro e da'snoi successori, la tavola dei pani di proposizione ed il gran caudelahro d'oro. Zorol abel fece costrurre un altare dei profumi, essendo il primo stato nascosto in nua montagna da Geremia. Rinvengopsi i disegni di questi augusti monumenti, sculti nell'arco trionfale cretto in Roma ad onore del viucitore de Gindei, ad eccezione di quello dell'area d'alleauza, che Era la sola cosa che fosse rimasta delle opere di Mosè nel tempio di Salomone e che aveva corsa la sorte istessa dell'altarc dei profumi al quale erasi sostituita una pietra in foggia d'ara sulla quale ponevasi un incensiere. Dio voleva accostumare gradatamente questo popolo grossolano a fare a meno di emblemi e disporlo a desiderare cou più vivo ardore quello che vnol essero servito in ispirito e verità.

a Malgrado i guasti del tempo ed il furore dei barbari, l'arcod I Tito, elevantesi tra il fron romano ed il Coliseo, è uno dei più antichi su cui siansi conservate le isertizioni; così quest' arcossussita ancora in testimoni della divisa rendetta esercitata contro quel popolo e delle profezie di G. G. a questo rignardo. A tutti è toto il rammarico provato da Tito veggendo a demolir re quel tempio, malgrado gli ordini che aveva dati e tutti gli storzi fatti per rosservare una beli monmento, prechè quell'imperatore ammirando la sua bellezza, la sua riccherza e la sua magnificezas, contesò che quell' edificio era il più bello di li più sontono che il fosse nell'universo; ci aggianne (narra disnepuedei sertifici e delle adorazioni degli nomini, celì non stupi che volesse riccverli in un tempio così deguo della maestà So-

Dopo questi architettonici dettagli che non presentano al-

(1) No prendiamo ad impressito questi destagli nommarii dal padre Jaty, ed lonitiamo coloro be volessoro risuliere alia sorgenta, a leggero il capo za tu della Guarra del Giudri contro i Romani di C. Flavio. Il quale dà ma complain descrimo del tempiogragli à sortio feder constampatore della complaina descrimo del tempiogragli à sortio feder constampatore della consigliara a nan figita la letura a servendoler: a lo sono contentissima che legiate Flavio, a ogo che el piaccia; consisuante, ne priego i peget frassedo di Grusalemme, confortateri jà tutto è bello, tutto è grande ; questi tuttura e tampitatica e degna di vio.

l'occhio che linee fuggiire, leggiamo presentemente nel più ammirabile dei lithi, nella Bibbia perenne sorgente di belleze religione e poeliche, i lavori incredibili esegniti durante vent'anni da Salomone per l'ercrione del tempio la sua consecrazione in mezo ad ann folla immensa, mentre il sangue delle pecore e dei honi scorreva a rivi; pe ni dopo eretta la anagione di Dio vediamo il popolo affollarrisi intorno e sotto le spaziose gallerie.

> Dell'augusto delabro ovunque ornato Il popol santo i porticali innonda E con ordine all'ara penetrato Quella d'offerte mili colma e circonda, E di primizie i doni a Dio aon tanti Che non Leviti elle oblazion bastanti

# (RACINE, Athalie.) (Tradus. di Vennanziano p' Ipochene)

L'incenso di Saba fuma sugli altari; i candelabri a sette braccia; i pani di proposizione; l'acca d'alleanna coi Cherubini castodita sotto impenetrabili veli; tutte le figure imperfette, grossolano, d'un sacrifizio più augusto, d'un culto più ripurgato, là si trovavano riunite.

« Salomone scelse in Israele trenta mila operai, li mandava scambievolmente al Libano; aveva settanta mila persone destinate a portare fagotti, e ottanta mila che tagliavan pietre nelle montagne.

« Hiriam, re di Tiro, provvide a Salomone legni di cedro e di pino quanto ne desiderava.

« Quando la casa si costruiva si fece uso di pietre già tutte tagliate; non s'intese nè martello, nè scure, nè il fragore d'alcuno stromento.

« Non vi fu nulla che non fosse ricoperto d'oro purissimo. « Ricoprì di lamine d'oro il pavimento del tempio al di

dentro ed al di fuori del santuario ».

Egli è que medesimo tempio di cni G. C. aveva predetta
la totale rovina, di cni aveva detto: « non rimarrà pietra su pietra ». E quando i i suo vaticinio fu consumato, Tito diceva ai deputti delle nazioni che gli apportavano delle corona e delle congratulazioni, che egli non aveva fatto che prestare il suo braccio
alla divina vendetta; parole di cui la poessia si di impadronita e

che ritrovansi con mirabile energia espresse alla fine di questi versi; (è Tito che parla.) Forse di Ginda ii vincitore son lo ? Ahi popolo sgraziato, io il compiangot Mira la mano ultrice del Ino Dio Nel fato che l'annienta e avvolge in fango; -Mira Il Ino Dio che i falli tuoi saetta Ed io stromento fui di sua vendetta.

Trad. di V. A. P. (D. Geramb.)

« Contento Omar di erigere la sua moschea in un recinto cotanto famoso, fece disgombrare le terre e discoprire una gran roccia dalla quale Dio aveva parlato a Giacobbe. La moschea prese il nome della medesima e divenne agli occhi dei mussulmani altrettanto sacra di quelle della Mecca e di Medina. Il califfo Abd el Malek ne anmentò l'al itato e rinchinse la roccia nella cinta delle mura. Il califfo Valid abbellì ancora El-Sakhra, e la ricoprì d'una cupola di brouzo dorato. spoglia di una chiesa di balbeck; iu seguito i crociati (1) convertirono il tempio di Maometto in un sautuario di G. C.; e finalmente quando Saladino ricongnistò Gernsalemme restituì quel tempio alla sna primitiva destinazione.

« Ma qual' è l'architettura di questa moschea, tipo e modello originale dell' architettura elegante de Mori? Egli è ciò che riesce difficilissimo a dilucidare. Gli Arabi per conseguenza dei loro dispotici costumi e gelosi riserharono le decorazioni pell'interno de' loro monumenti, e sotto pena di morte è victato ai Cristiani l'introdursi nel Gamca el Sakra nou solo, ma di metter

piede soltanto nel recinto che lo circonda.

Esterno della moschea, « La grande piazza della moschea,(2) altre volte piazza del tempio, forma un atrio che può aver 500 passi di lunghezza su 460 di larghezza, le mura della città chiudono questo spazio a oricute ed a mezzo giorno, è circondato ad occidente da case turche, ed a settentrione dalle rovine del pretorio di Pilato e dal palazzo di Erode. Dodici porticati siti a non eguali distanze ed irregolari come i chiostri d'Allambra vi danno

(1) I crociati padroni della mosches di Omar, ove i Saracial eransi per qualche tempo sostemali, vi riuouvrano i deplorabili scene che deturpar-no le conquista di Tito; l'infinderia e la cavalleria vi penetrazion frammi-ate col vitui; li mezzo al più forribite immolio, non ndivassi che grida e gemiti di morte; a monil i visciori calpentarano i cadaveri per raggisigne-re i Inggilivi : Raimondo di Agifes, testimonio coulare, disc che solo il porticato e nel vestiboli della moschea, il sangue fino al giuocchio innal-zavasi; dieci mila nomini circa furono colà trueldati.

(Michaun, Stor. delle Crociate)
121 Scorgest questa grande piazza da una finestra del paiazzo di Pilato.

Fingresso, sono composti di tre o quattro arcate, e qualche volta questi archi ne sostengono un secondo pino, ciò che imita assai hene l'effetto di un acquedotto; il più considerabile di questi porticati, corrispondo all'antica porta speciosa [la bella porta) conoscinta dai Cristiani per un miracolo di S. Pietro, e questo

porticato è guernito di lampado.

Nel centro di questa plazza una seconda se ne trova che si leva di 5 o 6 pioli come na terrazo senza balanter al dispora della precedente. Questa seconda piazza ha, secondo l'opinione comune, doecento passa di lungheza; per 150 di largheza; y ti si sale da quattro parti per merzo di nna gradinata di marmo; oqui scala è composta di olto gradini, nel centro di questa piazza ergesi la gran moschea della Roccia, tunto all'intorno della moschea protendesi una cisterna che true la sua acqua dell'inti-ca fontana suggellata (fons signatus) e dove i mussulmani fanno le alturicani lotto prima della prepeibera.

Il tempio è ottagono, una cupola pure di otto lati, ciascuno con una grande finestra, corona il monumento; questa cupola è sormonitata da un cupolino; una guglia assai clegante surmontata da una mezza luna, sovrasta a tutto l'edifizio e rassomiglia

ad un padiglione arabo innalzato nel deserto.

Le mura sono esteriormente ricoperte di mattoni quadrati di varii colori, carichi d'araheschi e di versetti del Corano, scritti in lettere d'oro. Le otto finestre della gran cupola sono chiuse da invetriate rotondo i eni vetri a setto colori dipinti fanno un

mirabile effetto. (CHATEAUBRIAND). « Il sig. De la Martine, così descrive la famosa moschea : Una magnifica piattaforma dalla patura senza dubbio preparata, ma evidentemente dalla mano degli uomini terminata, era il sublime piedestallo su cni innalzavasi il tempio di Salomone; essa oggi sostiene, snlle vestigie istesse del suddetto tempio, la moschea di Omar o El-Sakhra, mirabile edifizio d'araba architettura; è un ammasso di pietre di marmo d' immense dimensioni a otto lati; ogni lato è ornato di sette archi più angusti e terminati da nna graziosa cupola ricoperta di metallo altre volte dorata. Le mara della moschea sono coperte di turchino smalto, a destra ed a sinistra s'estendono larghe pareti coronato da eleganti colonnate moresche alle otto porte della moschea corrispondenti ; alti cipressi qua e là come a caso vegetanti, alcuni olivi o svelti arboscelli verdeggianti fanno risaltare l'architettura elegante della moschea e l'abbagliante colore delle sue mura, per la forma piramidale ed il verde scuro che imprimono sulla facciata del tempio e delle case della città, chene tramandano i suelli contorni.

Interno della moschea. - Madama Belzoni, che sotto gli abiti maomettani ebbe senza ostacolo nella mosche a l'ingresso, vi. scôrse (durante quel poco di tempo che il timore di essere sorpresa lo permise d'intra tenervisi) una grando quantità di colonne, la maggior parte di granito, i cui capitelli lo parvero imperfetti, como tutti i lavori di scoltnra maomettana. Entrata in una specie di gabinetto rischiarato da una grande finestra; essa si abboccò insieme ad un mastro da muro cattolico che le disse quello essero il luogo dove il vecchio Simeone e S. Anna profetizzarono mentre avevano fra le braccia loro il pargoletto Gesù. L'operajo le fece osservare nel muro un'apertura che porgo su Siloè, e le assicurò che ab antiquo eravi in quel Inogo nna porta per la gnalo G. C. aveva ingresso nel tempio; egli voleva inoltre di hen altre cose intrattenerla, che secondo lui non eran meno interessanti e che rignardava come sacre, ma madama Belzoni ignara dell'arabo e poco intendente della lingua italiana, paventando d'altronde di essere scoperta in quo' luoghi, lo ringraziò infinitamente delle sue premure e spicciossi di ritornarsene.

Raccontano i Turchi molto ridicio le tradizioni relativamente a quel monumento, vi parlano d'una pietra dal ferci altre volte involata e che s'ingegnò di ritornar da se stessa nella piecola cappella che fa parte della moschea. Essi v'indicano ancora con un sangue fredodo ed una impertubabito tranquilità il preciso luogo dore Salomone veniva ad assidersi per soprastare ai lavori del temnio.

Ecco gli schiarimenti che i più moderni viaggiatori inglesi danno sull'interno della moschea, sia che abbian essi potnto furtivamente introdurvisi (perchè sono i più intrepidi investigatori; essi intrudonsi dapertutto interrogando all'eccesso i naturali e gli stranieri), sia che abbiano raccolte queste nozioni da qualche bnon mussulmeno. L'interno è selciato di marmo bigio e le pareti rivestite del marmo bianco il più accuratamente forbito. Ventignattro colonne di marmo scuro compongono la navata concentrica, 24 piccole arcate sostengono il tetto sculta e dorato con isquisito gusto. Un secondo circolo di 16 colonne sostiene la enpola; l'interno della quale è perfettamente dipinto con dorati arabeschi, e nel centro vi si veggono sospesi più vasi d'oro e d'argento che attestano le offerte e i doni di qualche pio settatore del Profeta.Immediatamento al disotto della capola scorgesi un immenso irregolare macigno chiamato la pietra sacra d'Iddio; banno per essa i maomettani la più grando venerazione. Essi credo-

Op. stor. e biog. - VI, 7

no che mediante le sue preci il loro gran profeta ebbe mezzo di fissarla per sempre alla piazza che occupa. Allorchè nell'anno duodecimo della sua missione egli compì il suo viaggio notturno dalla Mecca a Gerusalemme cavalcando la sua bellissima araba mula, accompagnato dall'Angelo Gabriele come nel 17.mo capitolo del Corano, egli fece la sua preghiera, e sali da su quel macigno al ciclo. Noi osserverem di passaggio come Maometto ed i suoi primi discepoli, sforzaronsi di copiare e di appropriarsi i fatti miracolosi di G. C. per dare una maggiore preponderanza al loro culto. Questa è l'inesatta brutta copia della gloriosa ascensione del legislatore dei Cristiani, quando in presenza di Maria, degli apostoli e di 120 discepoli s'innalzò ne' cieli. Questo balzo di roccia è circondato da una balaustra di legno, ricoperta da un tappeto di satino verde e rosso. Ben al disotto del medesimo avvi una caverna chiamata « la nobile caverna di Dio » piccola camera di forma quasi quadrata, al disotto della quale è un'apertura incavata nella roccia chiamata il Buco di Moometto. Cinque piccole nicchic, che vi si scorgono, sono designate coi nomi di Salomone, Davidde, Abramo, Gabriele e S. Giovanni, Essa contiene il pozzo delle anime, o ingresso alle infernali regioni : la piazza di preghiera, la quattordicubita spada di Alf nipote di Maometto; il suo stendardo; le bilancie per pesare le anime (al-Jusione al passo della Scrittura ove parrasi che alcune anime sono state pesate alla stadera del santuario e ritrovate troppo leggiere) : lo scudo di Maometto, gli uccelli di Salomone, i melagrani di David, c la sella della famosa mula, chiamata El Borak. Sopra un immenso seggio di legno è una copia originale dell'Alcorano i cui fogli quattro piedi son lunghi. Nel circuito esteriore trovasi un pozzo nel quale s'immergono i veri credenti e la cui acqua beono colla massima divozione. Presso l'entrata a ponente avvi una vasca di marmo verde infissa nel suolo, portante l'impronta di 18 argentei chiodi, tre de quali ed nna parte del quarto rimangono, gli altri scomparvero, per indicare il compimento di certe grandi epoche; i rimanenti devono segnire i primi, e quando scomparirà l'ultimo, la pienezza de secoli sarà compiuta, ed il mondo avrà fine. Questa moschea appartiene specialmente alla setta degli anifiti, la prima è la più rispettata dai mussulmani: finora l'ingresso ne fu interdetto ai Cristiani; là e nella moschea della Mecca, i mussulmani credono che le preci loro siano più accette a Dio, che in ogni altro luogo della terra; essi credono anche i profeti dopo Adamo essere venuti in quel ricinto privilegiato a profetizzare e pregare, e che anch' oggi essi vi si trasportino invisibili accompagnati dagli angeli ad orare.

I custodi ordinarii di questa sacra pietra decono essere settunate mila angioli, che ogni giorno si cambiano a vicenda; finalmenta cento reutiquattro lampade sono accese in questa mochea. E amorca una simiazione per questa degli inaumereroli candelabri d'oro e d'argento che spandeno costantemente la loro luce sotto le volte del santo senoire che non è che a due cassi.

Gli è in quel santuario maometino che nessun profano può, ne cos penetrare. I viaggilori ri esson ratienti, gli uni dal timore o dal personale pericolo a cui si esporrebbero se si arricchissero sa tanto, gli altri dall' apprensione di compromettere coloro dai quali ricevono l'ospitalità, od anche tutti i cattolici domicitati in Gerusslemme. Citansi nullameno alcuni personaggi intraprendenti e coraggiosi che travestiti compitamente in aralo costume, ottemero di vedere ciò che bramarano. Uno Spagunolo, il cavaliere Domingo Badia, viagginodo sotto il nome di Alli Bey di Abast, o Burtard distinto scienziato di Basilea morto da qualche sano e che portava il nome di Urahim-Scheik, perenemero entrambi a penetrare nella mosches infineguedosi mussulmani. Nel 1818 madama Beleoni, come già dicemmo, ri rivisci collo stesso stratagemma.

Nel 1820 il sig. Damoiseau spedito in Siria all'inectta di cavalli arabi, si lusingò per poco di essere assai fortunato per aver l'ingresso nella famosa moschea, ma il mutzelim (preto della moschea) gliene tolse la volontà in un modo assai piacevole ed institeso.

« Raccomandato al mutzelim della città, andai a presentargli i miei rispetti ed a sollecitarlo d'accordarmi no favore al quale io dava la massima importanza, quello cioè di permettermi di visitare il tempio dei veri credenti, di cui si narrano miracoli e raccontano meraviglie. L'accoglimento amicale del mutzelim incoraggiva le mie istanze, egli sorrideva ai miei voti, pareva disposto ad aderire ed io mi credeva già sienro della migliore rinscita, quando un piccolo incidente che egli mi fece travedere vi frappose il massimo degli ostacoli e valse il timore a cangiare tutti i miei progetti. « Va, disse, mio figlio, la divina luce t'irraggia; tu desideri, lo veggo, di rinunziare al tuo culto d'infedele per entrare nel novero dei discepoli del nostro santo profeta; io lo benedico per averti accesa l'anima di un così santo ardore salutare e d'averti inspirato il bisogno di convertirti alla vera fede, che sola può meritare l'eterna beatitudine: vanne, mio caro figlio, e riedi parificato dalle tae macchie per battere d' ora iu poi la vera strada, la via di sainte. lo vado a munirti di una scorta che s'incaricherà d'informare i

nostri imani delle tue lodevoli intenzioni e di appiagarti ogni difficoltà ». Questo discorso, che il mutzelim pronunziò maliziosamente per mettermi nell'imbarrazzo, mi tolse ad un tratto tutta l'illusione che alimentava la mia Insinga; gli risposi cho nell' istesso tempo che io tutta la venerazione per Maometto nutriva, e molto rispetto per la religione ch' egli insegnava, il mio scoro non era già quello di rinunziare al mio culto, alla mia patria ed al titolo di Francese per diventare suddito del gransignore; che la sola brama di visitare un così sontuoso monumento delle arti d'Oriente aveva determinata quell'inchiesta; e che essendo figlio di genitori infedeli e nato in seno ad altro culto, io voleva infedele morire a mio rischio e periglio. -- Ah, disse il mutzelim, questo cangia ben d'aspetto la cosa l io mi era stranamente ingannato sul tuo conto, mio signor Francese; ma non importa, io ti lio promesso ana scorta per accompagnarti alla moschea, terrò la mia parola; te ne saranno mostrato le particolarità esterne ed interne col più minnto dettaglio; dovo solo avvertirti che se il popolo mussulmano ti riconosce per cristiano, ciò che è facile a supporsi, il minimo degl'inconvepienti che ti possa accadere sarà di essere immantinente vittima della tua curiosità e sarai trucidato. Vedi ora ciò che scegli di fare, una tale bagatella non deve certo soffermare un uomo del tuo coraggio. Per nulla al mondo, risposi allo scherzevole mutzelim: ma siccome alcuni affari ancora mi rimangono ad ultimare ed alcuni interessi ad assestare, protrarrò ad altro giorno questa partita di piacere, se voi volete par conservarvi la medesima benevolenza e bnona disposizione a mio riguardo. Il mutzelim dimostrossi contento di questo scambio di facezia, e fece recare delle pipe e dei sorbetti, e noi ci lasciammo amicissimi, quantunque io me ne sia ritornato colle pive nel sacco pel nullo esito delle mie speranzo, »

Se il fatslisàe di intollerante mossulmano è tolto un giorno dal possesso dell'impero di Gerusalemne, gli Erropei, i quali spinti da un motiro di curiosità per lo cose dell'arte o da un movimento religioso sitiatenna la città santa, rinverrano senza dubbio nel vicerè d'Egitto e ne' soui delegati, liberi da ogni tributo e da ogni dipendenza dalla Porta, dei estimienti più no-bili e più generosi. Essi rammenterannosi come noi abbiamo al toro figil de al loro compatoriti schiusa la porta de'nostri palazzi, de nostri musei, delle nostre seude: essi sapranon pagare la confidente ospitilità te nos lloro accordamno in Europa. E se como nel medio evo noi non andiano più a ninacciaro di ricoquistatera a musoa arrata i luoghi santi e di reguarea Sco-di ricoquistate a musoa arrata i luoghi santi e di reguarea Con-

rusalemme, alimeno ci sarà permesso, sevet i d'ogni timore d'insulti e conessioni, di rieverse i mezco alle costrazioni arabe i vestigi dell'antica magione d'Iddio, o di visitare una terra in marzeoli feconda, ove tutto e fasella dell'asvenimento il più prodigioso che siasi compiuto, e che la sucressione dei tempi e le rivoluzioni dei secoli inno protramo far obbliarre giamnai.

#### ıv.

Cattedra della moschea d'Omer—Pulpiti delle chiese cristiane—Veduta estoriore del Santo Sepolero—Relazione dell'incendio che lo distrusse nel 1808. — Riedificato dei Greci—Stazioni e Calvario—Monte Valeriano presso Parigi—La follia della croce—Riflessioni aui monumenti di questo genere.

Invece di far uso di campane come i cattolici, per chiamare i settatori di Maometto alla preghiera, gl' Imani salgono più volte al giorno su di una galleria che circonda ogni minaretto, specie di colonna più o meno elevata, più o meno elegante che termina a guglia. Ma un altra pratica religiosa, più essenziale e più ntile, e che loro în suggerita dai preti della Romana Chiesa, della quale essi alterarono e corruppero le sante credenze e gli usi, si è di leggere di tanto in tanto alcuni versetti della legge data loro dal profeta, chiamata Corano, e di commentarli. Essi fanno nso di rostri o cattedre come i ministri del culto cristiano quando leggono il Vangelo e lo spiegano al popolo raunato nelle chiese, o quando appunziano le solennità della settimana o pubblicano qualche matrimonio. I Turchi al par di noi sfoggiano alle volte molto lusso in gnesta sorta di tribune ove i loro predicatori non mancano di una certa unzione ed eloquente dieitura; eosì uno dei più sontuosi arredi e ricebi ornamenti della moschea d'Omar cho noi abbiamo descritta è la cattedra o rostro dal quale il ministro della religione magmettana fa sentire la sua parola agli abitanti di Gernsalemme. Ergesi questo sulla più alta piattaforma di quel magnifico edifizio, e quasi in faecia alla porta a meriggio, che chiamasi porta della preghicra. Costrutta quella cattedra in marmo bianeo, tranne i balaustrini o piceole colonnetto che sono di verde antico, essa presenta, da qualunque lato venga rimirata, l'aspetto il più pittoresco; del rimanente essa è della forma ordinariamente adottata per le cattedre nell'altre mussulmane moschee. Lo scultore intelligente a cui essa è dovuta, è il primo Europeo al quale permisesi, ed a cui siasi affidato un lavoro in quel tempio cotantu

venerato, che secondo i religiosi principii dei maomettani, per santità non la cede che a quello della Mecca ed alla santa casa. Del resto pare che quella bella cattedra è di rado salita da predicatori, perchè in quasi due mesi che il signor Catherwood soggiornò in Gerusalemme, visitando per grazia speciale frequentemente il monumento dovuto alla pietà ed alla magnificenza del conquistatore di Gerusalemme, una sola volta non videla occupata dall' Imano in cano, nè da' suoi colleghi. Un piccolo pulpito sito nell'interno dello stabilimento, e nel quale si monta più sovente per istruire i credenti, pare essere altrettanto antico della moschea; ma nessuna data od iscrizione lo attesta. Non è raro neanco in Francia di vedere indipendentemente di una cattedra principale in legno od in pietra, sculta ed ornata elegantemente, e stabile, non è raro diciamo di vederne un'altra di piccola dimensione, mobile e che si trasporta con facilità da un luogo all'altro della chiesa. Egli è dunque sotto il rapporto delle arti precipuamente che la cattedra della moschea d'Omar può essere interessante. Nessun avvenimento religioso di qualche importanza, nessuna pietusa rimembranza particolare la distingue. Essa non ha come le infime nostre i suoi gloriosi annali, i snoi oratori d'ogni giorno festivo, frangendo il pane della parola ai fedeli, e continuanti l'augusto ministero degli Ambrogii, degli Agostini, dei Bossuet, dei Fénélon, dei Segneri, dei Deluca e dei Deani.

Di questo capolavoro di scultura posseduta dai Turchi, noi possiamo citare a confronto ben molti altri capi d'opera in tal genere: la cattedra di S. Stefano a Parigi tutta in leguo delicatamente sculto a cominciare da Golia rovesciato al suolo che no sostiene la base co' giganteschi omeri fino all' angiolo del giudizio ultimo, la cui tromba che pare debbasi udire, lanciasi verso la volta : quella di S. Sulpizio sostenuta da marmorea duplice gradinata di sveltissima costruzione è destramente locata fra due colonne della navata ; quella degli Invalidi, più moderna, di colossale dimensione in marmo bianco a vene, e tutto di stelle d'oro tempestato; quella di Strasborgo in marmo, fregiata di bassirilievi gotici, di un' incredibile perfezione e finezza, che rimonta all'epoca già hen remota, in cui quella hella basilica fu costrutta; e finalmente quella di Nostra Donna della Certosa del medesimo gusto e quasi della medesima anticbità, attestano la cura che si ebbe in ogni tempo di decorare le chiese con simili pergami sacri, dove tante voci terribili e consolanti, dolci ed energiche, sonore e flebili si fauno sentire tuttodì ai fedeli. In Italia il pergamo è ordinariamen-





te un quadrato o d'un quadrilango senza alena fregio, tranne quello di un grande crocifisso ad una delle estremità dove l'oratore dall'una all'altra s'aggira, ciò che nuoce alla grazia della declamazione ed allo sviluppo del gestire e del portamento. Finalmente nel Belgio dove la decorazione delle chiese, tutte adorne di fiori, è portata qualche volta fino all'eccesso, le cattedre sono elegantissime. In certi conventi di Francia l'oratore viene sal pulpito mercè na varco aperto nel muro d'uno degli appartamenti che vi dà l'adito all'altezza circa di quindici piedi da terra. Nel celcbre monastero di Marmoutiers presso Tours e dovunque i munaci non predicano pel popolo non vede-vansi pergami in chiesa. Fin dal tempo di S. Agostino era già conosciuto l'uso delle cattedre; il vescovo d'Ippona diceva ai fedeli: « Nel tempo stesso che vi parliamo da un luogo eminente come innalzati al disopra di voi, il nostro timore ci mette al disotto dei vostri piedi, perchè noi sappiamo che questo trono ci espone ad un gran pericolo a cagione del conto che saremo astretti a rendere dell'uso che ne avrem fatto ». Ci si perdonerà questa piccola digressione sulla cattedra di Omar.

Eco ora che la curiosità e l'interesse che devono inspirare le cose sacre, andramo ad avere un alimento più solidio e più vivo; noi abbiam ora a descrivere, e la materia non ci verrà meno, la chiesa che racchiude la tomba di Gristo, cheò il tempio il più venerabile della terra, sia che si pensi da filosofo, ovvero da cristiano. Colui che può appressimarvisi la prima volta seuza emozione è un essere insensibile, un autona, un disgrariatio. Le strade che addracona al S. Sepotros onos finama volta seuza e a sur la compania del considera del considera del considera del passare per aditi strettissimi prima di giungere alla piccole piazza che sta da vanta alla chiesa. Noi farmon precedore la descrizione di questo augusto delabro da un compendio della sua storia.

« Eusebio ci ha conservata la lettera colla quale Costantino ordina a Macario vectoro di Gerusalemme di contrurre un magnifico tempio nell'istesso luogo dove il misterio della nostra redenzione compissi. Trecerdi amni dopo, questa chiesa ebbe il sacco da Cosroo secondo re di Persia, e sgraziatamente la santa croce venne derubata; Eraclio riconquisti quell'inestimabile tesoro e Modesto vescovo di Gerusalemme ristabili quel tempio. Il califio Omar poco tempo dopo conquisto la città santa; ran egli ai mostrò propenso ai Cristiani, che sotto il regno suo poterono liberamente esercitare il culto loro. Nel 1009 il sultano

d' Egitto Hakem nuovamente distrusse i Inoghi santi. Da quell'epoca essi soffrirono più o meno, secondo i moderatori, fino al tempo memorabile in cui i crociati nel 1099 si resero padroni di Gerusalemme, e tolsero il sepolero di Cristo dalle mani degli infedeli. Dio non permise che la città santa rimanesse lungamente nelle mani ed in potere de' Cristiani; i mussulmani la riconquistarono dono 89 anni. I fedeli sagrificarono allora le fortune loro con gioia per riscattare dalle profane ed empie mani dei Turchi la chiesa del S. Sepolcro. Nel 1257 i Padri francescani vennero in Palestina e nacificamente la governarono insieme agli altri santuarii: ma essi dovettero allontanarseno all'avvicinarsi del sultano Melech-Serat, che alla testa di un formidabile esercito prese la città nello stesso anno, e fece passare a fil di spada 25 mila cristiani. Tutti i Latini atterriti da questa barbarie, o perseguitati a morte da quel principe crudele, abbandonarono allora la Palestina. Tosto che la cosa în possibile, i Padri francescani ritornarono clandestinamente uel santuario ch'essi erano stati costretti di lasciare in balia degl'insulti e delle profanazioni degl'inimici del Signore.

Le antiche cronache dicono con precisione, che il reverendo padre Rogerio Guarini andando d'Aquitania in Armenia nel 1333. passò per l'Egitto e che ottenne dal sultano, che un piccolo numero di monaci potesse con tranquillità soggiornare e rimanere presso il S. Sepolero. Altri istorici assicurano il medesimo fatto, Custodia sexulcri Christi.anno 1333, Jerosolumis, octo franciscanis committitura sultano Aegyptii (dal sultano d'Egitto la custodia del S. sepolcro di Uristo si commisenel 1333, ad otto monaci francescani). Frattanto, malgrado le assicuranze date al P. Guarini, e malgrado anche la buona volontà del sultano allora regnante, que' monaci non lasciarono di essere molestati fino al 1342, epoca in cui per la proteziono di Roberto re di Sicilia e della regina Sancia sua sposa, fu loro permesso, mediante enormi somme, d'avere a Gerusalemme uno stabilimento permanente presso quella chiesa, di celebraryi i sacri misteri, di recitaryi i divini uffizi, colla certezza di non essere esposti a nnovi insulti.

Ecco la descrizione, che Deshayes ambasciatore di Francia sotto Luigi XIII a Costantinopoli, ci conservò del S. Sepolero da Ini visitato nel 1621.

Lu chiesa del S. Sepolero è irregolarissima perchè si prese norma dai luoghi cho vi si volevano racchiudere, come il monte Calvario ed altri. Essa è costratta a un dipresso a croce di 120 passi di lunghezza, non compresa la discesa dell' Invenzione della croce, e di 70 passi di larghezza; vi sono tre totti a cupola e quello che ricopre il S. Sepolero serve di navata alla chiesa; lu trenta passi di diametro; gili è ricoperto como la rotonda di Roma; vero è che non ha volla, ma il soffitto è costruito di grandi travi di eedro provenienti dal Lilano, arevasi l'ingresso in questa chiesa per tre porte, ma oggi non bavvene più che una di cui i Turchi gelosamente eustoliscono le cliaivi sul fumore che i Cristiani vi entrino senza pagare i nove zecchini ovvero 30 franchi, somma a cui sono tassali: s'intende per quelli che vengono di fuori sisto, perchè i Cristiani sudditi del gran Signore non pagno che la met. Cutesa porta è sempre chiasa e non havi cho met. Cutesa porta è sempre chiasa e non havi cho non di otto navioni divene; il Latini o i Romanni, i Greci, gil Abissini, i Cofti o Cristiani d'Egito, gil Arment, i Nectoriani, i Glorgiani, e finalmente i Maronti i abitani chi Lilano.

Quando il signor De-Lamartine traversò il vestibolo che tende alla piazzetta della chiesa del S. Scholero, egli vide in quel lnogo un divano preseduto da Turchi; cinque o sei caratteristiche faceie venerabili a lunga barba argentea, erano accovacciate sui ricchi tappeti d'Aleppo che formavano strato sul suolo, attorniate da pipe o tazze di casse; lo salutarono con dignitoso contegno, e diedero ordine ad nno do soprastanti di accompagnarlo per ogni dove bramasso nel tempio. Ei nulla scôrse nei loro visi e nel mimico loro gestiro, nè tampoco nel loro parlare, cho dinotasso quell'irriverenza di eni vengono accusati; essi non entrano in quella chiesa, vi stanno all'ingresso o parlano ai Cristiani con quella dignitosa gravità, e quel decente rispetto che il luogo e l'oggetto della visita comportano; conquistatori e possessori del monumento sacro dei Cristiani, essi non lo distruggono e non ne gittano lo ecneri al vento, essi lo conservano e vi mantengono ordine o polizia.

Tatto all'intorno della chiesa e nelle navate laterali della medesima vi sono vario cappelle: quella dell' Apparizione ove narrasi che G. C. apparì primieramente alla B. V. dopo la sua rismrezione; quella della Prigisono di G. C., così chianata perchè in quol sito venne trattenuto frattanto che facevasi lo seavo per indiggeri la croce: una terza doro il Salvatoro venne dai soldati apogliato, e la croce una terza doro il Salvatoro venne dai colla il sogliato, e la cone una terza doro il Salvatoro venne dai colla di Salvatoro della di Salvatoro dell' napograpi per controlo di salvatoro di Salvatoro della di Salvatoro della passione, ce chiamansi stationi.

La chiesa del S. Sepolero, questo santuario sommo delle Op. stor. e biog. - VI. 8

### Incendio del S. Sepolero nel 1808.

So reduce dall' altro mondo in questo fosse il profeta Geremia in un giorno di lutto edi erudele disastro, avrebbe egli men
ragione che altre volte d'invitare il popolo a pinagere sulla disgrazia di Gerusalemme desolata 7 arrebbe egli a modulare meno la
menteroli accenti sull'abhattimento e sull'attriscaza della sgraziata
fighal Siona 7 banoegli non surrebbie solo, icu tocci fiossero due
sorgenti di lagrime; dovunque egli troverebbe chi sommanente
commoso e strangenetisi in pianto dividerebbi a suo dolore. Il
mattino del 12 di storber di saprentero cile i rimento indi qua
curori i più indifferenti, ai cuori i più induriti. I catolici, i seismatici, gli erecici sono immersi nell' affizione, gli Orientali, gli
Occidentali piangono, gli issesi Ebrei sono desolati, non havvi
aleuno in Gerusalemme, nella città sonta, di qualunque vazione
ci sia, che non divida il dolore e la rosternazione generale.

« La chiesa del S. Sepoltro, unonumento cretio da sant'filena e da Costatulno con una magnificara imperiale conservato dalla pietà de Cristiani, quel tempio, dell' nuiverso il più augusto, quel tempio che formava la delizia ed era l'ammiraziono delle più lontante nazioni, venne dalle fiamme consunto. S'ignora ancras es ia l'efletto del caso o della malizia, ma la rapidià del fuoco fu tale che nello spazio di alcume orre le gallerie, le colonne e gli altari tuto fi unantichiato. Nella notte dall'11 al 12 ottobre 1808 verso le tre mattutine incominciò il fuoco a manifestaria india cappella degli Armeni sita sulla galleria o terrazzo della gran chiesa del S. Sepolero; l'aiutante sacristano dei monaci di S. Tranesseo che andusa alla visita delle lampade e della cappella del Calvario fu il primo ad accorgersene, e siccome la non cravia anima viente iluorchè un provero prete armeune radente che la vista del funco aveva atterrito, egli corse in traccia di siuti; ma la rapidità delle fiamme li rese inutili. Quando arrivarono, la cappella degli Armeni ed i loro abitato già crano inceneriti, come pure quella dei Greei di cui una parte era cestrutta di ardissime tavole e travi dipitata o olio.

« Dopo l'officio di mezzanotte i padri Francescani erano andati al riposo; risvegliati al rumore insolito che odono nella gran chiesa, balzano frettolosi dai letti; quale fu il loro spavento!... malgrado mille pericoli corrono e volano al soccorso.... La porta è chiusa, e ciò che mette il colmo alla disperazione loro si è che poehi istanti dopo le fiamme elle innalgansi dalla parte dei Greci e degli Armeni e dalla parte dei Siriaci, de Messinesi e de' Cofti, minacciano la cupola del gran tempio costrutta di grossissime travi di cedro, ricoperta di piombo e perpendicolarmente innalzantesi sul monumento nel quale trovasi il SS. Sepolero. Quelle travi erano state con grandissima spesa condotte dal Monte Libano al principio del secolo scorso allorchè i principi cristiani fecero innalzare quel magnifico tetto, vero capolavoro per l'immensa altezza e per l'arditezza della sua costruzione. Tutti fuggirono... I monaci Francescani soli rimasti, e mancanti di strumenti necessari all'uopo, procurano di passare da una piecola finestra per andare ad avvertire i religiosi del monestero del S. Sepolero ed i ministri del governo turco. In quell'intervallo i giovani arabi cattolici lanciansi da fuori nell'interno, sprezzano le fiamme per salvare se ponno qualche oggetto, ma in quel mentre il fuoco guadagna il tetto, gli altari della SS. Vergine e l'organo; la chiesa pare un'ardente fornace. Crollano tosto con fragore le colonne e con esse gli archi ed il colonnato che circondano il SS, Senolero: esso è ad un tratto sotto ad una pioggia di liquefatto piombo che lo inponda. Quel fuoco è tale che le più grosse colonne di marmo si spaecano; lo stesso accade al pavimento ed ai marmi che ricoprono il monumento: finalmente fra cinque o sei ore con orribile fragore la cupola rovinando seco trascina al suolo tutte le colonne ed i pilastri che sostenevano ancora la galleria dei Greci, non chè tntte le abitazioni dei Turchi propingne.

« Trovasi il SS. Sepolero sotto una montagna di fuoco la quale minaecia d'annichilarlo per sempre. La chiesa offre lo spettacolo d'un eruttante ignovomo vulcano.

« Dopo il racconto d'un si grande infortunio, godo poter consolare la vostra pietà raccontandovi le meraviglie dell'assistenza divina in favore dei religiosi di S. Francesco.

« Il fuoco avendo raggiunto la porta di legno che separa

l'altare di Maria Maddalena dalla cappella del coro della gran chiesa, rispettò la sagrestia o tutti gli oggetti ch'ella contiene; di ciò nulla sofferse, ed il piccolo monastero di quei reverendi padri, le celle ch'esso racchiude, nonchè la cappella, tutto rimase illeso.

« Nessun marmo del sito da ove G. C. dopo la sua risurrezione apparve a S. Maria Maddalena fu danneggiato, quautunque il fuoco attivissimo da quella parte abbia incenerito l'organo e calcinati ed infranti i marmi che lo circondavano.

« Fra le cappelle del SS. Sepolero quella riserbata ai Francescani, quantunque situata sotto la cupola e per conseguenza nel centro dell'incendio o sepolta nelle finame, non obbe aleun male nell'interno: si riavenuene lo sariote tappezerie e perfino i cordoncini delle lampade intatte, come pure l'eccellente quadro su tela della risurrezione che chiude il SS. Sepolero, quantunque la cappella della Vergine Addolorata dei Cofti attigua al monumento sia sata ridotta in cenere.

« La cappella dell' Angelo che è all'ingresso del SS. Sepolcro non chbe di arso che la metà del velluto che le serviva di ornamento; le mura ed il pavimento non ebbero alcun danno.

« Nella cappella del Calvario potè salvarsi intatta la statua della SS. Addolorata che stava fra l'altare della Purificazione e quello dell'Esaltazione della Croce, Questa statua è un done del re di Portogallo.

« Il siio ore il nostro Signore venne erocefisso appartieno ai Cattolici; ei fu hen peco danneggiato; non può diris altrettanto di quello ore fu eretta la Croce e di eui sono possessori i Greci. Quanto v' ha di più rimarchevole si è che malgrado il violento oragano che sofliava, nalgrado una finestra che poteva favorire i guasti dell'incendio, la cappella contigua al di fuori dell' Addolorate nulla chibe a Sofirire.

« Alle sei la violenza del fuoco incominciò a rallentarsi ed alle nove non era più ne minacciante, ne pericoloso.

a Il giorno dopo, quando si poterono trasportare le rovine, con novello stupore si vide che la santa pietra che copro quella dall' mazione creduta calcinata, nulla avva sofierto. Nessuno in quel dissistro è perito, alcuni monaci solo ne riportarono leggore ferite e contusioni.

« Siccome la fede cristiana rinasce più forte e più viva dopo i maggiori disastri, così alla domane i padri di S. Francesco. secondo il loro uso, andarono al S. Scholero a recitare il rosario che i singulti non permiscro loro di terminare. Il 14 essi vi celebrarono il santo sacrifizio della messa; malgrado le rovine dalle quali erano circondati, essi non interruppero in nulla i loro offici, lo loro solito processioni, e camminando sui ruderi non tralasciavano di cantare le lodi del Signore ».

La chicsa del S. Sepolero è stata riedificata sulle medesime foudamenta e sull'antico piano; ma siccome estrema è la miseria dei monaci cattolici o che non ricevettero per quest' impresa alenn proporzionato soccorso, furono astretti a lasciarne l'onore ai Greci ed agli Armeni cho essendo ricchissimi poterono eseguirla a proprie spese che ascesero a cinque milioni circa di franchi. Essa è di una rara magnificenza e d' nn assai buon gusto, quantinique eccessivamente vi sia stato prodigato l'oro pegli ornati. Le sedie del coro, di legno ordinario, contrastano alquanto colle ricchezze dalle quali sono attorniate; i quadri vi sono in gran numero ed in generale cattivi, le statue mediocri; frattanto l'insieme colpisce, e niuno può esimersi dall'ammirarno la bellezza.

« L'impossibilità in cui trovaronsi i Latini di precipnamente partecipare alla ricostruzione della chiesa fu loro cagione del pregiudizio il più atto ad affliggere un cuore cattolico. Soli possessori per l'addietro della maggior parte de' luoghi santi, vidersi obbligati a dividere con i stranieri quell'inestimabilo tesoro, che avevano difeso contro i Turchi al prezzo del sangue loro e della loro vita ». E, secondo narra nn viaggiatoro inglese, ogni giorno vicppiù si prevalgono i Greci dei loro privilegi con una sempro crescente violenza che dura tuttora.

In Francia ed in tutta la cristianità noi abbiamo tentato di imitare, per quanto il comportavano le località, il Calvario ed il S. Sepolero. A partire dai piè d'un monte più o meno elevato fino alla sua vetta su cui ergesi una cappella od una chiesa più o meno considerevole si rostrussero cappellette destinate a riprodurro i principali misteri della Passione. Il clero accompagnato dai fedeli seguitando la croce nostro stendardo, canta le litanio composto su questo argomento doloroso, s'arresta alle varie stazioni di cui la S. Vergine, secondo una pia tradizione, diede prima l'idea, e rimembra così il più grande atto della bontà divina. Dne volte all' anno, principalmente alle festo dell'Invenzione e dell' Inaugurazione della Croce / Susception de la croix ) e tutti i venerdi in certe chiese la via della croce ( via crucis je dirotamente percorsa dai fedeli. Nulla dopo diciotto secoli à più interessatie ancora di questa commovente cerinosocoli à più interessatie ancora di questa commovente cerinonia, di quelle voci lamentevoli che sembrano piangere la mortetcredele di un padre o di un amino. Allorchè nella bella stagione in mezzo alle Alpi voi travedete tra fronda e fronda e piecole cappelle in pietra bianca formanii scala su qualche monte, e che a la pietosa folla ne supera le soscese salte, e che i quervili accenti degli unmini e delle donne giargono all'orecebito vostro, voi siete profondamente commosso e voi natte le vostre preci alle loro pregistre, e le vostre fluili voci ai loro lagabri candici.

Presso il romitaggio costrutto sulla vetta del Vesuvio e sul modesimo piano venne costrutto con pietre vulenniche una specie di calvario. Giammai luogo fu più atto a meditare alternativamente sulla bontà e sull'o minoprenza divira. Da pii più quelle tre grossolane croci, l'ocetio abbraccia un orizonte immensa; voi potete veder Napoli, il mare e le isole di cui è seminato; cioè a dire che voi gioite del più grato spettacolo del unondo... e nell'istesso tempo vi apparisono al guardo i ruderi el corvine di quello città eclobri sepolte sotto la cenere e la vulcanica lava.

Ore meglio che in que l'uoghi si può essere rapiti? Chi può a mone col dai adorave e pregare? perché linfine colui che spirò salla croce è pure il medesimo Dio che tracciò le graziose sibile ed l'al milento circolare von la sode la più bella città d'1 talia; egli è pur la sua muno che agita m'llemente le onde sazurere di quello bellissime sponde c che nei giorni di ria per castigare i popoli che l'obbliavano immersi nelle delizio delle artie della rolluta, li risoperse i un lu natter d'occhio.

« Di polve e zolfo, di piriti e lava, « Di nitro, e di bitume che il cratere

Di nitro, e di bitame che il crat
 In fuoco erutta.

Quando reduce in Francia fu Luigi XVIII, i missionarii fondati dal signor Forbin di Jamono, atualmente vescoro di Nan-ci, ed il signor abbate di Ranzan superiore di quella congregazione riedificanono il Calvario del monte Valeriano presso Darigi sal eammino di S. Germano all'antico monastero dei romiti di S. Agotino. Vi si rimnovà la confraternita della Croce istituta dall'anno 1645. Madama la Delfina, il cui nome era indiviso da qualunque istituto di pieda benedicenza, prese il Clavario sotto la sua protezione, e seicento dame parigine e dai dipartimenti colle particolari loro clemosine e collo zelo pervennero a procurarasi una parte dei necessari fondi. La cappella detta del S. Sepolero, dono liberale del re Caligi XVIII, dovere essere una mini-

tazione esatta della tomba di G. C. disegnata sotto gli occhi del sig. di Janson, e sotto la direzione del sig. l'revost di buona memoria, autore del pauorama di Gerusalemme, che aveva visitati i luoghi santi con quell'artista. Lo zelo ardente di quel prelato dava luogo a sperare di poter dire bentosto; « Noi abbiamo per « così dire rapito alla Giudea il S. Sepolero per trasportarlo a sul monte Valeriano ». Ma i torbidi politici del 1830 fecero abbandonare quel religioso stabilimento; tuttavia il viaggiatore può rivolgervi aucora un pietoso sguardo e pregare per quelli di cui le salme riposano ai piè della croce ; da quella vetta la vista che stendesi sull'alveo della Senna e su Parigi tutta, è ve-

ramente ammirabile.

Noi salimmo nel mese di luglio 1836 lo scosceso colle arenoso e solitario che adduce sul monte Valeriano e potemmo convincerci dello stato d'abhandono e di deperimento di quella dimora già dalla folla cotanto frequentata. Una meschina porta di legno infranta ed aperta mal ne difende l'ingresso al primo venuto.Il tetto della cappella di fronte a Parigi non è che un cumulo di tavole screpolate e scounesse ; dall'altro lato lo porte della chiesa terminanti alla sommità con una piccola inferiata come quelle dei conventi antichi, sono chiuse : nè anco un guardiano è là per esservi di guida o farvi udir voce umana in mezzo a que'sassi e quelle rovine ; le cappelle delle stazioni crollano, e le pitture che le ornavauo si cancellano sotto il coltello e sotto la mattita dall' indifferenza e dell' empietà. One ruderi, quel silenzio, quei vetri infranti, quella gran casa deserta formano uu affliggente contrasto colla popolata e romorosa città il di cui fragore giunge perfino all'orecchio vostro ed i monumenti della quale vi appariscono in cupole, in guglie, iu torri ed in archi trionfali ; e la verzura ingiallita, gli alberi mutilati che qua e là ricoprono la piattaforma del monte Valeriano vi sembrano ancor più tristi e più melanconici quaudo la Senna spiega al vostro guardo i serpeggianti suoi giri intorno alle verdeggianti isoletto, e le sottoposte collino e lo campagne che circondano il monte, fanno pompa di una ricca e svariata coltura. Tuttavia quella desolazione della casa del Signore ove eccheggiavano altre volte i cantici della croce, ove le bandiere della Vergine camminavano in mezzo a gruppi di giovani figlie vestite di bianco, può dare un' idea di ciò che attualmente sia il vero Calvario in balia dei nemici della religione cristiana ed ogni giorno in pericolo d'esser preda infelice dell' Arabo rapace, e non ricevendo più che di rado la visita ed i sospiri dei pellegriui dalla fede pura animati.

I statuari vollero eziandio co' loro scalpelli rappresentare il S. Sepolero nell'istante in cui il Salvatore volle pur essere per alcune ore ivi seppellito. Scorgesi presso il santo cadavere, l'addolorata Madre appoggiata sul prediletto Discepolo ; la Maddalena alla testa delle donne sante continua il suo umilo ministero profumando i piedi al Salvatore ed asciugandoli colle sne lunglie treccie in ondulante chioma disciolte; Giuseppe d'Arimatea; quel servo fedele ed occulto di Gesù, che fa deporre il corpo del suo Signore nel marmoreo sarcofago per esso stesso allestito, fa parte con qualche apostolo di quel sacro corteo; e quando l'artista seppe dare alle varie figure la conveniente espressione, uno sentesi commosso al cospetto di quella pietra, di quel marmo dove sembra riviver colui che nell'infinita bontà sua umiliossi per noi fino a perdere l'umana vita. La chiesa di S. Michele ( Mihiel ) dipartimento della Meuse racchiude un opera di quosto genere eseguita da uno degli artisti nostri, da un allievo di Michelangelo ; essa è un capolavoro ; sofferse alcune mutilazioni fortunatamente di poca entità durante gli sconvolgimenti rivoluzionarii.

È una disgrazia che il buon gusto ed il talento, cioè l'estetica, non sempre a questi commoventi quadri della morte o senoltura di Cristo presiedano : nelle chiese delle nostre campagne si novere e sì nude il sacro volto del Salvatore e le fisonomiedelle persone che lo avvicinavano in quegli ultimi istanti sono orribilmente rappresentati. In una delle vetrate rimarchevolissime della chiesa del Ponte dell' Arca presso Roano scorgesi con sorpresa e senza poterne indovinare la causa, che i due ladroni infissi in croce ai fianchi del figlio di Maria sono avvolti in reti a maglia larga. Non è rado incontrare nei bivii o crocicchii delle strade dei paesetti, lungo gli stradali, ecc. appesa ad una eroce colossale una specie di statue informe dal cui trafitto costato il sangue zampilla in un calice da un angiolo sorretto : ovvero grossolani simulacri del S. Sepolcro, dalla pietà mal intesa dei fedeli sfigurati e dalla cera e dall'olio delle lampade imbrattati, affligger l'occhio del vero cristiano che vorrebbe non fosse mai profanato un sì severo soggetto dall' inesperta mano di artefici grossolani i cui ridicoli abbozzi doppio scandalo cagionano, cioè ai fedeli ed a quelli che non hanno la fortuna come S. Paolo di sottomettersi alla follia della croce.

L'enigma insolubilo per la vanitosa filosofia, il mistero che la nostra superba ragione confonde, l'abisso in cui perdesi l'uomo che non erede, si è questa follia della croce. Non ci volle meno di un divino potere per far parlare gli apostoli ed i missionarl a nome d' nn uomo crocefisso, e per fare germogliare e ripettare quella sacra parola. Chi può descrivere qual fosse lo stupore delle nazioni incivilite, dei Greci e dei Romani, p. e. quando gente pichea ed illitterata, uullatenente e senza aderenze lor osò dire:

> Colui che sopra d' un infame legno Fra den isdroul traligeste, è il solo Vostro Signore, il rosirro Die, che regno Hs in ciclo e in terrs; ci' non e l' sitro pole Creò per suo voler; egit è col segno Di quella crece, è in nome suo che si danio Imponiam di sparir; che i morti ban vita E dismo si storpi e ai ciechi e ai sordi sita.

Veder quindi quella croce ultimo obbrobrio riserbato agli schiavi trionfar del disprezzo degli uomini, ingrandir grado a grado per la predicazione degli apostoli, salire sulla sommità dei templi. ornar la corona dei re, diventar il più bel fregio delle donne, intrudersi iu tutti gli ecclesiastici riti, riprodursi sugli altari e sulle tombe, nei nostri crocivia e nella mano del sacerdote che assisto il moribondo; essa è qual vessillo di propiziazione portato alla testa della folla che implora dal padrone dell'universo la fertilità delle campagne; essa è al capezzale del vostro letto, ed offresi ovunque, or sotto semplici, or sotto eleganti forme; or essa è d'oro, ora di legno; tempestata di diamanti o contesta di nuclei d'olivi (1). Lungo i pubblici stradali, sull'orlo dei precipizi, grossolanamente costrutta di rami di pino, essa indica la morte improvvisa di un viaudante, e chiede al viaggiatore una prece pel povero trapassato; essa limita i territori delle nostre comuni agricole ; cinta da qualche alhero che eresco in mezzo ad erbe incolte essa riceve le adorazioni ingenue e ferventi di una madre di famiglia, della vedova e degli orfani, ode i loro gemiti, i loro sospiri e vede le gote loro dal pianto irrigate.

Ess è pore il gran libro da cui i più facondi oratori traggono la lore oloquenta : colui che soffre e che grene a lei virolge i suoi sguardi ; il nocchiero in halia dell'onde nella burrasca cerea sulla costa lotatana l'albero di sibrezza, l'embiema della redeuzione. Finalmente si è mercè del Vangelo da una mano e la croce dall'altra che il mondo venne da luce divina rischiarato, sottomesso alle santo leggi della carila, e chiamato a dividere

(1) 1 religiosi del S. Sepolero distribolscono e mandano in Europa una grande quantità di queste cruci il col precipuo merito è di essere siste a consistio del sepolero di G. C.

Op. stor. e biog. - VI, 9

coll' autore del tutto il retaggie d' una gloria eterna ed immensurabile.

#### Il calvario al tramontar del sole.

Quande il sole tramenta, malgrado gli ornameuti di cui rese ornusto il Golgota la pietà dei fedeli, nulla è più melanconico e triste di quel luogo testimonio del deicidio. Il sno Intto consueto vieppiù s'accresce alla vista di quelle giallastre cadaveriche tinte che offrono quei monti dalla sterilità colpiti; nè anco un augello v'intreccia il sue piccolo nido, nè alcuno vi apparisce la sera per passarvi la notte; non un albero che possa offrire al vento il mezzo di soffiare tra le sue fronde ; non nno per lasciar cadere al suolo un'arida foglia che di vegetaziono dia segno in mezzo a quel silenzio lugubre come quello d'una tomba solinga. Lungo il giorno si può essere distratti dal meto e dai monumenti pii di cui cinto scorgesi il Golgota; ma giunta la sera tutto questo s'obblia ed è asserto nel vortico dei pensieri che diciotto secoli di latto vi destano malgrado vostro pell'anima. Si ponno ben visitare sovente quei luoghi, ma Dio non vi parla mai al enore con maggior forza che nella solitudine. quando pellegrini isolati si prostrano nell' atteggiamento immobile di que Treddi simulacri che scergonsi sui mausolei. Alla sera ognuno lascia il luogo dove l'anima sua nutrissi di lagrime e di rimembranze, per nuovamente discendere a Gernsalemme in un così concentrato raccoglimento, che sovente vi accade rimanere l'ultimo senza cho vi siate accorte della partenza degli altri pellegrini. Voi vi rialzate in piedi, aggirate il guardo a voi d' intorno, colpite vostro malgrado di ritrovarvi in tanta solitudine, ed al chiarore d'ana luna che spunta giallognolo sangnigna sa quelle vette sì melanconiche e ricolme di tristezza, vei distinguete soltanto di distanza in distanza, sulla pallida aridità del suole o sopra marmi attoniti di ritrovarsi in que'lnoghi, spazii di lagrime inaffiati, e vi ritirate cel cnore commosso da sensazioni che fine allora vi furene ignote. Là nen videsi altro sorriso a spantar mai sulle labbra d'alcuno tranne quello di qualche penitente che lo sacrava alla speranza di prossima fine d'una vita di miserie ricolma e che vedeasi in procinto di cambiare eon una migliore...... La giovine figlia delle moutagne vi si trattenne due ore a ginocchio colle braccia al seno in croce conserte, simile affatto ad un angiolo intento a compiere qualche missione o pregliiera sul Golgota ». ( Pellegrinaggio di una giovine figlia del contone di Unterwalden a Gerusalemme ).

Interno del S. Sepotero. — Descrizioni dei sigg. di Chateaubriand, Lamartine e Dom Geramb. — I crociati al S. Sepotero. — Giovine tiglia di Svizzera alla tomba di G. C. — Testimonianze degli Evangelisti in favore della risurrezione del Sajvatore. — Strado voltato a Gerusalemme.

Sarebbe mal corrispondere ai religiosi sentimenti ed alla pictosa impazienza de' lettori minuziosamente dilungandoci in fredde e regolari descrizioni sui fabbricati e sugli altari, notando le tinte dei marmi d'ogni colonna o de lastricati che ricoprono il snolo sacro che abbiamo a percorrere, annoverando ad una ad una le lampade che notte e giorno ardono sotto quelle silenziose volte, e compilando un esatto catalogo de'ricchi ornamenti, de' vasi preziosi che la munificenza dei re e la pietà dei popoli accumula ed incessantemento rinnova in un luogo sempre dalla presenza del Salvatore animato. Ci abbisognano i pensieri che divampano dal seno di uno scrittore sublime e d'un gran vato alla vista di quella divina tomba; sono lo possenti emozioni che li agitarono, cho abbiam nono di far conoscere nella inspirata loro lingua Qualunque Cristiano, per semplice che sia, gittato all'improvviso in mezzo a quel monumento inspiratore, sentirà come Chateanbriand e Lamartine, sarà commosso e piangerà com essi, ma non sarà in caso di poter trasmettere o comunicare il suo pensiero e pingerlo a tratti di fuoco a coloro che non poterono dividere un'egual sorte e un'eguale estasi. Noi siamo danque fortunati d'avere a scerre fra i due genii che formano attualmente la gloria della Francia, per offrire, a coloro cho percorrono con noi col pensiero la chiesa del S. Sepolero, duo quadri ammirabili, due seducenti inspirazioni, che non ponno a meno di essere il frutto di una profonda ed intima convinzione.

Il signor di Chatcanbriand giunto il primo a Gerusslemme, cool comincia la sua confessione di fide all' appetto della tomba di G. C. volgarmento chiamata il S. Sepolero. « I bettori cristiani dimanderanno force quali fornon i sentimenti dell'antiono mio cutrarado in quel terribite luogo; non posso resinente dirattoni della mismo principare il consistenti della sultanti della sultanti ad alcana particolare il dal. S. Setti più di una mezca ora in ginocchio nella piccola cella del S. Sepolero co sguardi immobili sulla pietra senza poterio la trove rivolgere. Cuo dei du mo-

naci che mi eran di guida rimaneva presso di me prosternato colla fronte sul sarcofago. L'altro col Vangelo in mano leggevami al chiarore dello lampade i tratti relativi alla secra tomba, e nell'intervallo d'ogni versetto recitava questa preghiera : « Signor mio Gesù Cristo che dopo il tramonto del sole foste dalla croce calato, e riposaste nelle braccia della più tenera madre. voi la cui salma esanime venne all'ora nltima del giorno in questo santo monumento deposta ecc. » Tutto ciò ch' io posso assicurarvi, si è che alla vista di quel trionfante sepolero io non altro sentii che la mia debolezza, la mia fragilità, e quando la mia guida esclamò con S. Paolo: O Morte dov' è la tua vittoria? o Morte dov' è il tuo pangolo ? (antifona della messa di Pasqua) io tesi l'oreccbio parendomi che la Morte avesse a rispondere che era vinta ed incatenata in quel monumento.

« Percorremmo le stazioni fino alla vetta del Golgota. Ove rinvenire nell'antichità cose altrettanto commoventi ed altrettanto meravigliose, quanto le ultime scene del Vangelo! pon sono queste già le bizzarre avventure d'una divinità straniera all'uomo : si è la più patetica storia che non solo astringe a versar lagrime per la sua bellezza, ma le cui conseguenze applicate all'universo cangiarono la faccia della terra. lo aveva poc'anzi visitati i monumenti della Grecia, ed era ripiena ancora la mia mente della loro grandezza: ma come lungi erano stati dall'inspirarmi quello che in me sentiva alla vista di que santi luoghi l

« La chiesa del S. Sepolero composta di più chiese, fondata sopra ineguale terreno, illuminata da una moltitudine di lamnade, è singolarmento misteriosa ; vi domina una specie d'oscurità favorevole alla pictà ed al raccoglimento dell'anima. I preti cristiani delle vario sette abitano le diverse parti dell' edifizio ; dalla sommità degli archi ove posano come colombe, dal fondo cuno delle cappelle o de' sotterranci, essi fanno risnonare i loro cantici a tutte le ore del giorno e della notte; l'organo del sacerdote latino, i cimbali del prete d'Abissinia, la voce del monaco greco dell'ordine di S. Basilio, la preghiera dell'armeno solitario. le preci lamentevoli del religioso cofto colpiscono a vicenda od insieme il vostro orecebio; voi non sapete d'ove partano que' concenti, voi respirate il profumo de' timiami eletti senza vedere la mano che li abbrucia ; appena scorgete a passare, innoltrarsi dietro delle colonne, e perdersi nell'osenrità del tempio, il pontefice che va a celebrare i più formidabili e terribili misteri nei luoghi medesimi ove ebbero compimento le tremende scene dell'enorme deieidio.

« Non volli uscire dal sacro recinto senza alquanto softermarmi a contemplare i monumenti di Goffredo o di Baldovino: essi sono in faccia all'ingresso della chiesa, e sorretti dalle pareti del coro. Salutai la polve di quei re cavalieri che meritarono di riposare vicino al S. Sepoloro che averano liberato; quelle ceneri sono francesi, e le sole che siano sepolto all' ombra della tomba di G. C. Qual titolo d'onore per la loro patria i

L'autore delle Meditazioni e delle Armonie, sopra un altro tanon, colla sua profonda sensibilità verace, colla sua feconda immaginazione e col sno spiritualismo poetico, ma qualche volta indeciso, coll'anima sua cotanto amorosa e comunicativa, v'inizia alle tenere emozioni cho prova al consetto del divino So-

polcro e ve no fa dividere le dolcezze.

« Dopo un istante di profonda e tacita meditazione in ciascuno dei luoghi sacri, dicata alla rimembranza che ogmono di essi ridesta, scendemmo di norro nel recintodella chiesa e penetrammo nel monumento interiore che serve di marmorea cortina o di velo al suporto santo; egil è diviso in due piccoli santuarti. Nel primo scorgesi la pietra su cai erano gli angioli assisi quando risposero alle sante dome:

#### El più non giace qui, che già è risorto.

Il secondo ed ultimo santuario racchinde il sepolcro tuttora ricoperto di una specie di sarcofago di marmo bianco, che cinge e nasconde all'occhio la sostanza stessa del primitivo sasso in cui era scavato il Sepolero. Alcune lampade illuminano onosta cappella, e notte e giorno vi ardono profumi ; l'aria che vi si respira è ticpida ed olezzante. Noi vi penetrammo ad uno ad uno separatamente senza permettere ad alcuno de'celebranti di farci compagnia, e vi ci trovammo da una cortina di seta divisi dal primo santuario. Non volevamo che alcuno sguardo estrano turbasse la solennità del luogo, nè che alterasse l'intimità delle impressioni ch'egli potesse a ciascano inspirare secondo il proprio pensiero, e secondo la misura e la natura della propria fede nel grande avvenimento che quella tomba rammenta: ciascuno di noi vi si trattenne circa un quarto d'ora, e nessuno uscinne senza che il ciglio avesse inamidito di lagrime. Pel cristiano o pel filosofo, pel moralista o per lo storico, quella tomba è il sorprendente limite che separa due mondi, il mondo antico ed il mondo odierno; è il punto di centro d' un' idea cho rigenerò l'universo, di una civilizzazione cho tutto potè trasformare, di una parola che rimbombò eccheggiante per tutto l'orbe terracqueo.

Quella tomba è il sepotoro del recchio monde e la culla del nuovo; nessuna pittra quaggifi di di base ad un pit vaste odificio; nessuas tomba fu si feconda, nessuna dettrina, sepotla tre giorni o tre scoti, non frango in più ritteriosa maniera la rocca sigillata sorè essa, e nen diede alla morte una montita così selenne modiante una risurreziene perpetua.

« Entrai alla mia velta e l'ultimo nel S. Sepolero colle spirito rapito da immense idee ed il cnere scosso dalle impressioni più intime che restane mistero tra l'uemo e la sua anima, tra l'insetto pensante ed il sno createre ; queste impressioni non ponne descriversi; esse si esalano col fume delle pietose lampade. cei profumi degli incensicri, cel mermerie confuse e vago dei sospiri; esse cadene colle lacrime che sgergano dagli occhi rammentande i primi nemi che balbettammo nella nostra infanzia. il padre e la madre che ce li insegnareno, i fratelli, e le sorelle e gli amici coi quali nei li pronnnciamme. Tutte le impressioni pietose che ricondussero l'anima nestra a tutte le epoche della vita : tutte le preci che uscirone dal nostro cuere e dalle nestre labbra a neme di quello che ci apprese a pregare il suo e nostro padre; tutto le delizie e tutte le tristezze dol ponsiero di oni quelle preci furono il linguaggie, si risvegliano in fondo all'anima, e producone col rimbombe lero e colla confusiene che le accompagna quella commozione di cuere e quell'estasi d'intelletto che punto non cercane parele, ma che si cenvertono in ciglia itumidite, in seno oppresso, in freute che s' inchina, in labbra che imprimono religiosamente sulla finnerea lapide fervidi baci. le così lunge tempo rimasi pregando il cielo, il Padre, là, in quel luogo istesso eve la più bella delle preghiere sall per la prima velta fine all'empireo; pregando pel mie genitere vivente, per la mia genitrire estinta, per tutti colero che sono o più non sono, ma cei quali non mai quell'invisibile node che ci aveva legati si ruppe. La comuniene dell'amere sussiste sempre; il nome di tutti gli esseri che cenobbi, amai, e da quali fui riamato, passò dalle mie labbra sulla pietra del S. Sepolcro. L'ultima preghiera fu per me stesse; essa fu ardente e ferverosa; implorai verità e coraggio davanti alla temba di quello che maggiormente la verità diffuse nel mondo, e morì ligio a quella verità di cui Dio l'avea fatte il Verbo; per sempre in mente mi resteranne impresse le parele che prenunciai in quell'era di crisi per la mia vita merale. Ferse fui csaudite ; una grande luce di ragiene e di cenvinziene rischiarò il mio intelletto e più chiaramente sceverò la luce dalle tenebre, la verità dall'errere. Vi sono degl'istanti nella vita in cui i pensieri delNon é forse glorioso per noi di rirvenire simili parolo per seprimere, pingre e lodare ciò che avvi di più grande e di più mistrisos nella nostra religiose? Chi non amerelho di aggiugnere ad omaggi coà elevai e coal puri quello siacero e modesto che ci comanda una fede semplice e filiale? Egli è dopo questo che ci comanda una fede semplice e filiale? Egli è dopo queste pagine elequenti, che la nostra credenas si ravvira, e che si la il rammarico di non aver potuto come quegli illustri viaggiatori piegare il ginocchio davanti alla pietra del S. Sepolero.

## I Crociati al S. Sepolero.

Tottavia, sono oramai mille auni, il S. Sepolero oltenne un più bel triche che la lode degli uomini di genio; e fu allora che guerrieri, ebbri ancora la mente per la vitioria che giu avesa di vendetta fatti silibonde, allora che i crociati dopo la presa di Gerusalemme, precedui da un interpido o pietoso duce, accorsero per piangere sulla divina tomba gli orrori di un lungo assedio e perdonare ai loro nemici.

"

"A Il "opca della presa di Gernsalemme dai Crociati, in que i giorni di triono, i pi o Golfredo che da oggi caraficina que i giorni di triono, i pi o Golfredo che da oggi caraficina crasi astenuto dopo la viltoria, si condusse inerme ed a piedi nudi alla chiesa del S. Sepolero, bentosto la unova di quella divea visiti spargesi nell'esercito cristiano: cel ecco ad un tratto le insimictire tutte es estinguono, i rancori si obbliano, ed i Crociati i spogliandosi de' cruenti loro abiti fanon rimbombare la città santa di gentili e di singulti, e condotti dal chero cammianon insieme a picdi nudi, a capo scoperto verso la chiesa della Risurrezione.

« Quando l'armata cristiana fa cost rinnita sul Calvario, la notte incominciara a standres i la sove cho, il siento regnava salle pubbliche piazze ed intorno si ripari; non si udiva più nella città conquistata che i cantici della penienza o quelle parole d'Isaia: Voi che amate Gerusalemme con essa congratulateri. I Concisti esteranzono allora una con viva e cost il tenera divoziono Constituta del propositi del propositi del propositi del propositi di derno (il P. Mininhourgantore della Storia della Crocirio); cho quegli comini che por sani a versuo persa una città d'assalto con cuegli comini che por sani a versuo persa una città d'assalto con orribile eccidio di nemici, uscivano da una lunga solitudine e da una profonda meditazione dei nostri misteri. Questi contrasti inesplicabili sono frequenti nella storia delle crociate (Michaup, Crociate).

8. Il medesimo Goffredo di Buglione fatto re fu condotto al S. Sepoloro. Gli elettori dopo aver maturalamente deliberato, previa oggi necessaria indagine, proclamarono re il duca di Buglione; ciascuno di essi gli affidò, può dirsi, la propria gloria, lasciando a lui la curra di vegliare sulle nuove conquiste del Cristiani. Essi to condussero in irotto nella chiesa del S. Sepolero siani. Essi to condussero in irotto nella chiesa del S. Sepolero giustizia. Goffredo ricnob il diadema e gli onori regali, dicendo chi egli non accetterebbe giammai una corona di oro ed no sectto del pia na cesterebbe piammai una corona di oro ed no sect-

tro in una città dore il Salvatore era stato incoronato di appine o scettrato di vuota canna. Una cronaca natica dice che ricovette una corona di lucente paglia (Lo stasso), »
Era bou giusto che vi si conservasse la spada e le ceneri di quel gran capitano, come lo chiama il nostro immortale autore della Gurssalemme liberata.

Ma dopo che questi uomini illustri, questi primi scrittori della Francia, colpiti all'aspetto del sepolero e della croce da involontario fremito hanno esalata la poetica loro ammirazione, e rinvigorita la titubante loro credenza, e sparsa una viva luce nel cuore dell' incredulo coll'energica vivacità della fede loro sì nobilmente e sì francamente espressa, ecco venire un sacerdote settuagenario, che tutte conobbe le vanità mondane, i sogni della gloria e le dolcezze della paternità. Egli non già come gli altri pel-legrini si limita ad una rapida apparizione in quel formidabile santuario, ma si chiude per lunga pezza nella chiesa del santo Sepolero per conoscere minutamente le varie parti dell'edifizio di cui ogni pietra è loquace al suo cuore. - « Per offrire le sue adorazioni al Salvatore del mondo egli preferisce al romoroso giorno, il silenzio e la quiete dell'oscura notte, allorchè la folla sgombrato il santuario e che non è rischiarato più che dalla pallida Ince di qualche lampada, e uon vi ode più che il romore dei propri passi. Inoltrandosi fra le colonne che circondano la tomba del suo Dio, passando avanti la pietra dell'unzione, in salir snl Golgota, gli pare udire da ogui augolo una voce che gli gridi come a Moisè:

> Non l'accostar se immenso Rispetto in sen non hai ; Disnuda il piè, chè sacro È il loco dore vai ;

Se rispello profondo il sen non serra Non l'accostar; e snuds il piè, chè sacra Del suol che dèi caicar tutta è la terra.

e D. Geramb ha la fortuna ogni giorno d'assistere al solenne incruento sagrifizio che celebrano alle cinque mattutine i Padri uel S. Sepolero, e di riceverri ordinariamente l'eucaristico pane; coloro che cautano la messa stanno al di fuori, mai lise cerdoto eclebra nella stessa tomba su di un altare portatilo che

togliesi dopo il sauto olocausto.

« Egli procura di anticipare l'ora, e prosternato davanti alla tomba egli aspetta l'arrivo del sacerdote. Allorchè giunge, astretto a ritirarsi per l'angustia del loco, egli va a collocarsi con un cereo in mano là dove l'apostolo prediletto inclinessi per vedere se vero egli era che fosse stato involato il corpo del Signore, come la Maddalena gli aveva detto; e più felice di quell'apostolo ehe più non vide che la sindone, egli scorge bentosto Gesù lui stesso discendere dall'altare per essere alimento spirituale alla sua debole creatura. Allora que cantici armoniosi dei coristi accompagnati dai commoventi e lamentevoli sospiri dell' organo, quel profondo raccoglimento dei religiosi, quella tomba sacra ch'egli ha davanti agli occhi e per così dire vicina al suo euore palpitante d'amore e di gratitudine, quelle unvole di timiami che profumano e circondano l'altare dell' Altissimo od il suo ministro avente in mano la vittima santa; quel Salvatore medesimo che seu viene a lui, che riposa nel suo seno, tutto questo il commove, lo penetra, lo rapisce e l'inebbria d'una speje di felicità di eni è impossibile descrivere le delizie ».

Avi qualche coss di eloquente pur anco in quel trappista granflesso derante la notturna tenebria dalla foca lucci di lampade interrotta, leggendo la passione di G. Cristo e nel silezzio mediandola; in quel religioso che prega, distonte mille e più leghe dal suo monastero di sant Urbano, coi Padri custodi della sarea tomba, e che ripieno d'una siva ed umile fede si nutrisco qui giorno del corpo e del sangue di Gesù Cristo, non lungo dal villaggio dore si Sacramento d'amore venne instituito, e vi cinissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenissimo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato I albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato di albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato di albero di uostra redenismo al moute su cui fu innalatato di albe

Dopo che principi, imperatrici, semplici pellegrini e uomini d'un ordine superiore hanno visitato il S. Sepolero e che tutti in varia guisa dipinsero la profonda loro emoxione, bisogna vodere come una giovinetta delle montagne della Svizzera cepra-

Op. stor. e biog. - VI, 10

me con una commovente ingenuità i sentimenti che le inspira la tomba di Gesù Cristo la prima volta che il suo sguardo colpisce.

« All' aspetto profondamente religioso, allo numerose lampade, che simbolo del fnoco di quel vivo amore che non deve giammai estingnersi nell'anime cristiane, ardono colà giorno e notte: alla vista dei pellegrini col volto quasi a terra prosternati e curvi sotto il peso del pensiero dell'alto mistero e della loro fede, e de quali di tanto in tanto si odono i sordi gemiti da seni oppressi tramandati per la spirituale partecipazione loro ai tormenti sofferti dal Redentore, o dal pentimento esalati; la pellegrina memore e penetrata dalle descrizioni che di que' luoghi eranle state soventi fatte, riconobbe all' istante ove ell' era. Precipitossi a ginocchio, baciò il suolo, vi tenne le sue labbra attaccate come se avesse avuto ad aspirarne qualche proprietà divina. Compita l'adorazione rialzando il capo l'espressione di dolore impressa nei tratti del suo volto rammentò quella delle sante donne di cui l'Evangelista favella nel racconto che ci fa della Passione. Essa non versava una lagrima, ed esprimeva assai più che il pianto il suo devoto contegno; tutta avvilnopata nelle lunghe sue chiome come in un manto di dolore che fino a terra cadea, gnasi non lasciava essa vedere altro che il suo volto il cui pallore espressivo illuminato dalla misteriosa luce di lampade sepolcrali, mostravala como in estasi santa rapita; in quel momeuto solenne sì lungamento bramato e vivamente da lei sospirato. che mai passavasi nell'anima di quella vergine? O mio Dio! quai puri profumi d'amore sviscerato allora esalaronsi da quel vaso d'elezione per salire al cielo!... Quanta possa, o mio Dio, gnanto merito e quanto amore può esservi in uno degli esseri più deboli che aveto a vostra immagine creato! . . . »

Ma egli e nel Vanqelo siesso, nei libri santi scritti sotto la impirazione del Santo Spirito da comini ignorazio, da poreri pescatori, all' improvviso cangiati in sublimi oratori, in elognenti ed inimishili seritorio, che bisogna leggere l'imbiasbili seritorio, che bisogna leggere l'imbiasbili seritorio, che bisogna leggere l'imbiasbili sono un fedel discepo, ma segreto, la guardia appotata quel monumento, e tutte le circostanze di quella morte che l'infinito amore divino pub solo spiegare e far comorendere.

Isaia il principo de Profeti ha detto:

In quel giorno, di Jesse il germoglio Sarà esposto de'popoli al guardo, Le nazion come a rege nel soglio Curveransi al divino atendardo (1)

(1) Espressione che suggeri all'autore dell'inno pel giorno della Pas-

La versione ebraica dice :

Lo cercheranno i popoli.

E soggiunge :

« Gli empl darà per prezzo della sua sepoltura, ed i ricchi in ricompensa della sna morte; perchè non ba mai commessa veruna iniquità, nè la menzogna uscì mai dal sno labbro. »

E Geremia nel capo t.º delle sue Lamentazioni, che sono una specie di poesia della qual ogni verso è segnato con una lettera dell'alfabeto ebraico, annunziava che l'anima di Gesù Cristo di

cni egli era l'immagine, « era caduta nella fossa, e che sovr'essa erasi posta una pietra ».

Le predizioni dei profeti si sono realizzate; vediamo come i testimoni di quel grande avvenimento lo hanno raccontato all'universo ai loro contemporanei ed alla più remota posterità.

- « Eranvi là (presso alla croce) più donne che riguardavano da lunge, e cho avevano seguitato Gesù fin dalla Galilea, avendo cura di assisterio.
- « Tra le quali era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo.
- « Verso la sera un uomo ricco della città di Arimatea, chiamato Giuseppe, che era anche discepolo di Gesù.
- « Andò a trovare Pilato; gli domandò il corpo di Gesù; e Pilato comandò che gli fosse dato.
- « Giuseppe avendo preso il corpo lo avvilnppò in un bianco lenznolo;
- « Lo mise in un tamulo affatto anovo che egli erasi fatto scavare nella rupe poscia avendo fatta rotolare una gran pietra a turare l'ingresso del sepolero, si ritirò.
- « Maria maddalena e l'altra Maria erano là assise di rimpetto al sepolero.
- « Alla domane, che era il giorno del sabbato, i principi de sacerdoti ed i Farisei andarono insieme a casa di Pilato-
- « E gli dissero : signore, noi ci rammentammo che quello impostore disse mentre era ancora in vita: lo risusciterò tre giorni dopo la mia morte.
- « Ordinate dunque che il sepolero sia enstodito fino al terzo giorno, affinchè i discepoli nou vengano di nottetempo ad in-

sione quei bei versi:

Vezilla Regis prodeunt, Fulget crucis mysterium. volarne il corpo, e dicano al popolo: Risuscitò da morte; perchè quest' ultimo inganno sarebbe peggiore del primo.

« Pilato loro rispose : Voi avete delle guardie ; fatelo cu-

stodire come più vi piacerà.

« Se ne andarono dunque al sepolero e per assicurarsene ne sigillarono la pietra, e vi lasciarono de custodi.

« Ma quella settimana era passata, il primo giorno della seguente cominciava appena a spuntare, che Maria Maddalena e l'altra Maria andavano per vedere il sepolero.

« E tutto ad un tratto udissi un gran terremoto, perchè un angiolo del Signore discese dal ciolo, venne a rovesciare la pietra che copriva il sepolero, e vi si assise sopra.

« Il suo viso era radiante come un lampo, e le suo vesti candide come la neve.

« Le guardie furono talmente comprese dallo spavento, che restarono come morti.

« Ma l'angiolo dirigendosi alle donne loro disse : Non abbiate voi alcun timore, perchè so che ricercate Gesù, che fu crocilisso.

« Egli non è più qui, perchè risuscitò come aveva detto. Venile, osservate il Inogo ove il Signere era stato depositato, « Ed affrettatevi di andare a dire ai suoi discepoli ch'egli è

risorto. Egli vi precederà in Galilea: egli è là che il vedrete, ve lo dico fin d' ora.

« Ouclle donne ascirono all' istante dal sepolero, dal timo-

re comprese e trasportate di gioia, e volarono ad annuaziarne la novella ai discepoli di Gesù. « Mentre che apportatrici erano dell' annunzio, Gesù loro

apparve e disse loro : lo vi saluto; esse, avvicinandolo, gli abbracciarono i piedi e l'adorarono, i Evanzelo di S. Mat-1co. ) =

In S. Marco, il secondo fra gli Evangelisti, la premura delle donne sante per giungere di buon mattino al sepolero e per imbalsamare il corpo di Gesù; la tenera inquietudine quando fra loro dicevansi: Chi ci toglierà la pietra che chiude l'ingresso del sepolero? e quell'angele di luco splendente ch'esse trovano sulla tomba o che le rassicura, e la vista di Gesù che loro apparisce! ah come quel racconto è commovente e conforme a quello di S. Matteo!

Il terzo istorico della morte, della sepoltura e della risurrezione del Salvatore ci offre i medesimi dettagli; solamente per confortare la fede nelle donne sause. Gesù le rinfranca egli stes-50 con queste parole: a Rammentatevi ciò che vi disse allorchè egli era ancora in Galilea. Bisogna che il figlio dell'Uomo sia dato in mano dei peccatori, che sia crocifisso e ch' ei risorga il terzo giorno ».

Finalmente il discepolo prediletto, sul seno del quale Gesè amsva riposaria, quello che il figlio dell'nono pirazdo in croce diede per sostegno e consolatore alla madre ma, racconta egualmente le circotarne della sepoltura e della rismretaione del sou maestro del son diviso maico. Più felice degli altri, egli ha una parto in questa maravigliana sensa di dolore. « Quell' altro di che em gianto prima di Pietro al sepolero, vi entrò, e vide, e credette che il cerpo di Gesè era stato involato.

Non compresdendo ancora ciò che dice la scrittura « che dovera risuscitare da morta » egli areav vatolo i figlio di Maria spirarea sulla croce, aspea che na ssul' uomo da pietose donne a jutato l'aves seppellite o corictato in na sercofago moro, el egli venia con premnra a rimirare la salma che tante volte avea toccata, e bascia cron gioia quella bocca, lo cia illinea perole a lui erano ssate dirette; il ano amore spiega la tratezza profunda che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che l'oppresse quando non ride che pannilini ed un sarional che della che della chemica della chemica

El piacque raccogliere le diverse testimonianze dei quattro crangeliair Italite a quel grande avvenimento, principio di ostra fode, secendo le magnifiche parole di S. Paolo: 2 Se Gesè rinen è risorto, la nestra predicazione è vana; ma ora Gesè di rassiciato da morte, e divenne le primizie di coloro che dormono ».

In qualunque giorno dell'anno che voi discendiata nella cappella del S. Sepolero, vi nell'irete commonso fino alle vincere, e la vostra reminiscenza non sarà basterole per le rimembranze che si presenteranon in fella al vontro spirito; e l'anima vostra sarà ridondante di sentimenti d'amore e di speranza. Ma se il cicle vi accorder il raro favoro di ritrovarvi in Gerusalemne nella settimana sonta per celebrarvi il glorioso naniversario della risurrezione, giammia religioso ir toi vi avi maggiormente inziato si grandi misteri dell'ominotenza e della misericordia divina, nè versato avrete giamma più dolei lagrime. Ciò è quanto accadde a D. Geromb nella cappella del S. Sepolero la notte del sabbato vigilia di Pasqua.

« Nos sono più giovine, ho molto viaggiato, vidi cose bellissime nel corso di mia vita, ma non mi rammento d'avere sasistito ad uno spettacolo più magnifico, più imponente di quello effertomi dal S. Sepolero nella notte del Sabato tendente al la do-

menica di Pasqua. Immaginatevi un edifizio di un'immensa spaziosità, illuminato per ogni dove con un gusto ed una ricchezza straordinaria, dieci mila pellegrini vestiti degli abiti loro più ricchi, con torcia in mano, le donne ed i fanciulli popolanti la vasta distesa delle circostanti gallerie parimenti con una candela, e tutti facenti a gara eccheggiare le volte sacre del glorioso alleluia, mentre che vescovi coperti d'oro e di preziose gemme. preceduti da turiferari che profumano d'incenso l'incedere loro segniti da notabil numero di sacerdoti in hianchi piviali ricamati in oro, fanno processionalmente il giro della tomba con ordine e secondo il grado assegnato a ciascuna delle divote nazioni, cantando inni e modulando cantici in onore di quello che colla risurrezione trionfò della morte; immaginatevi dico un tale spet tacolo e calcolate, se il potete, l'impressione che deve produrre nell'anima di chiungne ne sia spettatore, Alleluja, alleluja, grida i anch' io nei trasporti di una gioia di cui non potea moderare gli slanci ; alleluja, alleluja, o benediva il Dio delle miseri cordie d'aver guidati i miei passi a Gernsalemme e d'avermi accordata la grazia di frammischiare la mia voce di giubilo a quella dei pictosi Cristiani che averano la bella sorte di celebra re la vittoria del sno divino Figliuolo nell'identico luogo dove quel figlio aveva trionfato. »

Ora supponete un pellegrino, un viaggiatore che dal S. Sepolero se n'esca lagrimante coll'anima preoccupata dai più gravi pensieri, e traversando sul tramontar del giorno qualcuna delle strade voltate di Gerusalemme, e voi concepirete facilmente come la sua pietosa melanconia continui e à accresca ad ogni passo-

Infatti, alle cause che ponno contribuire alla cupa oscurità ed alla tristezza di Gerusalemme indipendentemente dal cattivo stato di quella città, ed alle impressioni morali che il viaggiatore vi riceve ad ogni istante, sia per le dolorose rimembranze della storia e della religione che l'opprimono, sia perchè la peste e gli Arabi lo minacciano contemporaneamente, vi si può ancora aggiugnere il gran numero di quelle strade in parte a volta, che interdicono la diurna luce. Ognano ha potato osservare nel panorama di Gernsalemme esposto al pubblico in Parigi, quella maniera di fabbricare inusitata fra noi, ma comunissima in Oriente per intercettare i raggi del sole. Distinguesi sovr'ogn'altra la via nera per cui si penetra nel convento de padri Latini. È facile farsi un'idea di quanto debbano essere oscure quelle strade, pensando a gnelle antiche di Ginevra, per esempio, fiancheggia te da portici molto più stretti di anello che nol sono. Non è pur men vero che un'aria malsana deve concentrarsi in quelle strette commicationi da un sito all'altro, che le case laterali nulla con ben poco hamo di luce; que rich la populatione riunia in Germalamme è per la maggior parte misera e malenna, e quei che sono possidenti, hamo grande cura di sottarra le ricchezar lora all'orchio vigile degli emissar del Bauk. Tontavia l'appartamento che inantasia a qualche distanza al dispara della strada volta-ta, rappersentata nell'annessa incisione, formava una porrione delle casa che nel Vangel odi San Luca è chiamata la casa dell' suome ricco; essa è una delle più belle di codesta cità. M'immagino che sart una pia traditione, una reminiscenza popolare che gelosamente conserva un fatto consolante pel povero, ed atto a far connocera al ricco non esseregli cheli dispensatore i l'economo di quelle ricchezze che gli sono largite dalla Provvidenza per distribuirle agli indigenti l'amelicie i sittiondi e per commutatel in tesori indestrutibibili. Codesto racconto è di nua semplicità el ingeguità ammirphili nell'evangelista.

« Eravi un ricco uomo che vestiva lino e porpora, e son-

Inosamente ogni giorno banchettava.

« Eravi anche un povero chiamato Lazzaro adraiato all'ingresso del suo palazzo, tutto ricoperto d'ulceri.

« Che avrebbe desiderato nutrirsi dei snoi frantumi che dalla sua tavola cadevano a bricciole o minnzzoli, ma nessuno porgevagliene, ed i cani venivano a leccare le sue piaghe.

a Accadde che quel pezzente morì e fu portato dagli angioli nel seno d'Abramo; morì anche il ricco, ed chhe l'inferno per sepoltura.

« Dopo ch' egli era fra l tormenti alzò gli occhi e vide Abramo da lungi che aveva Lazzaro nel suo seno.

« Ed escísmò : Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro affinchè innuidisca colla punta delle sne dita le aride mie fauci e rinfreschi la mia lingua, perchè io soffro cradelmente in queste fiamme.

a Ma Ahramo gli rispose: Mio figlio, sovvienti che hai ricevulo i tuoi heni in vita, e che Lazzaro all' incontro non ebbe che mali a sorportare; ora egli è nel gaudio e tn nei tormenti.

« D' altronde avvi per sempre un grande abisso fra noi e te; di modo che chi volesse passare da qui alla tua volta nol potrebbe; nè dal lnogo ove tu sei alcuno può qui venire.

« Il ricco disse: Vi supplico dunque o mio patriarca Abramo, di mandarlo a casa di mio padre.

« Dove ancora mi restano cinque fratelli, affinchè li avvertisca ondo non vengano anch'essi in questo luogo di tormenti. « Abramo gli rispose: Essi hanno Moisè, ed i profeti, che essi li ascoltino.

« No, diss'egli, Padre Abramo; ma se qualcuno de' morti va ad ammonirli, faranno penitenza.

« Abramo gli replicò : Se non daranno ascolto nè a Mosè, nè ai profeti, essi non daranno retta nemmeno ad alcuno dei morti risuscitati. »

Nou è egli consolantissima cossi il rammentare così sublimi ammestramenti di una morale contano alla sociela favoreole, allorebè si percorre, quantunque nell'occurità, la via della casa del Cattivo Ricco ? e Gerusalemme non è forse una delle città che maggiormente importi visitare malgrado la sua miseria ed i suoi ruderi, malgrado lo sua estrette el oscere estrade, poiché ad oggai passo una voce vi proclama la scienza di tutto le scienze, quella della carità?

Se la luce e l'aria pura sono ricusste sorenti agli abitanti di Gerusalemme, almeno l'acque à necessaria nelle calde regioni loro non manca mai assolutamente. Bellissime fontane alimentate perennemente dagli stagni di Salomone, site a qualche migina al sud ovesti di Bellemme e la cui acqua è di un eccellento qualità, bastano, colle risterne che riempisconsi mercè le periodiche pioggie, per la consumazione che ne fanno quegli abitanti.

# VI.

Porta d'oro. — Ingresso irionfale di G. C. in Gerusalemme. Porta santo Stefapo — Martirio di codesto diacono. — Piacina di Betzaide, guarigione del parallitico. — Quadro della Santa Vergine. — Istoria compendiata della sua vita.

La porta d'Oro, o porta Dorata chiamavasi coal a cagione della grande quantità di ornati d'oro che ricoprendola distingue-vanla dalle altre porte della città. La sua romana e solida archiettera pos far credere che fosse contratta da la Erdee. Le colones et marmo dalle quali è abbellita sono di una qualità particolare che son vitrovasi più une distorci di Germassemme; chiamavasi altre rolte la porte della ribbi. Era probabilmente la più antica delle porte di Germassemme, non a vecto mi di qualità della porte di Germassemme, non a vecto mi di qualità della porte di Germassemme, non a vecto mi di qualità della porte di Germassemme, non a vecto mi di qualità della discono della porte della ribia della marco ori essa innaltavasi. Codesta porta era doppia, secondo il cotatume della più remotia anticità e come le porte Sece dell'antica Troja, eranvi cioè doe vani uno a fianco dell'altro per antivenire alta confusione della calca, e servirano

uno per entrare nella città, l'altro per uscirne. Sotto i re Latini essa non aprivasi che per la processione della domenica delle Palme, perchè credesi che G. C. fece la sua entrata solenne per

quella porta nella Città Santa.

I Turchi in seguito la chiusero con muro temendo che si avverase un vaticinio fatale per loro, che predice, I Cristiani doversi un giorno impadronire della citià per quell'ingresso; la sua faccita è di uno squisito lavoro. Adottando la comune credenza, cioè, che il figito di Maria, cavalcando una bestia da noi in Europa spreezata, ma che serve anoroa goglia i ricchi abitanti della Palestina di cavalcatura a cagione del cattivo stato delle strade montuoseo e seminate di assai, (1) cuttò per codesta porta, uno sentesi naturalmente i nelinato ad aprire i santi evangeli ed a leggere la deserzione di quella trionfanto cettrata a cui dovera bentosto tener dietro l'obbrobrio, la flagellazione, l'agonia e la morte.

Ecco al capo 21, come san Matteo descrivo l'entrata di G.
G. in Gerusalemme: codesta semplicità di costumi, codesta nmiltà sono veramente ammirabilil e lo profezie relative a quell' avrenimento alla lettera si compirono.

« All' Avviciuarsi di Gernsalemme ginnti presso Betfagia ai piè dyl monte Oliveto, Gesù inviò duo fra i suoi discepoli.

« E disse loro: Andate a quel villaggio che avete a fronte, e tosto vi rinverrete una ginmenta legata col suo asinello, slegatela ed a me li adducete.

« Se qualenno vi dice qualeho cosa rispondetegli che il signoro ne ha d'uopo e liberamente vi lascerà condurre a me quelle bestie.

« Or tutto questo compissi affinchè la parola dei profeti fos-

se avverata:

a Dite alla figlia di Sion : ecco il vostro re che ne viene a

voi pieno di doleczza, cavalcando un'asina e coll'asinello di quella che è sotto il giogo.

« I discepoli se ue andarono dunque ed eseguirono ciò che Gesù loro aveva imposto.

« Ed avendo condotta la ginmenta e l'asinello, li ricopersero de loro abiti, ed il fecero salire sovr'essi.

« Una gran quantità di popolo stendeva a terra le sue vostimenta lungbesso la strada, altri tagliavano rami d'alberi e gittavanli sul snolo dove egli aveva a passare.

(1) Nel tempo della famosa spedizione di Bonaparte in Egitto, i membri dell'isitato egiziano camminavano al centro dell'armata cavalcando ciascano un bell'assino.

Op. stor. c biog. - Vt, 11

a Turbe di genti che il precedevano e che lo seguivano gridavano: Osanna al figlio di David, benedetto sia colui che vie a nome del Signore, Osanna nel più alto de' cieli.

« Quando fu entrato in Gerusalemme tutta la città ne fu commossa e dicevasi : chi è costui ?

commossa e dicevasi : chi e costui ?

« Ma quelle turbe di popolo dicevano : è Gesù il profeta
che è di Nazaret in Galilea. »

Fu non pertanto codesta plebe istessa, ne' suoi capricci sempre incostante e crudele, sempre la stessa in ogni paese, che dimandò, pochi giorni dopo, la morte di quello ch' essa aveva portato in trionfo.

La benedizione e la processione delle palme nelle nostre chiese cristiane, come anniversiro dell'entrato di G. C. in Gernaslemme, non manca d'interesse quantunque cesa non sia che il simholo degli omaggi resi al Salvatore: sono le ultime allergerze della Chiesa, e la calea premurosa di raccogliere un ramo d'olivo benedetto, e i saccrdoir che lo portano processionalmente, ei tre colpi vibrati esteriormente alla porta del tempio, e i cantici lostanti di egi ovani leiviti offrono un insieme commorente che intenerisce e predispone i fedeli ai misteri della sossione che si celebrano poi nel corso della settimana santa.

Vi sono chiese in cui il Vescou e di l'arroco portano in muno, durante codesta cerimonia, nu tralcio d'albero proseniente dalla Palestina od una palma, e la visto di que'ramoscelli d'estrana regione vi sopinge colla mente verso Gernaslemme e vi rende più commovente la commemorazione del trinofo passeggiero che ottenne il figlio di Maria sul cuore de' Giudei accetati ed increduli.

Così dunque allorchè viaggiasi nella Terra Santa e soprattutto a Gerusalemme gli oggetti i più indifferenti in sulle prime, cose insignificanti che per nulla interesserebbero in altri luoghi, risvegliano al nu tratto una folla di rimembranze attresult, rammentano fatti istruttivi, e porgono utilissimi ammaestramenti. Egli soprattutto al cristiano la cui fede è utille, viva e sincera che un'attrativa continua può dare un valore alla misima pietra, alla trada battuta dalla folla incurnote, all'albero che fiancheggia le strade, alla fonte la cui acqua scorre sotto ai suosi piesi, e da l'orrente il eni rimmore si fa ndire nella valle; tutto gli favella del Dio ch' egli ama e di cui segua sorme sa quella terra impresse, terra che oggi è in balla degli Arabi del deserto e di popolazioni traviate la cui religione aliro non è che una sgraziata degenerazione dal vero cullo.

Mentre un' altra porta chiamata Porta della Vergine Santa,

all oriente del monte Oliveto, e che tutte le relazioni della Palestina chiammo antera la porta di S. Stefano, odi Maria, perché lu testimone del martirio di quel santo e che adduce alla tomba della S. Vergine; mentre, diciamo, un'altra porta sarà insignificante pel viaggistore incredulo, il quale non iscorgerarvia e non e una costrazione pilo nemo elegante, pilo o meno solida, il pellegrino antanto da un religioto sentimento, avide e sollecito di risvo arimanto da un religioto sentimento, avide e sollecito di risvo arimanto da un religioto sentimento, avide e sollecito di risvo arimanto da un religioto sentimento, avide per per la comparta del periori della periori della periori protomartire a coloro che lapidavanlo, surà ausiono di rammentarsi le minime circostanze del martirio di S. Stefano.

Se l'antichit pagana avesse ad offrirei în qualeuna dello sue citlà, su qualebe suo mommento uno spettacolo partiuente sublime, ci sisteremore con piacere dal nostro examnino per assistere ancora col pensiero, dopo tanti secoii, alla morte ingiusta d' un uomo che sull'orme del sno divino maestro perdona a coloro che a colpi di pierte lo traggono a morte, o per vederne la rappresentazione in un bassorlievo o in qualche dipinto. A Gerusalemne l'animo è tuttora colpito da quadri de nostri grandi mesetri, che gareggirono nel tranandarei la pittura cipil circostante del suo discono sunto ramamenta le principali circostante del suo discono sunto ramamenta la principali circostante del principali circostante del suo discono sunto ramamenta del principali circostante del princ

« Stefano era pieno di fedo, di grazia e di forza, ed operava grandi prodigi e miracoli in mezzo al popolo.

« Ed aleuni della sinagoga chiamata dei Liberti e di quelle dei Cirenei, degli Alessandrini, dei Ciliciani e degli Asiatici sorsero contro Stefano, e disputavano con esso.

- « Ma essi non potevano star contro la saviezza e lo spirito che parlavano per la sua bocca.
- « Allora essi indussero alcuni a dire che l'aveano udito hestemmiare contro Mosè e contro Dio.
- « Feeero essi dunque una sommossa nel popolo, nei senatori e nei dottori della legge, e gittandosi sovra Stefano il catturarono e lo tradussero al consiglio.
- « Produssero falsi testimoni che dissero : quest' nomo non desiste dal bestemmiare e sparlare del santo loco e della legge-
- « Perchè noi l'abbiamo inteso a proferire : che quel Gesù di Nazaret distruggerà questi luoghi, e cambierà gli statuti che Mosè ci ha lasciati.
  - « Frattanto siccome tutti quelli che sedevano a consiglio

a vevano gli occhi sn lui fisi, loro parre di vedere che avesse la fisonomia d'un angelo (1).

« Allora il gran sacerdote gli dimandò, se ciò che asserivasi di lui era vero.

« Stefano rispose : miei fratelli e miei padri uditemi ( e loro narra l'istoria dei Giudei, da Abramo fino all'Uomo giusto, rinegato da loro e trucidato in croce ).

« A quelle parole furono trasportati da una rabbia ehe loro straziava il cuore e digrignavano i denti contr'esso.

α Ma Stefano essendo ripieno di santo spirito, rivolse gli occhi al cielo, e vide la gloria di Dio e Gesti sedente a destra dell'eterno Padre, e disse: io vedo i cieli aperti, ed il Figlio dell'uomo che è assiso alla destra d'iddio.

« Allora essi urlarono e turaronsi gli orecchi, poscia nnanimi gittaronsi sovra esso.

a Ed avendolo trascinato finori della città, l'uccisero a colpi di pietre contro di lui vibrate. E gli spettatori e testimoni deresero la venti lora di sià di pa gioripatto chiaracto Saulo.

posero le vesti loro ai piè d' un giovinetto chiamato Saulo.

« Mentre, costoro lapidavano Stefano, egli progava e diceva : Gesù Signore, ricevete il mio spirito.

« Ed essendosi messo in ginocebio, egli gridava ad alta voce: non imputate loro questo peccato. Dopo queste parole addormentossi nel sonno del Signore... or Saulo aveva aderito alla morte di Stefano. »

Il corpo di S. Stefano renne raccolto da Gamaliele di cui era stato discopolo, e fecolo deporre in un luogo che gli appartenevo, distante sei o sette leghe da Gerusslename; codesta reliquia vi sette fino all'anno 415, in cui per divina rivelazione vi fu rinvenuta, e trasportata dall'aniste di Gerosolima nel tempio di Sion dov' ggli era stato ordinato diazono; in seguito venue trasferta a Costaminopoli, quindi a Roma ov'essa fu deposta con quello di S. Lorenzo in una sola tomba.

Quel giovinetto ele custodisce i soprabiti degli uceisori di Stefano, colui ehe acconsente al martirio di un imocente egli è lo stesso che da persecutore accanito dei primieri eristiani, da settatore intollerante di ogni farisacio rito, va a diventare il più grande propagatore della dottrina di Cristo, e che ner eancella-

<sup>(1)</sup> Tale si è l'expressione datagli dell'erregio pittore Abele Pojal, nell'ammirabile quarbo di en la ciuta di Pargi fec dono alla chiesa di S. Siefano. Quegli occhi riotti al ciclo, il radiante suo volto veramente celesie, quella candida e insul veste, quelle mani che protendossi a benedire e perdonne. Gifosio certamente piuttosto l'immagine d'un singolo che d'un monto.



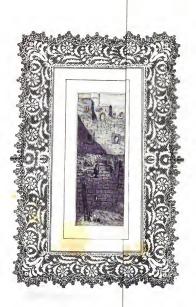

re il suo delitto e far obbliare la parte che un sanguinarlo zelo aveagli fatto prendere alla morte di Stefano, va a soffrire pel son envello moestro, per Gesù Cristo, la fame, la sele, i ceppi, la flagellazione, le fatiche de' viaggi, la nudità, la prigione e la morte.

Noi avremo frequenti occasioni di parlare, nel corso di quel'opera, del grande a pastolo delle genti; allora il nostro maggior rincrescimento sarà quello di non poterci innalzare al·la sublimità di quel sommo edi intrepido missionario, uneno veramente striordinario di cui uon si può comprendere lo zelo, l'eloquenza, la facoufai o la cartila, so unausomente vuola giudicare, e se ricussai di credere che Dio l'inspirava e lo sostene-va nella sua operosa carriare a evangelica.

Un'altra celabrità di codesta porta di Gerusalemme si è che l'escricia dei creciati comandati dal prode e pietese capitano Geffredo di Bugione se ue servì per catarre nella città, scopo del oros impazzienti voit, un venerdi alle tro dei vespro, il giorno ne di ora in cui Gesti spirò pel riscutto dell'umanità. Quello poi che ancora la raccomanda alla memoria de viaggiantori si è, che presso di codesta porta ritovavasi la bella piscina di Betsaide che aveva cinquo gallerie; e do servisi di passaggio, quale ci quanto lusso gli Orientali impiegascro in ogni tempo nella co-struziono degli acquedotti, dello fontane, delle cisterne, e di tutto quanto era destinato alla contervazione dell'acqua in un paete so vessa è il primo bisopno dello vita. Si fia li che operossi la guarigione del parallito da trentotto anni. San Giovanni (esp. Y. 2.9) così racconta questa imiracolosa guarigione;

« Eravi là un uemo iufermo da 38 anni.

« Gesù lo vide coricato, e cenoscendo ch'egli era ammalato da tanto tempo gli disse: vuoi tu essere guarito?

« Il paralitico gli rispose: Signore io non ho alcuno per immergermi nella piscina dopo che l'acqua ne è stata rimescolata, e mentre m'avvio per andarvi, un altro vi discende prima di ma

« Gesù gli disse: alzati e cammina, e teco perta il tuo lette. Quell' uomo fu guarito all'istante, ed il suo letticciuolo trasuortando, incominciò a camminare. »

Secondo narra Chateaubriand; codesta piscina o, serbatois di acqua ba cento o cinquanta piedi di longhezza su quaranta di larghezza; enormi pietre collegate insieme da lamine di ferro formano le mura di cituo. Alcuni melagrani e tamarindi selvatici vegetano qua e là, e la parte verso pouente è popolata da fichi d'India, e do peri acerlà. Vegeussi ancera gli a sazzi dell'aditio.

acquedotto che portava le acque nell'interno del tempio che gli era vicino. I Turchi hanno codesto luogo in venerazione e non

vi scendono che a piedi nudi.

Il cimiterio de Turchiè sotto le mara della porta di santo Stefano. Un Inglese, il sig. Renine, dall'opposio bia della valle vi fu testimonio d'una cerimonia funebre. Il corpo del defanto dopo essere stata processionalmente portato incheno alla Moschea d'Omar fu ricondotto nel sito dove avesa ad essere sepolto, gli ordi della fossa erano ricoperti di terra rossa di Damsero, la quale, secondo la credeuza de Torchi, fu adoperata da Dio per la formazionno dell' nomo primiero; gli si mise a fianco un bastone, poscia l'Iman gli disse : il diavolo verrà a tentarti per indurti a dirente resistano, ma tu farai buon uso del tvo bastone: e questa prova durcha tre giorni, dopo del che tu entrerai nella gloriosa magione ».

Io non son d'avviso che sia permesso di mettere in ridicolo quelle pietose preghiere del sacerdote maomettano; vi si riconosce l' nomo che crede un avvenire e che sforzasi di far entrare

il suo fratello nel soggiorno della gloria.

Maometto ed i suoi settari hanno anche in ciò corrotta la religione vera ne' suoi insegnamenti più consolanti: perchè questa lotta del Turco e del demonio ci ofire una degenerata immagine del cristiano medesimo che all'ora estrema combatte coll'angelo delle tenebre.

Finalmente, se questa porta conduceva alla tomba della Vergino come tanti scrittori pensarono, quanto mai questa supposizione sola viene ad accrescerne l'interesse! Perchè Maria per l' nomo che vuol rendersi conto del carattere e delle azioni di codesta sublime donna, e più ancora pel cristiano di cui essa è modello, avvocata e rifugio, è nn mistero impenetrabile in cui s' inabissa e confonde. E una vergine, ed è la madre del Salvatore degli nomini, è la figlia dei re di Giuda,e la sposa di Giusenpe, d'un artigiano : sorpresa tutto ad un tratto, nel mezzo del cammino d' un penoso viaggio, dai dolori del parto in un piccolo villaggio ingombro dalla folla che sollecita portasi alla capitale del regno per esservi registrata conformemente ad un editto sovrano, essa rifugiasi nell'angolo di un deserto presepe, con non altro che laceri pannilini per avvilupparne il neonato: e frattanto per celebrare quell' oscuro natale già s'odono celesti concenti, e pastori che custodiscono i loro armenti non lunge, vengono i primi a porgere i loro omaggi a Maria ; più tardi una stella guida verso quella miserabile capanna, dei re carichi di ricchi doni ; essi vengono da lontane regioni, ed i profeti li annunziarono,

e quest'avvenimento cruccia Erode, il potente Erode, l'amico

dei Romani, ed il Signore della Giudea.

Tutta quindi la vita di Maria è un tessuto di afflizioni e di abnegazioni, una vita silenziosa e contemplativa; che mai passava si per esempio nel enore di codesta sauta donna quando le apnarve l'angiolo annunziatore del gran mistero dell'incarnazione? allorchè dicde alla luce il desiderato dalle nazioni su nuda paglia? quando il suo divin figliuolo, il Signore del cielo e della terra.a lei sommesso, cresceva in grazia ed in età sotto i suoi occhi materni, che non potevano saziarsi abbastanza di tale vista ? quando appena all' età di dodici anni colla forza dell' irresistibile sua parola abbatteva, disputando nel tempio, i più vecchi dottori della legge? quando coi suoi miracoli, colle sue beneficeuze, colla facondia de' suoi discorsi, traevasi dietro una turba sempre crescente? quando essa vedevalo alternativamento trionfante e minacciato di esscre lapidato? Chi potrebbe esprimere a qual dolore fu in preda Maria mentre cho il divin suo figlio beveva sino all' ultima goccia il calice d'amarezza ? Che addivenne di lei durante che il figlio dell' uomo percorreva dolorosamento le vie di Gerusalemme in preda agl' insulti della stolta plebe, avviandosi dalla casa di Caifasso a quella di Pilato; rimandato da uu giudice all'altro come l'ultimo de' malfattori ; allorchè fu esposto al guardo feroce de' suoi accusatori tutto grondante di sangue, eiuta la fronte di acute spine, coperto di alcuni cenei di porpora e scettrato, per derisione e scherno, di una miserabile canna? Che addivenne di lei ? diciamo ; perchè non rinviensi Maria in tutto il tempo di quelle ore d'ignominia e di tormenti: essa non ricompare che ai piè della eroce nell'istante in cui l'ultimo sospiro dell' Uomo Dio viene ad annunziare che la sua divina missique cra cousumata. Essa non appare più a noi che svenuta fra le braccia del prediletto discepolo e delle sante donne, raecolta in sè stessa e meditando sul grande spettacolo che a suoi occhi si offerse; tale, in una parola, quale Filippo di Champagne ce la dipinse nel suo magnifico quadro della discesa dalla croce (vedi uel Museo religioso appo L. Hyvert), pallida, cogli occhi langueuti, devotamente genufiessa, avvolta in quell'ampia turchina veste che tuttora indossano le donne di Giudea, e lasciando in dubbio se ne'suoi tratti sia l'angoscia o la rassegnazione che predomini in quell' anima celeste. Contemplando quella nobile e melanconica figura tutta concentrata nella tristezza, tutta silenziosa ed oppressa, uno addimanda a sè stesso allora, se la di lei fede innalzavasi all' altezza di quel imperscrutabile mistero; se quella debile donna ferita in ciò che di più caro aveva, favorita di una grazia straordinaria, più felice delle sante donne che l' accompagnano, penetrandi il denso velu ele coprire la morte ignominiosa del uno liglio e rocciisso fra due ladroni, scoprira i profindi arrani dell' avvenire e sapara che dopo tre giorni, la tomba chiuna da pesantissima pietra, e gelosamente da soldati castodita restitairabela a sua preda, e che inalamente il viniciro della morte, dopo aver conversato più volte co suoi discepoli ai quali mille prore avea dato della soa risurezzione divina, innalazerablesa; a gieriosamente al ciclo 2... Permise egli iddio che il conore della sana tenera made risure transportati a suoi discepoli ai quali milsana tenera made risure transportati al suoi discepoli ai quali milsono rivosase refrigerio al suo amnichilamento che nella rassegnazione prefetta alla voloni suprema ne nella speranza di conoscere un su giorno il segreto del grande arcano dell'onnipotenza e della distina miseriordia nel ciclo?

La tradizione ci dice che la santa Vergine trascorse gli ultimi anni della sua vita cogli apostoli, principalmente con sau Giovanni, associata a tutte le buone loro opere, dividendo la eattiva loro fortuna, dissimulando le sue virtù e nascondendo il sno dolore agli occhi dei Giudei, e soffrendo con rassegnazione le angustie nella consolante e viva speranza d'un avvenire migliore. Credesi eh' ella visse fino all'età di settantadue anni e che non provò nè la malattia nè la corruzione della morte come il restante dell'umanità, ma ch'ella use), come suo figlio, gloriosa dalla tomba non lasciandovi che una veste virginale, semplice e meschino abito di quella regina di gloria ehe gli angioli avevano innalzata ai cieli, ed alcuni fiori, commovente emblema dell'innocenza e della purità che fregiaronia. Pittori celebri hanno più d'una volta rappresentata la risurrezione, e l'assunzione di Maria, conformemente a questa pia credenza ehe la Chiesa non ha mai condannata nè rifiutata.

Qualunque siasi la disparità delle opinioni circa la morte di Maria, ecco il descrizione succinta della sua tomba, dei luoghi che la circondano. Quasi sul finire del torrente di Cedron, bissogna discendere in una grotta mercè nan bella scala, alla metà della quale trovansi a destra le sepolture di Giaochino e di Anna, edi naltra cavità a sinistra quella di Giaochino e di Maria; in fondo alla scala, al nestra quella di Giaochino e di Maria; in fondo alla scala, al adestra, entrasi in una chiesa in esti menono fregio; tutti que' monumenti non han nalta di positivamente autentici; sonu divote presunzioni; quelle rocce non hanso forse mai ricevuta e custodita la salma della più exasta fra le verginia, perthe supponesi chi essa termino i sono giorni in E-

feso. L'istoria sacra e profana è ripiena d'impenetrabili oscurità. L'immagniane attiva dell'umon e la sua ranità euriosa lo tà. L'immagniane attiva dell'umon e la sua ranità euriosa lo portano a voler tutto investigare, tutto conoscere, tutto spiegare ma hen molti segreti deno rimanergi clasti fino al giorno di tutte le rivelazioni. Poichè noi avevano prounerato il nome di tutte le rivelazioni. Poichè noi avevano prounerato il nome di tutte le rivelazioni. Poichè noi di questa incomparabile donna tant' alto in cielo giorisamente loesta, non era egli d'i nopo di dare en sunto dell' ammirabile e commovane la torsi adella sposa di Ginseppe, e raecontarne in succinto la vita, le giole sante ed occulte, ed i soni dolori più santi ancora? Ped corso delle nostre pubblicazioni troveremo sovente ancora l'ocessione di parlar di Maria, e sarà sempre un nuovo piacce per noi, ed abbiami luogo di erederlo, un novo mezzo d'instruire coloro ebe vorranno con fruito necrorreze queste pazine.

Finalmente per essurire la materia relativamente alle porte di Gerusslemme, della città santa per eccellenza, noi direno ancora che le porte, nello città della Giudea e dell' Oriente in generale, averano ben altra importana che nelle mostre attunia inditudini; era là che rendevasi la ginstizia, era là che adonavansi gli anziani per udire le dispute de l'itiganti in presenza del popolo. Ci dice il Deuteronomio (seconda regola) esp. 21, vers. 18: « Se un nomo ha un fiello irible ed insolate che sia in-

doeile ai procetti dei genitori, e che essendone stato rimproverato, riensi con disprezzo di loro obbedire :

α Essi lo prenderanno ed il condurranno agli anziani della città ed alla porta ove si amministra la giustizia.

« Ed essi loro diranno: Ecco un nostro figliuolo che è un ribelle, un insolente, che ricusa d'ascoltare le nostre ammonizioni e le disprezza, e passa le sue ore in erapule, e dissolutezze, e stravizzi.

« Allora il popolo di questa eittà, lapidandolo, il punirà di morte, affinebè sia tolto il male d'in mezzo alle genti e ebe tutto Israello a quell'esempio sia da timore compreso.

« Felice colui il cui turcasso è pieno di strali e la eni casa è piena di figliuolanza I essi difenderanno valorosamente il lor genitore avanti i suoi nemici, ed i suoi giudici alla porta della città.» Monte Sion (†) — Davidde vi compose i snol cantici sublimi —È il luogo di aus sepoltura — Il santo Cenacolo — Casa in cui trovaronsi riuniti gli Apostoli il giorno di Pentecoste.

- La montagna di Sion oggi ricoperta di rovine in mezzo alle quali ritrovansi apperta, colla scorta dei libri sascri, i longhi dal citardo profeta celebrati e consacrati alla sna memoria, e di quello che avea vuticianto; lugohi sitgurati e profanati dai setatori di Maometto, fu conquistata da David, abitata da esso, dal suo figlio e soni successori, dopo avere adorato l' Eteroa su quella collina (il cui nome celebre ed amato fu imposto a Gerusalemme istessa), cantate le sue lodi, implorato la sua bonta, celebrato le sue meraviglie, anonuriato la sna passione e la sna morte, i vi riposar volle fino al giorno del giudizio. Egli erasalla vetta di quel monte che gli vonirano quelle sublimi inspirazioni; i salmi partano ad ogni latatte di Sionea.
- « Signore abbiate pielà di me, perchè io possa cantare le vostre lodi e pubblicarle alla porta della figlia di Sion. Chi fara uscire da Sionne la salvezza d'Israello ? « La montagna di Sion è bella in ogni sna parte, essa è la
- delizia di tutta la terra, ed a settentrione ha la città del re dei regi.

  « Che la montagna di Sionne sia nel ginbilo, e le figlie di
  - lei nell'esultanza a cagione dei giudizi del Signore.

    « Fate il giro di Sion, consideratene l'estensione e nume-
- rate le sue torri.
- « Applicate il vostro spirito a contemplare le sue mura; consideratene i palazzi per trasmetterne il racconto alla posterità la più remota (2).

1) La Città episcopale di Sion, nel Valere, in una vallata irrigata dal Sitten ed a poca distanza dal Rodano al più di due monta pane di uncerso noi quali s'innaltano tre estelli che appartengono al Vescovo, faccenti silusione alla vera Sionne, ha fatto collorare sua firontone della porta principale del palezzo civico, in apposita lapide inciso, questo versetto di Davidi: Diligial Dominus portata Sion.

Predilige Il Signor di Sion le porte.

(2) M'arresto un istante copiando queste profetiche linee; me emana una buce capace a rischiarare l'incredulità la più osilanta. Sembrano che David mi parti; perché facelo parte di quella posterità remota alla quale sono all'as-re le sue parole.



a Ditele che il Dio che vi ahita è nostro Signore per tutta l' eternità, e ch' egli regnerà su noi nella successione de' secoli.

« Egli è da Sion che Dio farà dardeggiare la sua luce con

incomparabile splendore.

d'Ob Dio l'egli è in Sion che bisogna glorificarri cantando le vostre lodi; il potrà ognuno disonerarsi de voi che vi avrà fatti; Sion è la montagna ove Dio ha stabilita la sua dimora e sen compiacque; egli è costi che il Signore abiterà per sempre.

« Il tabernacolo d'Iddio è in Gerusalemme, e la sua dimora è in Sion.

- « Ei scelse la trihù di Giuda e la montagua di Sion che fu l'oggetto dell'amor suo.
- a I giusti vedranno in Sion il Dio degli dei; il Signore ama più le porte di Sion che tutti i tabernacoli di Giacobhe.
  a Sion intese la nuova della sua venuta e tripudiò di giu-
- « Voi vi leverete ed avrete pictà di Sion, poichè giunse il tempo d'aver compassione di lei.

a Il Signore ha ricdificata Sionne, ecc.

Noi riuniamo qui lo citazioni sparso nei salmi di David relatire alla montaga santa, porchà de sess sole, senza far caso delle altre testimoniame della Bibbia, formano l'intiera istoria de Giudei; perchè esen narano la gloria di quel popolo e le sue disgrazie; perchè Sion era la dimora privilegiata del Signore; perchè vi si compiaceva; perchè di ila faceva udir la san voce di suoi miracolì ai suoi fedeli servi e seguaci, e che il tabernacolo ricoperto dalle ali dei carrafini e dei cherubini era l'immagine del tahernacolo della nuova legge, ove il santo dei santi offesta illa nostra dotarzioni, e diviene per un miracolo della sua oanipotezza e del suo amoro lo spirituale nudrimento dell'uomo.

Sion era pe Gindei ciò che per noi è in oggi Roma, la madre di tutte le chiese per tutti quelli che portano il none di crisiano, che rivolgono il guardo ; ereo la città santa, che sono felici di visitare la tomba do santi apostoli, ic catecombe dei martiri e d'inchinarsi al capo della cristianità, venerabile veglio che governa la navicella di san Pietro sopra un mara sovente agitato, pacifico principe che non ha d'uopo d'eserciti per farsi obbedire, e del quale una sola parola portata all'estrenità del'universo, trova dunque orecchi per udirla, e cuori docili per uniformarvisi.

Quale città, quale montagna ricevette per una sì lunga serie di secoli un simile tributo di lodi? egli è uu re, un vate, un profeta che celebra co' suoi accenti la sua gloria, la pompa dellesa es colemità, che riceve la sua sepoltura sulla roccia istessa dore i suoi più sublimi cantici gli remoro inspirati; sono uomini che leggendo nel più remoto avenire parlano di Sion a tatta la terra e la decantano come il luogo più caro all' Elerno. Si è il fondatore della novella legge che lo visita e vooi farvi la cena co' suoi discepoli, corounado in quel sito con un beneficio inestinabile una erarirea di terra la uni, dolla quale opni giono cera stato segnato da prodigi d'amore e da incomparabili divini ammasstramenti.

Ecco il monte Sion sotto il poetico e pittoresco aspetto, che lo vide Lamartine attraverso di un prisma alcuna fiata ingannevole; il quadro può esser forso un poi troppo esagerato, ma si ammirablimente colorito che troppo è lusinginiero i fabandourari sal illusioni si dolci. Giammai il re profeta ed i suoi cantici di tristezza, i suoi sospiri ed i suoi rendimenti di grazia non furono meglio compresi, e lodati con accenti più nobili e più sublimi.

« A sinistra della piattaforma del tempio e delle mpra di Gerusalemme, la collina che sostiene la città s'inchina ad un tratto, s'appiana alquanto, s'allarga, e sviluppasi all'occhiu in dolec pendio sostenuto qua e là da qualebe terrazzo di mobili pietre. Codesta collina ha sulla sommità, a qualebe centinaio di passi da Gerusalemme, una moschea ed un grappo di case turche, assai rassomigliante ad un borghetto europeo eoronato dalla sua chiesa e dal suo eampanile. E Sionne, la magione, la tomha di Davidde ; si è il loco delle sue fatidiche inspirazioni, delle sue deliziose estasi, della sna vita o del suo riposo! luogbi doppiamente sacri per me che le tante volte da quel cantore divino commosso ebbi il cuore e rapiti i sensi ; è il primo dei vati sentimentali, il re do' lirici; non mai fibra nmana fu scossa da niù intime eanore vibrazioni sì penetranti e sì gravi ! Giammai la mente ed il pensiero del poeta non innalzaronsi tant'alto e colpiron meglio nel segno! Non mai l'anima dell' nomo potè cotanto espandersi innanzi all' uomo ed innanzi a Dio in espressioni più tenere, più simpatiche o più lacerauti ad un tempo! tutti i sospiri e tutti i gemiti del euore umano rinvennero l'apposita voce e le debite note sulle inspirate l'abbra, e sull'arpa tanmaturga di quel eitaredo! E se si rimonta all'epoea remota in eui tali modulazioni rimbombavano sulla terra ; se si pensa ehe allora la poesia lirica delle nazioni le più colte, non cantava che il viuo, l'amore, il sangue e le vittorie delle muse e dei corsieri nei ludi Elei ( ad Elide nel Peloponueso ), si è compresi della più alta meraviglia, scossi dal più profondo stapore, e colpiti dalla più spontanea sorpresa gili accetti instici del re profeta che favella a Dio creatore come un amico all'amico, che comprende e loda le sue meraviglie, che ammira lo sue giustizie, implora le sue miericordie, e qual eco fedede anticipata dell'evangelica poesia, ripeto le dolci parole del Cristo, prima di averne notato odire il suoso.

a lo avrei, io umile poeta d'un tempo di decadimento o di silenzio, io avrei se fossi vissuto a quell'età di Gerusalemme, scelto il loco di mia dimora e la pietra del mio riposo precisa-

## Là dove David scelse il suo ; a Sionne ».

Essa è la più bella veduta della Giudea, della Palestina, e della Galilea. Cernsalemme à a sinistra col tempio o gli edifici, sui quali lo sguardo del re potera speziare sent'essere veduto. A lui davanti fertili giardini su pendica e alivo potorano coadurdo fino alle rive del torrente di cui egli amara lo spumeggiare e il fragore; più sotto, la vallea si ditta e a estende; lo ficale, i melagrani e gli olivi l'ombreggiano; gli è au qualcuna di quello balza sopra lo correnti acque sospete; è le qualcuna di quello inconsti grotto rinfrescate dall' alito e dal mormorio dell'onde; si e al calco di qualcuno di quel crisconati rovo del terobio de sono di successi dell'onde con si sul constitue dell'onde di sono di successi della divino che si melodiosamento inspiravalo.

« Il palazzo di David s'affaccia all'arida zolla, in allor verdeggiante ed inuaffiata, di Giosafatte; un anupio varco uelle colline dell'Oriente, conduce di pendio in pendio, di vetta in vetta e di china in china sino al mar Morto:

> Che riflette laggiù del vespro i raggi In acque pesantissime e sugnanti Quale appannato cristallino spegiio, Che in piombea linge la riflessa luce.

Non è già tuttavia, come potrebbe figurarselo il pensiero, un lago pertificato in un orizonte scolorato o melanconico; egli è come uno dei più bei laghi di Svizzera o d'Italia, ma che lascia domine le seu a capue tranquille fra l'ombre delle alte mentagne dell'Arabia, che s'estendono come le Alpi a vista di occilo dietro quelle oude, e fra le cime svelte, piramitalis, coniche, leggiere, dentellate e scentellanti delle ultimo montagne della Giudez.

Soffermiamoci, come D. Geramb, che visita i Luoghi Santi con una fede ardente e con un cuor umile, trafitto soventi dalla rimembranza de'suoi traviamenti, soffermiamoci sul monte Siou,

Loco famoso in cui fu a lungo Iddio

e che a vicenda fu oggetto delle benedizioni e dei lamente voli accenti de' profeti;

> Deve rapite in estasi Davidde, al sacro lume, Glorificava il nume Suo Padre e ano Signor.

È una collina la cui elevazione rispetto a Gergualemme è quasi come il monte Aventino sui Foro di Roma ; essa molto più elevata parrebbe, se a partire dalla valle di Geinnone prender se ne volesse la base; ne è giallatare da ariolo il apetto. Nessuna montagma sussiste nell'universo la cui istoria sia da più secoli e più gioriosamete collegata a quella della religione e della chiesa cristiana, di cui ci è sempre citata come figura ed emblematica immagine.

Verso l'amo del mondo 2988 David la tolse ai Gebusei, che protetti da una forte rocca vi si credevano invincibili. Vi costrusse un palazzo, e siccom'era la più illustre delle sue conquiste, non solo vi fissò la sua dimora, ma volle che la città ne porfasse il nome.

Salomone suo figlio ed i successori di quel principe l'abitarono e spiegarono, ne' stabilimenti che vi eressero, una poma ed una magnificenza veramente regali, di modo che tutto ciò che avri di rimarchevole e di grando nella serie successiva degli avvenimenti dopo i quali apparve il Messia richiama le rimembranze di Sioni.

Ma cò che ne fa maggiormente risaltare l'onore e la gloria, si che il Salvatore vi fece lunghe e frequenti disorce vi couvocò sovente gli apostoli, vi manifestò l'infinita sua possa il trettanto che l'immensa bonatode mercò il più dolce come il più ineffabile dei misteri, quello dell' Eucaristia, e che Sion fu in qualche modo la culla della sua Chiesa.

Quando il dottor Richardson visitò codesta montagna nel 1818, un campo semino di orzo copri vane una parte, l'altra era lavorata e la tierra amossa offriva un miscuglio di pietre e di calce, come ordinariamente scorgesi il avvicinarsi ad una città in rovina. La montagna ha quasi un miglio di circonferenza. O gui terrazzo è diviso da quello che gli sovrasta, da un muro di secit, rattet dalle rovine di quel celebre loco. I terrazzi inferiori. servono di giardino e sono inaffiati dall'acqua dello stagmo di Siloam; essi appartengono principalmente agli abitanti del piccolo villaggio di Siloa, al quale sono in prospetto. È ancora un esempio rimarchevole dell'intiero compimento della seguente profezia:

> E per tua causa Sion Arata un di vedrassi, E un mucchio Gerosolima Di ruderi e di sassi.

« I molti monumenti che ricoptivano codesta montagna tutti scomparvero ; i soli di cui veggansi anecra gli avanzi sono: 1.º La casa di Caifasso. Fu la che Gesù venne condotto all' uscir da quella di Anna, e dove S. Pietro rinegollo; è oggi na tempio armeno.

2.º La tomba di Davidde.

3. 1 statumento como de la como de como de la più ricchi orasmenti me avrea fallo uma chiesa. I Savecani colla successione de tempia avvendola rovinata, Sancia, regima di Sicilia, a forza d'oro la fece restinistre si padri della Terra Santa. Nel 1560 i Tarrbi se ne impadronirono e la cangiarono in una mosebbea, ed oggi anentra ne sono i nosessero; a

Questo monumento è composto di due piani; il terreno continen due camere, ia prima delle quali è lunga ventiquattro passi, e larga sedici; la seconda ha ventidue passi di lunghetra per quastordici di larghetra; seas è voltata ceme la prima; il secondo piano è composto di due sale altrettanto grandi che quelle del primo. E lu una di queste he Gesù Cristo istitul "adorabite sacramento dell'Encaristia, si è cell' altra contigua che i discepoli erano rinniti quando il Paracleto discese sort resia religiora della Pentecoste. Avvenimento per sempre memorabile e che merita qualche detaglio che on avremo più occasione di iran-

- mentare.

  Quando i giorni della Pentecoste furono compiuti, mentre i discepoli erano tutti rannati nel medesimo luogo ed animati da un medesimo spirito;
  - « Udissi ad no tratto venire dal cielo un rumore come di uu soffio impetuoso che riempì tutta la casa dov' essi dimoravano:
- Nel tempo stesso videro apparire tanto lingue di fuoco le quali dividersi e soffermaronsi una su ciascuno d'essi.
- « Allora furono tutti ridondanti di Santo Spirito ed incominiciarono a parlar varie lingue secondo le inspirava loro lo Spirito Santo.

Allora Pictro presentossi ai popoli delle varie nazioni riunital suo cospetto e loro disse: O Giudei, o voi tutti elle avete stanza in Gerosolima, ponderate quanto sto per dirvi, e prestate ben attento l'orecchio alle mie parole:

« Codeste genti non son ebbre come voi lo pensate, poichè

uon è aneora ehe l'ora terza del giorno :

« Ma egli è ciò ebe fu detto dal profeta Giocle :

« Negli ultimi tempi, dice il Signore, io infonderò parte
del mio spirito sovra ogni carne ; i vostri figliuoli e le vostre

figliuole profetizzeranno.... »

e Dopo aver salita a sinistra una gradinata di una ventina di sealini, uno ritraviasi in una grande sala della quale due colonne sostengono la volta; si è il santo cenacolo; si fu là che il Salvatore fece l'ultima cena ed institul l'augusto sagramento del suo divino amore. »

Si è col vangelo alla mano ehe bisogna visitaro quel memorando luogo: trascriviamo dal saero testo le eircostanze di quel mistico pasto:

« Quando ne fu l'ora, Gesù misesi a mensa, ed i dodici apostoli s' assisero con esso.

E disse loro:bo vivamente bramato di mangiare questa pasqua con voi prima di patire.

« Ed avendo preso il pane, rese grazie, e lo ruppe e lo distribul loro dicendo : questo è il mio corpo che è dato per voi : fate lo stesso in mia commemorazione.

« Egli prese parimente il nappo dopo ch'egli ebbe cenato, dicendo: Eeco il calice della nuova alleanza mediante il mio sangue che sarà versato per voi.

« Ed ecco la mano di colui che mi tradisce e che meco s'asside a questa mensa ».

D. Geramh riflettendo che ritrovarsai nel luogo istesso dove Gesà avera fatto preparare il celeste banchetto, dove i lprediletto discepolo erasi riposato sul di lui seno, dove gli apostoli averano ricevulo il pane di vita da quello che hentosto doveva andare a moriro per essi o por noi; dove essi averano hevuto il sou adorabile sangue, dove l'infame che voles tradirio avera safacciatamente osato domandargli, se alle volte credera che foss'egli il traditore, dove quel disgrariato avera pasto il colmo alla sua iniquità col più spaventevole dei sacrilegi; D. Geramb come al Santo Sepolero, come uella via dolorosa, dappertutto dove presentavansi al suo pensiero e quasi al suo sguardo i patimenti, le ignomitico l'inscarribile bonti dell'Umo Dio, si sentita come

mosso e intenerito; tremava ed adorava; piangeva d'amorc, di riconoscenza, di spavento, di sdegno e di orrore.

« Ma il santo Cenacolo nos è già degno soltanto del nostro rispetto perchè la prima pasqua cristiano vi fia celebrata; quanto altre gloriose rimembrane ancora in noi ridesta ISi fu la che dopo risorto Gasèl viatò pià rolte i suoi discopoli; la che depo la casa secensione uni monto degli Olivi loro mandò il Santo spritto ansa secensione vali monto degli Olivi loro mandò il Santo spritto nata i prima di caso. Il consulta del risorio del Concil presidento da S. Pietro venutavi da Roma per quella gran cerimonia: di la fu infine, che per obbodire i alla divina parola partieno gli Apostoli per andare ad istruire tatte la nazioni e battezzandole a nome del Padre del Figlinico de dello Spritto Santo, dei nesegnando loro a custodire tutto ci o chegli avea loro confidato, accertando de resco i succertando de socio la consumazione.

« A duccento passi distanti veggonsi le rovine della casa dove secondo la tradizione morì la Santa Vergine ».

La tomba di David, in oggi la grande moschea di questo nome fregiata, nou può essere da verun cristiano visitata quando anche offrisse la più cospicua somma. Quantunque usi i Turchi a vendere le compiacenze loro, sono su questo punto inesorabili; custodiscono quell'edifizio religioso colla massima cura e sono potentissimi nella città. Frattanto alcuni viaggiatori assicurano d'esservi penctrati e d'aver veduti in quel tempio tre tombe scavate in un oscuro masso. « Il re Salomone figlio di David fece seppellire suo padre a Gernsalemme con tanta magnificenza, che oltre le conspete cerimonie che praticansi ne'fonerali de're, celi fece mettere nel suo sepolero delle ricchezze incredibili come sarà facile giudicarne. Perchè 1300 anni dopo, Antioco, detto il religioso e figlio di Demetrio, avendo assediata Gerusalemme, Ircano, gran sacerdote sagrificatore, volendolo obbligare coll'oro a desistere dall'assedio, e non potendone ottenere altrimenti, fece aprire codesto sepolcro e ne trasse 3,000 talenti de'quali una parte diede a quel principe. E lungo tempo deno. Erode estrasse pure una cospicua semma da un altro lnogo di quel sepolcro, dove que tesori erano nascosti, senza che nullameno siausi toccate le tombe in cui posono le cencri dei re perchè sono state nascoste sotterra con tant'arte che non poterono ancora rinvenirsi (Giuseppe Flavio) (1).

Questo è lo storico tanto stimato da Mad. Sevignè; sovente essa ne Op. stor. e blog. - VI, 13

Credesi che la casa del cenacolo santo fu costrutta sulle ro, vine di quel monumento spodicale. Nel tempo di S. Pietro il sarcofago del re profeta era ancora in venerazione sul monteSion, como lo prova il versetto 29 del cap. Il degli stit degli Apostoli. S. Pietro alla testa di undici discepoli parlando con ammirabile veneneza ai raunati Giudei, joro diferea.

« Siami, o fratelli, permesso dirvi con franchezza che il Patriarca Davidde è morto, è stato seppellio e che la sua tomba scorgesi tuttora fra noi ». Si fu in seguito a questa predieazione che 3000 uditori furono convertiti e ricevettero il bat-

tesimo.

Se abbandoniamo la regione occidentale di Gernsalemme per trasportarci a quella d'oriente, noi attraversiamo il Giordano che scorre nella melanconica valle di Giosafat de arriviamo al piè di un'altra montagna, quella degli Olivi, cotanto celebre

uella vita del Nazareno.

Il giardino degli Olivi è una specie di verziere, così nomato dal grande numero di quegli alberi ehe il popolavano altre volte, ed all'ombra de quali potevasi ognuno riposare o passeggiare, ma non ve ne rimane più che otto o nove antichissimi e di una circonferenza straordinaria; credesi che già colà sussistessero al tempo di G. C., e questa credenza è ragionevole, perchè si sa che quegli alberi hanno la proprietà di riprodursi quasi all'infinito mercè i rampolli o germogli che formano, come si vede nell'incisione, immense macchie intorno ad un tronco di una immensa grossezza. Codesto giardino è circondato da un muro elevato appena tre piedi, la sua lunghezza è di duecento passi su cento e quaranta di larghezza. Vi si trova nna roccia formante una grotta rossigna, alta due piedi ed assai spaziosa, si è il luogo dove addormentaronsi i tre discepoli che Gosù vi avea lasciati; si fanno tuttora osservare ai pellegrini le grossolane figure di tre nomini coricati coi panneggiamenti dei loro abiti: ma codeste son cose che uno può ricusare di credere senza tralasciare di essere bnon cristiano.

Giò che maggiormente commore nel giardino degli Olivi, si è il pensare che là ri dove Gesà preçò pi suoi discepoli conde preservarli dalla tentazione, e che alle nore della sera inominciò ad essere melanencio fino alla morte. La miseria del l'uomo la grandezza del pecesto, la ingratitudine e l'accecamento de Giudei, la moltitudine innumerevole dei pecestori d'opni to de Giudei, la moltitudine innumerevole dei pecestori d'opni

parla a sna figlia; essa le scrisse un giorno: sarebbe un'onta incancellabile per le se non leggessi per intiero le storre giudaiche di Giuseppe Flavio; essa stimavalo at dissopra d'ogni altro,





nazione, Intili codesti oggetti di tristezza pel Salvatore prescutarousi riuniti allo spirito suo, e fecero sud i esso le impressioni le quii profoude e l'immersero nell'estrema affitzione di cui fece confidenza agli apostoli che lo seguivano (Pietro, Giacomo e Giovanni); si è la vieino che lacciandoli un istante, prosternossi col volto a lerra, e che pregando l'eterno padre gli disse:

> Padre, deh voi quel Calice Fate ehe da me lunge almeno stia! Tutto è per voi possibile; Ma s'è pel meglio, compias! La vostra volottade e non la mia.

Stette in quella terribile e penosa situazione un'ora circa, poscia rialzatosi raggiuuse gli apostoli, e volgendosi a Pietro gli disse:

Meco un'ora nè men vegliar poteste?

li visitò ancor due volte, quindi l'anima sua in preda sempre al più intenso dolore avendo bisogno di essero da un nagiolo sostenuta nel terribile combattimento, provò gli orribili attacchi di una tormentosa agonia che gli cosperse il corpo di gocciole di sanguo dal quale fin la terra innostrata, (1) e finalmente disse ai suoi discepoli: sorgete, andiamo; colni che deve tradirmi si artycino.

M'arresto raccontando le doloroso circostanze che procceltero la passione di Cristo; o m' immagino cho i mici lettori, colle incisioni sott'occhio, saranno commossi al part di me, perche la vista dei luoghi testimoni di quella secna di agonia unita alla lettura de passi, ore al vivo è descritta, produce un doppio effetto di tristezza e di compunzione, al quale è impossibile di resistere.

Ma vediamo come colui che disse:

Fai dalla calla del dolore un frutto; Nel mio capor vi son lagrime e non sangue: E Dio m'astringe a portar ciglio asciutto L'amor petrificando in enor che langue; M'è dolce l'amarezza e gioja il lutto, Ogni loco m'e caro u' giace esangue L'infellce mortal; ne arresto i passi Che per tombe, o rovine, o frane o sassi.

(1) Nel luogo stesso dell'agonia ergesi un altaro con un'ancona rapprequest'iscrizione in lingua latina: egli sparse un sudore come di goccie di Sangue che scorreva ling a terra (Lue. XII. 44). Come quello che diede il nome di Getsemani alle strofe vergate pel decesso di sua figlia morta a Beyruth, al piè del Libano, va a dipingere il giardino dell'agonia.

Noi volevamo consecrare un giorno alla preghiera in quel luogo verso il quale ogni cristiano rivolgesi pregando, come i Maomettani verso la Mecca; impegnammo il religioso che facea le funzioni di parroco a Gerusalemme a celebrare pei nostri parenti vivi e morti, pei nostri amici di tutti i tempi e di tutti i luoghi e per noi stessi la Commemorazione del grande e doloroso sacrifizio che aveva aspersa questa terra del sangue del giusto per farvi germogliare la speranza e la carità; noi vi assistemmo tutti coi sentimenti che le nostre rimembranze, le nostre angoscie, le nostre perdite, i nostri desiderl, e la dose di pietà e di fede che ciascuno inspirava; scegliemmo per tempio e per altare la grotta di Getsemani nel cavo della valle di Giosafat; egli è iu codesto speco, ai piè dell'Oliveto, che secondo le tradizioni ritiravasi Cristo per isfuggir qualche volta alla persecuzione dei suoi nemici, ed all'importunità de' suoi discepoli; egli è là ch'egli s'intratteneva co'suoi pensieri celesti, e ch'eg li implorava dal Padre che il calice troppo amaro che aveva colmato egli stesso, co-me noi riempiamo il nostro, n'andasse lunge dalle sue labbra; egli è là che disse ai snoi tre amici, alla vigilia della sua morte, di non addormentarsi, e che fu astretto a risvegliarli tre volte per dimostrarci quanto lo zelo della carità umana è pronto ad assopirsi; egli è là infine ch'egli passò le ore terribili della sna mortale agonia, lotta ineffabile fra la vita e la morte, fra la volontà e l'istinto, fra l'anima che tenta liberarsi e la materia che resiste ancora perchè è cieca! Si è là, che sudò sangue, e che stanco di combattere contro sè stesso senza che la vittoria dell'intelletto desse tregna e pace ai suoi pensicri, disse quelle parole finali, quelle parole che designano l' Uom-Dio, quelle parole che divennero la sapienza di tutti i saggi, e che dovrebbero essere l'epitafio di tutte le vite, e l'inspirazione unica di tutte le cose create:

## Padre, compiuta sia La vostre volontade e non la mia?

La posizione di questa grotta scavata nelle balze del Cedron è uno de siti i più probabili e il meglio giustificati dall'aspetto de'luogbi fra tutti quelli che la pia credulità popolare assegna a ciascana dello secone del dramma evangolico; e di affatti quella è la valle dalla morte ombreggiata, l'abisso nascosto sotto le mura della citià, li cavo il più profondo e verossimiliameta in allora il più fuggito dagli uomini, ove il Cristo che tutti averli dovea nemici, perchè veniva a combattere le loro menzogne, dovette cercare qualche volta un ricovero, per meditare, per pregaree per soffrire. Il torrente impuro del Cedron (perche non è che una cloaca della città), scorre a qualche distanza ; la collina degli Olivi vi si ripiega per congiungersi alle altre colline che sostengono le tom-be dei re, e forma là come un angolo acuto, ne l quale s'intrecciano macchie d'olivi, di terebinti e di ficaje; equegli alberi fruttiferi che il povero bifolco sempre coltiva anche nella creta stessa delle roccie, nei dintorni d'una grande città, dovevano ascondere l'ingresso dello speco; inoltre quel sito non fu sconvolto nè reso travisato dalle rovine che seppellirono Gerusalemme. I discepoli che avevano vegliato e pregato col Cristo poterono ritornare e dire; egli era là. Una valle non si cancella già come nna strada, ed il menomo masso di rocca d'ura più che non nn magnifico tempio. Noi s amo lieti di rammentare su questo doloroso tema dei versi composti nel 1831 dall'illustre panettiere di Nimes, J. Rebonl, « poeta nato, allevato nell'officina d'un'umile famiglia, i cui titoli sono virtù, la cui ricchezza è nna professione delle più volgari della vita, e che stanca le proprie braccia per gnadagnare il vitto alla moglio ed alla famiglia prima di ritirarsi alla sera in un angolo del suo laboratorio, e di vergare al fioco Inme della spa lampada de versi inspirati che sulle proprie ali sen volano a destar l'attenzione e cattivar l'ammirazione per l'antor loro ». (1)

## IL CRISTO A GETSEMANL

A che stapirei del mister profondo In eni soccorre un angolo a Dia fotte Di nostre colpe a sostenere il ponde per miglierar nostra flutara notte? Fer miglierar nostra flutara notte? Il predictato al cial grido che l'Alma So nella morte rivoverebbe collona. A che stapir a'era più intenso il doole. Del mondo in los certure gli accosi annali? Se del turbo del mal veggendo il volo Di senzuivo accosi annali?

(1) Sia lecito qui porre soll'occhio a que l'altori che maggiormente saranno in caso di sentire il peso di quest'esservazione: che il tradutere di questi carmi è in condizione ben più miseranda di quella del suddetto autore: inconer "sible fatalità! perché ha moglie ed otto figli, qu'è aggretto a guadagnar loro il vitto coi meschino sussidio della penna.

(2) 11 Signore si è fatto peccato per noi.

Se chiuse I igmi, e in agonia fu assorto. Si fo che aveva il secol postro scorto. Viato della aua Chiesa il lutto arca, E in bocca all'nom nu infernal linguaggio; Lnce baudita da caligin rea E all'assassinio tributato omaggio: Depressa la virtude egil vedca; Pei deiltto udia l'inno di Vittoria. E talor auco apotecal e gloria. Udite aveva le parole turpi : « Iuvano Criato a nostro pro t'immeli, E su luutiie altare on culto usorpi; Già tue foia abjurammo e son più soii O impostor che l'umau spirto detarpi ; Se il bnon senso ferita ebbe tremenda È tempo alfin che il vigor suo riprenda. e Popolo, a tel di atelti omaggi invece, Dei Nume iusano i simulacri atterra; Il colpevol talor turba qua prece, Nè rimorsi vogliamo a farci guerra, Chi cl condanni, dl soffrir nou lece; Se vaga ninfa dall'anrato cocchio Tal nume scorge, chinde offeso l'occhio. « Che la man dell'ouor vibri primiera I colpi al Nume: Olà soldato, jufraugi Quel Dio che benedl la tua bandiera: Giudici, li Dio dell'equità si cangl; Captivo abborri chi la tua severa Cateua infranse, e primo osò al Tiranni Dir: Libertà l dunque un tal Dio al danni(1) a. E vide Criato l'energia furcute Depredar templi e profanare altari; E in loco per lussuria pazzolente Tra la erapuia e il vin da rei aicari Trascinar ia sua croce, e quella gente Come d'un che per bella addotto è a cena, Farne ludibrio di gajezza oscena. Ma l'ora estrema nel veder vicina: Il calice berò (disse l'Uom-Dio) Di cotal colpe totta la sentina Porterò sal Calvario, e seco il fio, E con morte per me cruda e feriua, Verserò nu saugue che a ogni coipa in terra Scriva un perdon, ma non vendetta o guerra. E noi seguaci dei ano culto, csempio Prendiam da lul; commiseriamo i tanti Profauatori del cristiano tempio, Che un intenso pentir potria far santi ; Ch'ogu'odio estingua l'afflizion pell'empio; Egli è tempo di lai, uon tempo d'ira, Chè il cici perfino dal dolor aospira.

отусго

Chè fino il cieio pei dolore sospira.

Dopo l'allievo ecco il maestro; è cosa curiosa il paragone (1) Là dore è lo spirito del Signore là purc è libertà. di due composizioni sopra un tema coi atto ad impirare animi teneri e sensivi, e di vedere come colui (che chiama J. Reboul un geuio uell' acturità, colai che più d'una volta s'intertemae con un sublime linguaggio col vate artigiano, ed assunas l'incareo di lanciar nel mondo letteratio i primi saggi del suo discepolo, dipinse quella medesima secua dell' abbattimento e dei dolori di un Dio;

Ai piè dell'orto degli Olivi, all'ombra Delle mura, da eni Sionne crollosse. È un loco opaco ai rai del sole ascoso In cui del Cedron quesi esausta l'onda Scorre tra sponda e sponda; Là Giosafatte sepolerati fosse Scava ne clivi, e d'arid'erba ingombra La terra e di rovine, al tronco annoso Le radici discopre infra que'massi, Striscianti fender delle tombe i sassi-Là fra due rocce è li tenebroso speco Dove l'Uom del dolor morte assapora; Tre volte i fidi snoi svegliò dormenti, E diese all'amistà: veglia che l'ora È questa de tormentit Del calice assorbir, sui snol cruento, Fremente il labhro, crede ancor la goccia; Ed II sudor ictale Dell'agonia fatale Sempre tramanda la dolente roccia-

Su questa collinetta di eui ogni punto è consecrato da qualche pia rimembranza, un piccolo spazio di terreno di eirca dodici piè di lunghezza è diviso da tutto ciò che l'attornia, ed è riguardato come esecrato e malcdetto: credesi quello il sito in eui Giuda con saerilego bacio tradi il suo divino Maestro.

La dignitosa gravità con cui i monaci v'addituno i siti ore succedieris i di incidenti i più importanti, i più commorenti ed i più imponenti dell'istoria del nostre Salvatore, uno pomo che aumentare l'interesse che sentini quando uno pressa che è cei luoghi stessi done Gesti Gristo ed i suoi discepoli così sovene troinnosa jer conversare un cose realitive al suo regno celeste, e per ricevere le sun sitruioni sul misterioso piano della redeuzione gloriosa che si preparava.

La veduta pittoresci di enisi gode in Getsemani è una delle più gradevoli dei dintorni di Gerusalemme. Dall'orlo di un precipizio scorgonii benisimo le mura della città, e può distingnersi attraverso agli alberi il ponte glistoto sul torrente Cedron. Il eimitero tureo si fa osservare in quel sito pei suo bianchi sepoleri e pei turbanti che li coronano; emblema della mussulmana fede in coloro, le cui salune sono cola sepolte. Valle di Giosafat — Suo aspetto fisico — Sentimento di tristegga e di terrore ch'ella inspira — Torrente del Cedron — Tombe di Giosafatte, d' Assalonne ecc. — Gerico antica e moderna — Le suo rose e il Suo balsamo — (I Samaritano.

Noi ablandoniamo na luogo di desolazione, nan terra haguata delle lagrime e da sudoro del Dio che ci amb fino alla morte, per imnoltrarci nella più melanconica valle che ano immagianre si passa, nella valle di Giusafti una valle popolaza di tombe, una vallea celebro nelle tradizioni di tre religioni, e nella quale i Giudei, i Civitalini e di Turchi s'accordona o collocare la quale i Giudei, i Civitalini e di Turchi s'accordona o collocare la quale i Giudei, i Civitalini e di Turchi s'accordona o collocare la retribile scena del ampremo giudizio universale. Valle che fu gia spettarire della scena più limponente del dramama evangelico, delle lagrime, dei genniti e della morte di Cristo! Valle in cai, ciascuno a sua volla, pasarono tutti i profetti gittando na grido lugubre di trialezza e d'orrore, che pare vi rimbombi tuttora; valle che deve universa di diviso cospetto, e presentantisi spontanose al loro fatale cindizio!

Prima di tutto vediamo l'aspetto fisico di questa valle; poscia meglio comprenderemo, perchè da tutta eternità aia atata prescelta pel teatro della risurrezione e dell'universale giudizio. « Quando parlasi d'nna valle, dice Chateaubriand, nno si

forma un' idea di una vallo fertile o d' una valle incolta; se coltivata, essa è copert al imeasi, di vigne, di vilaggi di mandre; se incolta, essa offro all' immaginazione erbe, foreste o prani e dumi ed un fiume che la irrige; quel finme è serpeggiante per colline circondanti questa valle banno essa stesse delle aimosità, le cui prospertivo graderolmento attraggiono lo aguardo, »

Qui malla di 'tutto ciò : ch' uno figorisi dne l'anghissime catene di montagne protendentisi parallelamente da settentrione a mezzogiorno, senza giri e senza simossiti ; la catena di levante chianasta la Mentagna d'Arabia di più elevata : vita a 8 o 10 leghe distante direbbasi un gran muro perpondicolare rassonigiantissimo al prara per la sua strattura ed il suo corone azzarregnolo; non una vetta vi ai scorgo sporgentesi; appena veggonsi que a la indessioni leggeristimo como se la mano del pittore cha tracciò quella linea orizzontale sul cielo avesse in qualche luogo tremolato.



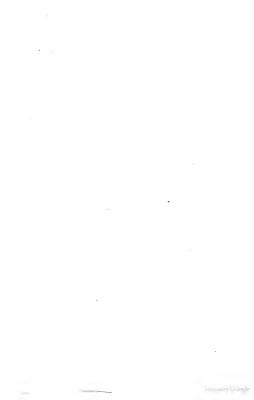

La catena di nonente apparticne agli ahitanti della Giudea. Meno elevata e più ineguale che la catena di levante, ne differisce anco per la sua natura : essa presenta moltissimi pezzi di creta e di sabbia che imitano la forma di marziali trofei, di bandiere spiegate o di tende e padiglioni d'un campo sull' orlo di una pianura. Dalla parte dell'Arabia sonovi al contrario nere roece a picco, che protendono in lontananza l'ombra loro sulle acque del mar Morto. Il più piccolo augello dell'aria non troverebbe in quei dirupi un filo d'erba per nutrirsi: tutto vi annunzia la patria di un popolo maledetto, tutto pare che vi respiri l'orrore e l'incesto d'onde uscirono Ammone e Moabbo.

La pianura compresa fra quello due catene di moutagne offre un suolo simile al fondo di un maro da luugo tempo ritiratosi, banchi di sale, un hacino diseccato e sabbie mobili come se fossero state solcate dai flutti. Qua e là meschini arbusti vegetano a stenio su di una terra priva di vita ; le loro foglie sono coperte del sale che le ha nutrite, e la loro corteccia ha il gusto e l'odore del fumo ; invece di villaggi, scorgonsi lo rovine di alcune torri. Scorre nel centro della valle un fiume scolorato che trascinasi con pena verso l'appestato lago che l'inghiottisce. Non si distingue il suo corso in mezzo dell'arena, che pei salici e le canne che lo fiancheggiano: l'Arabo ascondesi in quelle macchie per assalire il viandante e spogliare il pellegrino.

Tali sono i luoghi famosi per le benedizioni e maledizioni del cielo : codesto fiume è il Giordano : codesto lago è il mare Morto; egli pare rilucente, ma le città colpevoli che ricopre e nasconde nel suo grembo, pare che ne abbiano appestate le onde ; i suoi abissi solitari non ponno alimentare esseri viventi ; giammai vascello ne solcò la superficie; (1) le sue piagge arenose sono senza augelli, senz' alberi e senza verdura; le sue aeque sono di un' amarezza spiacevolissima, o così pesanti, che i più impetuosi venti non ponuo dar loro la menoma scossa.

Un altro moderno scrittore ne fa la seguente descrizione : La Valle di Giosafat è anche appellata nella Scrittura : Valle di Lara : Vallea Reale e Valle di Melchisedec. Egli è qui che il re di Sodoma venne a complimentare Abramo dopo la vittoria che

quel patriarca aveva riportata su cinque re (2).

<sup>(1)</sup> L'autore seguita qui l'opinione generale: frattanto Strabone, Plinio e Diodoro Siculo parlano di palischelmi coi quali gli Arabi vanno a pescare l'asfalte (bitume giudaico).

<sup>(2)</sup> Testi quei re non erano che re pastori, cioè capi di ona grande fa-miglia unicamente dedita alla pastorizia ed alla educazione degli armenti ; i loro regni limitavanai alla possessione di qualche cappanna; i Capi di tri-

Op. e stor. biog. - VI. 14

Essa trovasi fra il monte degli Olivi ed il monte Moria : l'aspetto ne è melanconico all'estremo, le mura gotiche di Gerusalemme che la coronano dalla parte di ponente, la ricoprono di nn' ombra, d' una specie d'oscurità hen atta ad alimentare nell' anima serie riflessioni che deve naturalmente farvi nascere il nome di Giosafatte. Essa par essere da tempo immemorabile stata un luogo di sepoltura : l'occhio non può arrestarvisi che su trofei di morte : vi sono tombe dell'antichità la più remota, e se ne trovano di un giorno. Egli è verso codesta valle che i Giudei dispersi rivolgono i loro sguardi; migliaia di loro sul fiore dell' età abbandonano la loro patria colla speranza di esservi sepolti ; le loro pietre sepolcrali vi sono innumerevoli, esse ricoprono affatto il monte degli Scandali (monte sul quale Salomone prevaricò divenendo idolatra), s'estendono lungo il torrente di Cedron e protendonsi in alto a tergo delle tombe d'Assalonne, di Zaccaria e di Giosafatte sino alla strada di Betania. Il villaggio di Siloe talmente n'è circondato che pare far parte di quell'ampio cimitero degli Israeliti.

Ecco ciò che il Profeta Gioele in un mistico linguaggio annunzia al popolo gindeo intorno a codesta valle di desolazione : « Raunerò tutti i popoli e li condurrò nella valle di Giosa-

fat; entrerò in giudizio con essi.

« Che tutte le nazioni vengan nella Valle di Giosafat; vi comparirò assiso sul mio trono per giudicarvi tutti gli momini che vi si congregheranno da ogni parte. »

Alemi Padri della Chiesa ed alcuni commentatori della Bibbia trassero i induzione da questo passo di fiotele, che tutte le umane generazioni sarebbero nell'ultimo giorno, fissato dalle immutabili mire della Providenza, riunite e giudicate in merzo alla stretta valle di Giosafat; ma queste sono credenae che la Chiesa non commada queste sono e saranno sompre di quelleo-scurità impenetrabili all'occhio del Cristiano che tuttavia può mediarle per individante dell'inazione.

so no è stato concesso all'uomo di penetrare quando snonora l'altima suo era, affinché vi si preparasa ed ogni istante di sua vita, gli fu pur anco niegato di conoscere i luoghi dovo i il apremo Gindire verrà a chiedergli conto del viver suo. Nulla force iddio per la vana curiosità degli uomini, e continuamente l'orgoglio loro è attraversato da insormoniabili ostacoli che lo astringono a confessare la propria ignorauza; ; frattanto a

bù nel nuovo mondo che hanno il diritto di vita e di morte, che fanno la guerra e la pare ponno dare un'idea di codesti piccoli sovrani. consola≥ione del giusto pieno di umilià, i libri santi, come lo disse un Padre della Chiesa, hanno de' guadi che un elefante non potrebbe varcare, e de' mari che un faneiullo valica senza alcun rischio.

Dom Geramb percorrendo la vallea di Giosafalte con uno scopo tutto religioso e comprese da santo terrore, fu in preda vive emozioni ed a sentimenti di una melanconia profonda; egli ripetè il passo del profeta Giosele che abbiamo citato, e a i compiacque a vergarlo ne' seguenti versi da noi voltati in lingua italiana.

> Omai n' uscite - dall' eterna morte Vol degli estinti o miserabil' alme E le risorte ripigliando salme Tatte qui insiem unite Al rospetto del Nunte comparite . Iddio l'impone dall'empirec porte. . All'introner delle tremenda voce . e Dell'augelica tuba al tetro squillo Dal sen dell' ombre de lor freddi sysili 1 morti ancora in rio letargo avvolti Si «lanciano e s' avanzano a drappelli Disordinati e col terror nel volti : E al sommo, eterno Scrutatore innanti. De' sepoleri la polve anco scuotendo, li pellor tinti, effecciensi, e tremanti Per l'ultimo ascoltar fato tremendo. Sionne oh quante ora smarrite genti Nell' immortal tuo seno aduni ! Ebrei, Gentill, Mussulman, Sofi e Credenti Nanti allo stesso Dio mandano omei Qual fragor tumultuoso e qual lamenti? Ciel ! chi potrebbe annoverare i rei ? « Ma l' Angiolo che diè liato alla tromba « Tace, el' Eterno sa cribrar la tomba.

Poscia tutto penetrato di terrore il trappista, assiso sopra una solinga rocca di codesta valle, vera regione della morte, e pieno del pensiero del giorno terribile dello retribuzioni e della vendette, legge attentamente questo brano di Massillon:

Aelf universo, qual cambiamento di scena I tutti gli scandal isaramo allora cancellati dal rego di Giochi Gristo e i giusti, dai peccatori sceverati, formaranno una scolta nazione, una radice santa, la Chiesa dei primogentii, i cui sonoli ezno scritti nel ciclo; allora il contatto de catiliti, inevitabile sulla terra, allora mulla più avondo nel attore ce è aperace dagli infecchi e algli iportiti, i giusti uno isranno più costretti ad essere i testimoni delle colpe dei cattivi ed i ministri delle passioni ipor, al la lora tutti vincoli della società, d'autorità o di dipendeura che li univano qui in terra agli empi ed ai mondani, sesendo infranti uno diranno più col Profeta: « perche prolungate voi qui il sustro esilio e la nostra dimara? Il nostra nima sine meno dal obre all'aspetto dei delitti e delle prevarieazioni da cui è infestata la terra ». Allora i loro piunti si cangeranno ni gioia ed i loro gemit in rendimenti di grazie; essi passeranno a destra come le agnelle, e sarà la mana pei caproni e pegli empi.

« La disposizione dell' nniverso essendo così ordinata, tutti i popoli della terra così divisi, ciascnno immobile al suo Inogo terrassi; la sorpresa, il terrore, la disperazione e la confusione pinti sul volto degli uni, e su quello degli altri mostreransi la gioia, la sicurezza e la confidenza; gli ocebi del giusto rivolgeransi verso il Figlio dell' nomo, dal quale aspettano la loro liberazione ; quelli dell'empio conficeati in modo orribile nella terra penetrando quasi gli abissi col guardo, come per iscorgervi già la sede cho lor è destinata ; il Ro della gloria, dice il Vangelo, assiso in mezzo ai due popoli, volgendosi a quelli che saranno a destra, con aria piena di dolcezza e di maestà bastanti a consolarli da ogni loro pena trascorsa, loro dirà : Venite, o benedetti dal mio Padre, a possedere il regno che vi è stato preparato dal principio de secoli... i peccatori vi avevano sempre riguardati come il rifinto, la feccia, il marame e la porzione la più inutile della società ; imparino adesso che il mondo non sussisteva che per voi : che tutto era fatto per voi e che tutto ha finito all' istanto che il vostro numero fu compiuto. Uscite finalmente da una terra, sulla quale foste sempre stranjeri e pellegrini; seguitemi nell' immortal cammino della mia gloria e della mia felicità, come voi mi seguiste in quello delle mie umiliazioni e dei mici patimenti. I vostri affanni e le vostre angosce non durarono che un istante, e la felicità di cui venite a godere non avrà termine giammai : venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis reanum a constitutione mundi.

« Poscia volgendoui a manca, lanciando qua e là, col furore negli occhi, terribili squardi come fulmini as quella turba di colpevoli, con una voce (dice un profesa) ebe aprirà le viscere degli abissi pri mighiottiri, dirà: tlene, o reprobi, ritiratevi ala mio cospetto, o maledetti, e andate nell'eterno fusco preparato a Satanasse ed ai suoi angioli; voi eravate gli eletti del mondo; voi siete maledetti da mio Padre; i vostri godimenti furnono rapidi e passeggieri, le vostre pene saranno eterne: discedite a me, maledicti, in ignem acternum qui paratus est diobolo et angelis estir. « I ginsti allora lanciandosi nell'aria col Figlio dell'uomo comincieranno ad intonare questo cantico celeste:

> Nume de'Numi, onusto D'alte misericordie e di perdoui, Gloria al tuo uome sugusto, Poichè tu coronasti oggi i tuoi doni.

« Allora gli empi malediranno l'autore de' loro giorni e l'ora in cui nacquero; anzi s'accenderan di furore contro sè stessi come autori della loro diagrazia e della loro dannazione. Si apriranno gli abissi ed i cieli si abbasseranno. I reprobadici il Vangelo, andranno per sempre nei tormenti, ed i giusti alla felicità eterna.»

Ed in questo punto cado il libro dalle mani di D. Geramb; I naima sua perturbata non è più podrona di se stessa; ode la trumba fatale; le tombe dalle quali è circondato apronsi a lui dinanzi, vede uscirre fastassini, spettri, larse ed ombre confinse... il sangua s'agabiaccia nolle sue vene, egli enseita e tesir mono pensando a quel soggiorno di felicità destinato agli eletti, colpevoli; egli si ricopre con ambe lo mani il volto ed esclama: obl anima mia, quale sarà il tuto destino?

Si concepiace facilimente la penosa impressione che quel l'aogo di desolarione deu fare sa lla nima timorata che crede con viva fede alle pene ed alle ricompense eterne, sopra nu nomo contrio. che ignora se sia più degno di biasimo od il ode, e da qual parte per lni propendera la divina bilancia nel gran giorno fatale. La solitoridone, la tristezza di codesta valle solomea, le ricordinute che richisma al petasiero apiegno bastantemente quelremito alla vitta delle opera e freco di Badelto che ci si piene no il giodizio universale? Chi di noi ba giammai adito senza concentrara ila strofa del Dira riva:

« Quantos tremer est futuras,

Cuncia stricte discussurus!
 Quale sarà il tremore.
 Quaudo il supremo Giudice
 Severo scruistore
 Verrà d'ognun quaggiù i

Chi giammai l'udi senza che gli paresse di sentirsi a rintronare nell'orecchio la trombal Giammai non obblierò il terrore che nella chiesa di San Dionigi iuvase l'animo degli assistenti nel giorno per sempre lagrimevole dei funerali dei duca di Berry. Gli animi di già cotanto predisposti al dolore ed alla meditazione delle verità le piùterribili firozo costemati a irumore dell'avoci lamenteroli e degli sitramenti che tramandavano un suono tetro e lugubre. E chi può soffernaria i contemplare il frontespizio della chiesa della Maddalena di Parigi, esna essere da un involuntario frenito copito mirando la separazione dei bonoi dai rel? In codesto ammirabili bassorilievo la giosi coal dolore ecasi pura degli eletti forma un contrasto opprimente coi visi contratti e gli ritt capelli de reprobi. Il giudice supremo, impassibile perchè elerno, è il calmo a massotoro fra la furbiona disperatione del contratti dell'antico della contratti della contrat

Il torrente del Celron è coà chiamato a cagione dei molticolri che lo fianchegiarano a I tumpo dei Gebase, o perché Cedron significa acsuro; eqii va a scaricasi nel mare Morto; eqii tatraversa la valle di Giosaht e dà a venti passi alla forto di Getsemani. Davidde lo varcò per nottrarsi alla perscurione di Assalonne; qui è soprattutto celebre per la passione di N. S. G. C. A torto asserirono molti scrittori che le sue acque trascorrono alcane volto rossigne; nulla di questo in e aco dopo consecutive pionge. quel torrente è si secco ed arido che appena non vi si poli lavare e mani. Codesta siccità proviene senza dubbio da ciù che in più siti se ne derivano le acque per dirigerle in cisteme prima che abbiano tocate le immoditie della citib.

Dalla parto orientale della valle di Giosafat e dirimpetto al tempio redesi la tomba del principe di Giuda che diedei il suo nome a codesta valle; casa è scavata nella vira rocca a guisa di una piccola sal quadrata; a de sas vicino scorgosi anche quella di Asaslome, parimento scavata in un grosso masso isolato, che finisce in forma piramidale, ed è circondata da dodici semi-colonne. Vi è por quella del profetta Zaccaria simile a quella d'Assalome. Fra questi due espocir è sia la grotta in cui San Giacomo si ascosa allorchè G. C. venne arrestato; secondo la tradizione Gestà Cristo in essa to visitò dopo la sur risurregione.

All'estremità del mar Morto ove è la foce del Cedron, coè a qualche lega da Gerusslemme, il ruggiatore s'abbatte nell' antica città di Gerico celebre nei libri santi, e di cui il nome significa Inna, perchè d'una mezza luna presentara la forma, o perchè quell'astro eravi adorato. Essa è situata in una grande pianura che ne porta il mome, essa è innaffixa da bellissime fou-



tane e circondata da un grande numero di palme: onde è che

Moisè la chiamò la città delle palme.

Codesta città fu la prima conquistata al di quà del Giordano dagli Israeliti. Giosnè che comandava il loro esercito vi aveva mandati degli esploratori che furono accolti ed occultati da Raab che la sua fede nel Dio d'Israello salvò con tutta la sna famiglia. Essa era considerevolissima e hen fortificata: quivi stanziava il re dei Cananei; ma gl' Israeliti se ue impossessarono in una maniera miracolosa; perchè bastò a tutta l'armata di aggirarvisi intorno nna volta al giorno durante una settimana precednta dall' arca di alleanza, e le mura di quella città che erano di una straordinaria altezza, caddero da loro stesse al suono delle bellicose trombe. Allora gl'Israeliti vi penetrarono da ogni parte, distrussero la città e ne tracidarono gli abitanti ad eccezione di Raab c della sua casa che fu dichiarata inviolabile asilo per tutto il suo parentado. Giosuè pronnnziò l'anatema contro chiunque si fosse accinto a riedificarla : sole alcune case rimaservi in piedi. Jele, idolatra di Betel, sotto il regno d' Acabbo intraprese di riedificarla intieramente, ma i spoi sforzi riuscirono vani, ed i snoi figli tutti morirono gli uni dopo gli altri durante quella tenieraria ricostruzione. I profeti Elia ed Eliseo resero celebre codesta città per la dimora che vi fecero coi loro discepoli che la Scrittura chiama i figli de' profeti. Elia ne usciva il giorno in cui doveva essere rapito in un carro di fuoco; ed Elisco alla sua volta vi operò il grande miracolo di rendere salubre l'acqua di una fontana che era cattivissima e non notabile. Finalmente era divennta considerevole allorchè i Samaritani, ner consiglio del profeta Obed, condussero in essa e ne' suoi dintorni duecentomila Giudei che avevano fatti prigioni, ma che rimisero poi in libertà per pacificare Iddio contr'essi irritato per la maniera con cui avevano usato della vittoria.

Al tempo dei Marabei Gerico venne occupata dal generale dell'aranta di Demertio che la muni di una forte cittadella. Gli ultimi re di Giuda avesano preso piacere ad abbellitra ed ornaria di molti sottousi edifiti. E rofe il grando vi fece dimorsi nu n'ricco palazzo. Credesi che l'abitase all' epoca dell'adorazione dei Magi. Egit vi avesa un ippodromo ove i ricchi sioevano esercitare i loro cavalli. Durante le guerre dei Romani contro i Giudei, e principalmente nel tempo che Tito assediras Gerusalemme, Gerico lu intieramente distrutta dalla perificia de' suoi abitanti. Ma Adrinno la riedicirò ona terza volta, e san Giolamo la trovò considere ole. Essendosi i Francesi impadronti della Terra Suata, il re di Gerasalemme la diede alla Chissa del

Santo Sepolero che ne venne spogliata da un Patriarea, e data poi da Melisanda regina di Napoli alle monache di Belania.

Guglielmo da Tiro, l'uno dei più celebri storici delle Crociale, la chiama un luogo famoso abbondantemente provveduo di tutte le comodità della vita che traeva dal soo ricco territorio, in cni raccogliessi il famoso balsamo giudaico (1) e le sue ricomate rosse (2).

Il più conscienzions storico della nazione giudaica (Gioseppe Flavio) così Aretla della fontana di Gerico, e cei acque fur non addolcite dal profeta Elisco, e della fertilità dei dintorni. Il suo racconto i fa risalire al primo secolo dell'era cristinas: « Il profeta Elisco esseodo stato umanissimamente accolto dagli abitanti di Gerico, loro volle attestare la usa riconoscenza con una grazia di cui essi e tutta la provincia loro non vedrebbero mai cessare gli effetti. Egli mise nel fondo della fontana, la cui acqua non era potabile, una lurocca piemo di sale, ionaldo le masorquie, e precip Dio di raddolcire le acque della vena di cui essa innaliava il terreo, di temperar l'aria per maggiormenie docilicarle, e di dare io abbondunza dei frutti tala terra e della prole a coloro che la coltivassero, e che la acque non cessassero giamma di essere loro favorovoli finche fossero giossi.

« l'ina così ardente preghiera ebbe il potere di cangiare la natura di quella foto, e quindi rese le donne el di recreia iltretanto fecondi, quasto per lo addietro erano stati sterili; la virtù di quelle acque e à grande che basta d'insuffianco alquanto la terra per fertilizzarla, ed i luoghi in cui esso dimorano. lungamente, non sono magiormente fecondati di quelli che non ne sono che irrigati, come se essi volessero punire coloro che le arrestano ne l'oro poderi, della diffidezo del loro marvaigioso.

(1) Quest' albero m la ricoran col pessiero ai più balli anai della nais giorinezza. Jo mi rammoto collo ligorine agii occhi dell' poca in cui alea giorine paterno ho sevente colle mie mosì confircite le fe-gie: oderose di on bell'ambusol, quale de savasi il amorei il pianta del hiamen di Gioria, e che mi ricreva pramare sili Terra Stonia d'orde probabilimente provenenzi collera promoto della collega dell

Ji multa rasionaggia alle nosate la rosa di Gerica, ma piatorio a que politi da terra, in sulle prime vermiglia quindi biaccasars, quando si lascia qualche tempo nell'acqua si dilata esi allarga; se si ritres il ruacrera e visalimente noffe della temperatura atmosfèrica; dessa non ha nel propositi della di propositi della della della della della della bilità; si è perciò che la Chiesa paragona l'umittà della santa Vergine alla picioletza della rosa di Gerica.

effetto. Non bavvi fontana che maggiormente estenda il suo corso. Il paese cho dessa attraversa è lungo settanta stadi e largo venti. Vi si scorge una quantità di bellissimi giardini, in cui hagna diverse specio di palme i cui nomi, ed il sapore de'frutti fra loro differiscono: ve ne sono di quelliche spremendoli danno un miele ben poco diverso da quello di cui codesta regione è abbondantissima. Numerosissimi vi sono anche i cipressi, i mirabolani, e quegli alberi dai quali distilla il balsamo, quel liquore che niun frutto pareggia. Così può dirsi, mi pare, che un paese in cui tante piante così eccellenti crescono in tale abbondanza, ha qualche cosa di veramente divino, cd io opino che iu tutto il restante del globo non senetrovi nn altro che possa reggergli al paragone tanto vi si moltiplica d'un'incredibile maniera tutto ciò che vi si pianta, o vi si semina ese nedeve, a parer mio, attribuire la cagione al calorico atmosferico ed al potere singolare che ha quell'acqua di contribuire alla fecondazione della terra. L'uno fa schiudere i fiori e le foglie, l'altra fortifica i racemi aumentandone il sugo durante i calori estivi che sono sì straordinarii, che senza quel refrigerio nulla vi potrebbe vegetare e mantere che a stento. Ma per eccessivo che sia codesto calore, vi soffia nullameno al mattino un venticello che rinfresca l'acqua prima che spunti il sole. Durante l'inverno essa vi è tiepida, e l'aria così temperata che un abito di semplice tela è sufficiente riparo contro il freddo quando nevica nelle altre parti della Giudea; codesto parse è lontano da Gerusalemme di cento cinquanta stadii, (tre leghe circa) e dal Giordano lunge sessanta; lo spazio che vi lia fino a Gerusalemme è tutto sassoso e deserto, e quantunque l'intervallo che stendesi fino al Giordano ed al lago Asfaltide non sia così elevato. non è ciò non ostante meno sterile nè più coltivato, »

Opponiamo a questo seducente quadro della fertilità di Gerico, quello che traccia di codesta miserabile città l'autore delle crociate. Ecco la città de' Gebusei tale qual è attualmente.

« La citià di Gerico, le cui mura caddero al suono delle trembe ed alle grini del popolo etro, presa e ripresa a ricerda, distrutta e riedificata da conquistatori di ogni el a, nischiò sempre il suo nome in tutto le inuumerevoli rivoluzioni che travagliarono quella contrada la più istorica della terra. I profeti Elia ed Elisco, te cui grotta escoposi sul Carmelo, Isaciarono statificato dalle orme del Salvatore. Chi di noi può dimenticare il portro ciecco, il quala sentendo a passare Cristo sulla via di Gerico implorò il potere di Gestà figlio di Davidde, o ricuparo all'istante la lungo ovo fia.

Op. stor. e bing. . VI, 13

pazienza (1) o sicomoro sul quale arrampicossi Zaccheo per vedere a passare il Salvatore, la piazza ove fu la casa nella quale quel caro de pubblicani ricevette il Cristu.

«Nétempo delle Crociate la città cristiana aves un vescorato diprodente da Grussalemne et tre monasteri. Cerico divisa dalla metroposi da un orrido descrto, era esposta più che ogni altra città ggli assalti dei nomici della croce; e difatti la una delle prime piazze che perdettero i re di Gerussiemne; non bissona già mongiazze che perdettero i re di Gerussiemne; non bissona già monsultana edi che de distrutto. La miserzalite alla ggio, composto di capanne e di cassipole costrutte di creta rimpiazzano la città di Giustie e di Verpasiano.

« La piecola città di Grico attuale degli Arahi è circondata di scionori, da piante che producono il balsamo, e da fichi d' India spinosi che servono di siepe ai campi ed ai giardini (orti); alcuni spari di terra sono seminati di oro ce di biada; non una palma più scorgesi in que luoghi dove era la città delle paime; Gerico perdette anche le suo rose che dicelero luogo a tanti metavigliosi racconti. Ma vi si trovano in cambio tre specie d' alberi a frutto che non incontransi altrove, fra gii altri una specie di pruno; la maggior parte delle coronelle o rosarii che vendonsi a Gerusselmene sono fatti coi noccioli di codesto frutto che somministra pare un olio valnerario stimato molto nel paces » [ Corrico, d'Oriente].

Si è a Betania, per andare da Gerusalemme a Gerico, che dimoravano Marta, ia sua sorella Maria ed il foro fratello Lazzaro, famiglia amata dal Signore; famiglia che visitava socute, ed alla quale recò la felicità colla risurrezione del suo amico Lazzaro morto già da tre giorni. Ecco le nozioni interessoti su questa borgata e sul miracolo da Gesù Cristo operato.

Betania, oggi chiamata Lazzaria, è un villaggio arabo abitato ora da una trentina di povere famiglie; le grotte o capanne che servono a codeste di abitazione rassomigliano piuttosto a eaverane di animali che a dimore d' uomini; quegli abitani pate cristiani o parte mussulmani sussistono co prodotti dell' agricoltura; essi banno il erattere selvaggio degli Arabi del protottura; pessi banno il erattere selvaggio degli Arabi del pro-

<sup>(1)</sup> La Fazierza o Nicomuro della Palestina è una specie di fico selvazione lo rei figlie rassomigliano a quelle dell'accer zi audi (ratti sono acidi e disagrandevoli al gusio; si chiannan fichi di Pirmona. Siccome quest'abevo ficila e di fisoso alto perato una bell'ombera; si è senza duollo per quest'ava che quetto su cui stil. Zarcheo era pistatato non antimente chianne dell'archive di si si si con a di Ricomuro sul qualei pierpiriosa Seccheo.

senta avere nè la truce loro fissimonia, nè la loro lurbarie. Due occession rimarchevoli a Betania, la tomba di Lazaro, e le rosine cocession rimarchevoli a Betania, la tomba di Lazaro, e le rosine di di un grande edilizio che tutti chiamano il Castello di Lazaro, e lemme edificato da Melisanda moglie di Bollovino III. La grotta tomo espocia di Genara e sepolaria che porta il nome di Tomba di Lazaro nulla offire di Centra di Stato, il romba di Lazaro nulla offire di Celtra la Messa nua volto cogi anno chia oria manchina apparenza dove si ce-lebra la Messa nua volto cogi anua volto cogi anno colta cogi anno con compania.

a Il Vangelo offre poche scene più commorenti che la risurrecione di Lazaro. Maria e Marta andrano all'incontro di Gesò, e gli dissero piangendo: a Sigunez, se voi foste stato qui il nostro fratello non sarebbe morto ». Gesò pianea enche 'ggi, ed i Giudei dissero fra foro: a vedete cum' egli amava Lazzaro la Qualche tempo dopo, ed erano sei giorni prima di Pasqua; il Salvatore venne a cena Betania nella casa del risuscitato; Marta servius; Maria avendo preso una libbra d'olio di vero aurdo profumato che era di un gran prezzo, ne asperse i piedi al Cristo, che sestingò quinti colle sue chiome.

« Codesto luogo è uno di quelli che il Cristo anava di più a frequentare ; percorreado Betaina dei vicini suoi campi si calpesta una terra che Gesh ha sovonte calcata, può capitare di anaderia su pietre ove Gesh à s'assie, di porre i pietio vor l' Lomo-Dio impresse le orno dei suoi. Se il viaggiatore erudito e letterato si compiace visitando in Arene i giardini d'Accademo, segucado nella città di Mienerra le passeggiate di Platone, con quale interesse non differenza si sul città città di contra con quale tinteresse non differenza si sul città del del città del contra con quale con cangiare la faccia dell'universo! » ( Carrispondraza d'Orienta).

Terminiamo una parte degli avvenimenti che si riferiscono alla città di Gerico ed a suoi dintorni, col racconto commovente che Gesù Cristo fece ad un dottoro della legge che per tentarlo domandavagli;

« Maestro, che cosa degg' io fare per guadagnarmi la vita eterna ?

« Gesù gli rispose : che ti prescrive la legge ? che cosa vi leggi ?

a Gli riparti: amerai il Signore Dio tuo con'tutto il tuo enore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze e con tutto il tuo spirito, ed il tuo prossimo come te stesso.

« Gesù gli disse : rispondesti benissimo ; nniformati a quei precetti e vivrai.

« Ma quell' uomo volendo apparire giusto agli occhi di Gesù gli disse : e chi è il mio prossimo ?

« E Gesù, ripigliando la parola, sogglunse : un uomo che da Gerusalemme andava a Gerico, disgraziatamente cadde nelle mani de' ladri che lo spogliarono, il copersero di ferite, e se ne andarono lasciandolo semivivo.

« Un sacerdote passando per la medesima via lo vide e passò oltre.

« Un Levita che giunse ancho al medesimo luogo il guarda e passa.

« Ma un Samaritano che viaggiava capitò nel luogo in cui era quell' uomo, e, al primo vederlo, fu mosso a compassione. « Avvicinossi a lui, versò del vino e dell'olio sulle sue

ferito e fasciolle, ed avendolo posto sul suo cavallo, condusselo ad un albergo e prese cura di lui. « Alla domane trasse duc moncte ( deniers ) che diede al-

l'albergatore, e gli disse : abbiate cura di quest' nomo, e tutto ciò che voi spenderete di più ve lo rimborserò al mio ritorno. « Quale di codesti tre sembrati essere stato il prossimo di

quello che era caduto nelle mani dei ladri ? a Il dottore rispose: quello che fu con lui misericordioso,

« Vanne dunque, gli disse Gesù, e fa tu pure lo stesso. »

Noi abbiam tutti nella nostra infanzia ammirata la compassione generosa di quel buon Samaritano che fascia le piaghe del viaggiatore ferito, lo colloca sul suo cavallo, il trasporta in un albergo dove premurosamente lo raccomanda alle cure del padrone, e s'incarica di pagare tutta la spesa della malattia e della sua dimora. Ma più tardi soltanto abbiamo compresa la sublimità della carità cristiana che senza eccezione di persone si esercita su tutti gli esseri che soffrono intorno a noi. Qual su-Llime lezione Gesù Cristo non diede egli al dottere della legge tronfio d'orgoglio, indicandogli un uomo caduto fra le mani degli assassini, da essi depredato e coperto di ferite, soccorso non da un prete per cui il soccorso de' suoi simili era il primo dei doveri, non da un levita le cui sante funzioni avrebbero dovuto rendere più caritatevole; ma da un Samaritano, cioè da un membro di quella nazione che i Giudei disprezzavano, e colla quale essi non avevano relazione di sorta l'Judari non cohabitantur Somaritanis.

Il balsamo de Samaritani che consiste in un miscuglio d'olio e di vino, s'adopra tuttora con giovamento per le ferite cagionate da armi da taglio. Così da diciotto secoli conservasi la



memoria della buona azione che ebbe luogo sulla via di Gerico,

#### IX.

Città e regno di Samaria.—Nozione sugli antichi Samaritani.—Colloquio di Gesia colla Samaritana al pozzo di Giacobbe.—Relazione del sig. di Sacy sullo stato attuale dei Samaritani.—IlGiordano.—Sua descrizione da vari aotori moderni.—Battesimo di Cimodocca.—Strofe di lord Byron sulliordano.

Ercoci naturalmente condotti dalla parabola del Samaritano a parlare della città e del regno di Samaria la cui istoria è al-fatto distinta da quella degli altri popoli della Giudea, e conservasi da ventotto secoli in mezzo alle rivoluzioni politiche da lei solterto. Samaria uel tempo di G. C. era la seconda provincia della Palestina, e comprenden gli antichi territorii della tribi di Efraimo e quelli che Manasse posseleva al di qua del Usirdano. Essa occuprava tatta l'escesta do oriente adocidente, compara tatta l'escesta do oriente adocidente, comparaboli della Giudea ed al sud della Galilea, eparaodo quelle due provincio.

È un paese montuoso ma fertilissimo; le sue pianure e le sue vallate sono irrigate da più liminelli che contribuiscono al la sua fecondità; gli olivi soprattutto vi sorpassano in numero le piante d'o gai altra specie; la selvaggima quadrupede e volatile non i è rara. Gli abitanti di codesta provincia non erano per la maggior parte della sirper d'Abramo; erano discendenti di famiglie sfoggite alla schiavità, e che Salmanazaro aveva rira il nome di netropoli d'armatte quelle cattilivà. Sono cobacto ria il nome di netropoli d'armatte quelle cattilivà. Sono cobacto nazioni che si opposero ai Giudei per la ricostruzione del tempio.

La città loro capitale sosteme più assell, gli Assirl l'ataccearono durante tre auni consecutivi, se ne impadronirono finalmente, e condussero schiavi i snoi abitanti. Isaia, Ezechiele ed altri profeti più volte la minacciarono dei fulmini della vendetta celeste.

I Samaritani avevano la legge del vero Dio, ma erano scismatici o non s'attenevano cho ai cinquo libri di Mosè, ossia al Pentateuco samaritano; dividevansi in quattro sette che non differivano tra loro in quanto alla legge, ma soltanto circa la solumità delle loro feste e circa la qualità delle carni che loro era lecito o viciato di mangiare. Non averano nicuna relaziono coi Giudei, come già dicemnu; o per eià Gesà che volera se-condare la dilicatezza di questi ultimi, proibi ai suoi discepoli di entareo nelle città dei Samariani. Nullameno avvarili chiamati, ma essi opposero tosto un grande ostacolo alla loro vocazione con un rifuto ostinato e sperzanta della parola che G. G. loro apportava, e non fu che dopo la conversione della peccatrice cho modificarono alquanto le loro prevenzioni.

Prendiamo ad imprestito dall'apostolo S. Giovanni, da quello che incessantemente inculcava ai suoi discepoli: « amatevi scambievolmente » le circostanze di quel miracoloso cam-

biamento.

« Gesù dunque giunse ad una città di Samaria chiamata Sichima presso al rotaggio che Giacobbe lasciò al suo figliuolo Giuseppe.

« Eravi là un pozzo chiamato la fontana di Giacobbe, e Gesù stanco dol percorso cammino s'assise sull' orlo di quel pozzo; erano circa le sei del giorno.

« Venne allora una donna di Samaria per acqua, e Gesù le disse : dammi a bere.

 Perchè i suoi discepoli erano andati alla città per comprare comestibili.

« Ma quella donna samaritana gli disse: Come I voi cho sote Giudeo (gli abiti degli Ebrei in nulla erano simili a quelli de Samaritani, e questa differenza tuttora sussiste I mi chiedete a bere, a me che sono Samaritana? perchè gli Ebrei non hanno verun consorzio o relazione coi Samaritani.

« Gesù le rispose : se tu conoscessi il dono d' Iddio e chi è colui cho ti dice ; dammi a here, tu glieno avresti chiesto tu

stessa, ed egli ti avrebbe data l'acqua viva.

- « Quella donna gli disso : voi non avete con che trarne ed il pozzo è profondo, donde avresto voi dunque acqua viva? Siote voi più grande cho il nostro padre Giacobbe che diedo questo pozzo a noi, dolla cui acqua bebbo egli stesso, nonchè i suoi figliuoi ed i suoi armenti?
- « Gesà le rispose : chiunquo beve di quest' acqua, avrà ancora sete, inveco colui che bevesse l'acqua che io gli darei, non avrà sete mai più. Ma l'acqua che io gli darei direrrebbe iu lui una fonto perenne che zampillerà fino alla vita eterna.
  - « Quella donna gli disse : Signore datemi di quell'acqua

affinche io non abbia più sete e che io non venga più qui per attingeme.

« Chiama, le disse Gesù, chiama tuo marito e venite qui.

« Colei risposegli : io non ho marito.

« Gesù le disso: hai ragione dicendo che non bai marito, perchè ne avesti cinque, e quello che hai ora non è tuo marito; dicesti il vero in questo.

« Quella donna gli disse: m'accorgo, Signore, che voi siete un profeta; i nostri padri adorarono su questa montagna, e voi altri dite che in Gerusalemme sola devesi adorare.

« Gesù le disse: Donna, eredimi, verrà il tempo in cui non adorerai più il Padre nè su questo monte nè in Gerusalemme.

« Voi Samaritani adorate ciò che non conoscete; e noi adoriamo ciò rhe conosciamo perche la salute viene dai Giudei.

« Ma il tempo viene, ed egli è già venuto che i veri credenti adoreranno il Padre in ispirito e verità, perchè sono quel-

li gli adoratori che il Padre cerca.

« Dio è spirito, e coloro che vogliono adorarlo bisogna che l'adorino in ispirito e verità.

« Codesta donna gli rispose: io so che il Messia, cioè il Cristo, deve venire in questo tempo: allorchè dunque sarà venuto ci annunzierà ogni cosa.

a Gesù le disse : son io stesso, sono io stesso che ti parlo.
a Nel medesimo tempo giunsero i discepoli e si merarigliavano che s' intertenesse con una donna. Non ostante nessuno gli disse : che le domandate ? d'onde avviene che siete a colloquio con lei ?

« Quella donna frattanto lasciando li la sua secebia se ne ritornò in città e disse agli abitanti :

« Venite a vedere un uomo che seppe dirmi tutto ciò che feci : non sarebb'egli il Gristo?

Tutti uscirono dalla città per andarlo a ritrovare....
 Ora vi furono molti Samaritani che credettero in lui, e
Gesù dimorò con essi due giorni. »

Questa citazione del Vangelo di san Giovanni è lunga, ma quale scena in lei noit racchicide? Gesù che velara sovente la san di inità la rivela ad una donna in sulle prime incredala, pocciesto dilalogo presso il pozzo di Giacolhe è semplice 1 e come prete noi montrarata guari che presso a lorgenzio fontane per prite non incontravata guari che presso a sorgenzio fontane per abbeverare gli armenti, per empire gli otti della casa o destinati a lunghi viaggi, ed intrattenersi degli interessi della fiamigia e della tribà! Come la premura della Samaritana a propagare la nocella della venuta del Messia è vira e spontanea le poi gil Apostoli che stupiscono quasi mormorando di ciò che il Cristo così casto ne suoi guardi, nelle sue protle, in tutta la sua vita si trattiene no una donna, e con una Samaritana. Vedi zelo sempre appassionato de suoi discepoli che nou sapevano aucora che cosa fosse la carità.

Egli è anche su codesta città di Samaria, che Giacomo ne fiovami nel poco illuminato loro zelo solveano far discendere il fueco dal ciclo perchè gli abitanti ricusarano l' copitalità al loro divino Masestro. Ma Gesto nel ri prisere, loro dicende, rico non sapete a quale spirito voi siate chiamati. Il figlio dell' Uomo non sapete a propere gli uomini ma per salvarii ».

Dopo la discrea dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, il Diacono Filippo andò a predicare a quel popolo, e san Pietro vi si recò dapo a cresimare i neconvertiti. Si fu in codesta occasione che Simo mago rolle oltenere a prezzo d'orn il dono dei miracoli. Codesto impostore aves sedotti i primi Cristiani coi suoi prestigi; comunque siasi, Samaritani rimunziando all'antica loro legge, non ammisero mai francamente la novella; essi furno in seguito i più crubelli persecutori de Cristiani, abbruciarono i loro templi, trucidarono i loro vescovi, i saccendati ed i cristiani dopi en el de di gui sesso, al punto che l'odio loro spinto agli estremi accese sovento lo zolo de greci imperatori e particolarmente di Zonone, d'Annatssio e di Giustiniano che si videro sstretti a rovinare le loro città e di dare ai Cristiani il monte di Garzimo.

Il signor di Sary, dotto veglio di un'erndizione cotanto profonda e d'una pietà cois semplice, in una relazione i cui e-lementi gli furono somministrati dal Console di Levante e dalla sua statesa cerizionederano e giora natoro Salamela, el regalo di curiosissimi particolari sullo stato con solo si sullo della contra sullo stato con contra sullo si sullo contra sullo solo contra sullo contra sullo contra sullo contra sullo contra sullo maniera con cui celebrano la pasqua ecc. ecc. Noi ne citereno alcuni brani:

« La nazione samarijana senza acer mai avuta una parte molio importante sul testro del mondo si è nullameno conserrata fino ai di mostri, ed in mezto agli sconvolgimenti avvenuti nella Terra Santa, i Samaritani serbono la loro relizione, la loro lingua, i loro libri sacri ed il lungo principale del cultotro. Forse fra due o tre generazioni spariranano essi dal solo sito dove atcune famiglie sussistono ancura!



a în nessua altro loogo che a Sichem e Giafia trovansi în ogçi Samariani, henche credano aver numrose rolonie di cenfratelli în Egitlo o particolarmente nel regno dei Franchi. Ezanvi altre volte Samaritani a Damsser o a Goza, ve ne era pure în Ascalon e în Cesarea; în Palestina, che, secondo loro, sono stati catturati saran seicent'anni dai Franchi, e di cui l'istoria no fa menzione alenna. Sono ben cent'anni che non trovascene più alcuno în Egitlo.

« La divisa per cui i Samaritani distinguonsi dalle altre nazioni o sette si è un turbante che portano sempre al sabbato el alle feste; quando vanno alle sinagoghe loro portano vestimenti binachi, e seguno al più di lettera ciò che hanno conserrato della legge di Moirè. La loro legge è la stessa; essa contiene come appo i Giudei Gil precetti; ma viè quatche divirio nell' adempimento dei medesimi tra il rito Gindeo ed il rito Samaritano.

« I Samaritani rimangono così segregati dai Turchi, dagli Ehrei e dai Cristiani; non si ammogliano che Fla foro. Occupano a Naplousa na quartiere separato assai vasto e che prese il loro nome: le case comunicano lo une alle altre. I una di cesa di primo piano è la sinagoga. Essi sono poco doviziosi e vivono d'industria commeriale setza considerazione, vi sono perfino fra loro de cambisti. Il primo giorno di Pasqua i Samaritani celebranoa mezzanotte la festa del sagrificio dell'appello, che fanno cocere, distribuiscono agli assistenti e mangiano nella chiesa, non lo potendo più fare da varti anni sul monte Garitimo. Come i Giudei, i Samaritani aspettano la venuta di un profeta che manifesteri al suo spirito e dovi hiberati dall'oppressione, ed essi credono aver cetti prodigi pei quali il riconosceranno quando si annanziera.

La cità di Samaria, affaito distrutta, fece la fortuna di Napolusa che si è arricchia salle sue rovine. Non tralsaciasi avdi vedervisi ancora alcune colonne, talune in picili ed alte smisepolte; ma invece di sontuosi palazzi e di case magnifiche di cialirevolte andava superha, non vi si trovano che caverne dove i disgraziati anali erezano un ricovero.

Dopo l' istoria di questa popolazione tutta diversa da quella eli acirconda, eccoci a quella del Giordano si piema di rimembrame: si è ancora una specialità: perche quescio fiume ha per così dire lui solo il privilegio d' inaffiare e di fecondare il naese di cui naritamo.

L'istoria del Giordano è quella della Terra Santa : questo name riassume in se solo tutto ciò che avvenne di memorabile

Op. stor. e biog. . VI, 16

in quel paese amato da Dio. Moisè, riunito agli nazioni del popolo, ordina agli braelliti che, allorquando arvanon passato il
Giordano e che saranno entrati nel paeseche Dio loro avvà dato,
inalzino tosto un altare costrutto di pietre informi, in segono
dello stor pencifiche. Giosei incaricato da Dio medesimo del
comando del popolo giudeo dopo la morte di Moisè, per impadronirsi dello Città di Gerico attraverso il Giordano; i preti che
portavano l'arca d'alleanza arrestansi in mezzo a quel fume, lo
cui acque, miracolosamente sospese lasciano loro libero il passaggio siccome all' eservitto. Si è a quel prodigio che David fece
allusione in quel maguifico saltano costuto conocrituto:

### In exitu Israel, ec. :

« Il mare vide Iddio, e fuggl; il Giordano risalì verso la sua sorgente.

« O mare, perchè fuggi tu? e tu Giordano perchè ritorni verso la tua sorgente? »

rso la tua sorgente?

Il prodigio della separazione delle arque di codesto fiume de miracoli fiu ancora ripettuto in favore del profest Elia, allor-chè fu chiamato ad altra vita; essendo col suo discepole Elisco sulle sponde del fiume, le varrarono a piele asciutto. Elia essendo salito in cielo sopra un carro di fuoco, gittò il suo mantello ad Elisco che, essendo dall'altra parte del fiume, lo rotolò, percosse con quello le arque, e per la virto di quell'abito rivarcò il medesimo fiume e rifuggisia de Gerico. La guarigione di Naocema generale dell'esercito degli Assiri operossi dopo esservisi sette volte immerso in seguito al conseglio di Elisco.

Allorché David dopo una segnalata vittoria ritornava a Gerusalemme pianquedo il son figliuolo Assalome per l'ondeggiante chioma rimusto appeso al tronco d'una quercia, il vecchio Berrellaide di Galada, persona importantissima in quel pases, che aveu a somministrati viveri all'armata reale, accompagno il viacitore simo all'altra sponda del Giordano, ma non volle seguire Davidea alla capitale, acrusandosi sull'etta sua avanzuta, e dichiaremper all'altra para del Giordano, ma non volle seguire Davidea alla capitale, acrusandosi sull'etta sua avanzuta, e dichiaremper all'altra para del Giordano, ma non volle seguire di chiaremper all'altra para del propositori del contra del contra del propositori del propositori

Giunti all'epoca iu cui san Giovanni Battista incominciò la sua predicazione, il Giordano diviene più celebre ancora; è il

convegno di tutte le popolazioni vicine; si è sulle sue sponde cha il precursore di G. C., vestito d'un panno di pelo di cammello, stretti i fianchi con ciutura di cuojo, cibandosi di locuste e di miele selvaggio, chiama i suoi numerosi uditori alla peuitenza, e li battezza nell'acqua, aspettando quello di cui non è degno di portare le saudale, e cho hattezzerà nel Sauto Spirito e nel fuoco. Gesù annunziato da S. Giovanni Battista viene lui stesso in riva del Giordano umilmente frammisto alla folla, e vuole anche egli ricevere l'immersione misteriosa. Quando Giovanni, astretto dal Salvatore, ebbe terminata quella cerimonia che doveva divenire il sagramento della religione cristiana, i cieli gli furono aperti, e vide lo spirito d'Iddio discendere sotto le forme di una colomba, venirsi a riposare sul capo del figlio di Maria. Giovanui Battista, come quasi tutti coloro che annunziano la verità agli uomini, ebbe in ricompensa la morte, e la sua testa troncata dal busto venne su d' un bacile portata alla giovinetta la cui lasciva danza aveva adescato il re che non obbe il coraggio di ricusarle un così orribile guiderdone.

Durante la sua vita laboriosa G. C. varca e rivarca più volte il Giordano; talora soffermasi sulle sue rive; in somma non si poò fare un passo nella Giudea senza oominar quel fiume che quasi vaico in quella contrada vi spando freschezza e vi propaga la fertilità.

Se non vogliamo più considerare il Giordano sotto l'aspetto religioso, cioè a dire qual testimonio di più prodigi, el osorato dal battesimo di Cristo e dalla dupplice predicazione di san Giovanni e del Salvatore, egli conserva però ancora una grande importanza. all'epoca in cui l'Occidente gistiosi tutto intiero sull'Oriente; in cui l'Europa cristiana preudo le armi e vuol riconquistare il Luoghi Santi.

Nel suo immoriale poema il Tasso parla delle onde illustri e fortusute dei Giordano. Appena stabilitosi nel picciol regno conquistato dai Crociati Goffredo di Buglione impone tributi agli emir di Cesarea, di Tolemando, di Acadonne, e sottonette gli Arabi che abitavano la sinistra riva del Giordano: quel finance fe danque testimonto di nuole sanguinose attonica; visibi anne fe danque testimonto di nuole sanguinose attonica; visibi anne fe danque testimonto di nuole sanguinose attonica; visibi correcte il più più rimonato pel suo coraggio, malgrado le sue misintellinguaze con Baldovino, prosegul a guerra contro gli Indecelli. In sua escorsione al di là del Giordano egli disperse le tribà degli Arabie si arricchi delle loro spoglie; reduce nella capitale ggli cheb l'occasione di esercitare la più nobite virità della cavalleria. Non longi dal fisume, lamonteroli giradi colpiscono il

suo orecchio; s' avvicina e scorge una donna musuulmana tormentata dai dolori del parto; le gittal i laso mantello per opririta e la fa collocare su tappeti per ordine suo stesi sul suolo; firetta ed otri pieni d'acqua sono recati presso quel letto di dolore, e fa condurre la femmina d'un cammello per allattaro il neonato.

Era ben questo un quadro degno di figurare nella Gerusalemme Liberata: noi lo dobbiamo alla penna elegante dell'autore della Storia delle Crociate, piena di episodi di questa

natura con tanta attrattiva narrati. -

Al pari degli altri fiumi celebri il cui nome trovasi collegato all'istoria religiosa di un popolo, il Giordano dicele luogo a discussioni senza line e quasi senza risultato, come d' ordinario succede. Noi non pretendismo di sciogliere il nodo gordiano; ci arrestermo solutato alla descrizioni e lpiù interessanti, senza ingolfarci nell'ampio laberinto delle congetture e delle dispute.

Il signor di Chateaubriand hen avrehhe voluto vedec il Giordano dove scaricosì nel lago detto mar Morto, punto essenziale riconoscinto allora da un sol viaggiatore : ma i Bettemiti, sue guide, quantunque armati di tuttu punto, ricusarono di condurvelo. Noi daremo non ostante la relazione della sua escur-

sione lungo le rive di codesto fiume.

de l'a d'nopo danque di coutentarmi di seguire la china de liune a noi ticina. Levamon il campo e canunianamo per un'ora e mezzo con eccessiva pena in una bianca e finissima sabibia. Ci avvicinavamo ad una foresta di alberi del halsamo e di tamarindi, che a mio gran stupore vedeva in così sterlie suo-lo. Ad un tratto i Bellennii sofformaronia e mi addistrono colla mano in fondo ad una landa, in un burrone, qualche cosa che io una revera anoro asserator; sozza poter dire e rò che fosse, to non a revera anoro asserator; sozza poter dire e rò che fosse, mandilità del suolo. M'a viviniat a qual-impolare orgetto, e ridi un finme giallo che io distingueva appena dalla sabia delle sue duo rive e avezu un letto profondo in cui soltanto scorrera noi onda torbida o melunos : e rai l'Giordano.

« Visti avera i grandi flumi d'America con quel piacero che inspirano la natrare a la solitudine; a vea gist visitato il Tevere con ansietà e ricereato col medesimo interesso il Cefiso e I Terotero ; ma lo non posso dire ciò che provai alla vista del Giordano. Non solo quel fiume rammetta/avani ma indicibità fa-mosa ed uno dei più beli nomi che giammasi la più bella poessia abbia condidati alla matoria degli tuomis ; ma le sue rive mi

offrivano ancora il teatro dei miracoli della religione. La Giudea è il solo paese della terra ter rintracci al viaggialore lo rimembranze delle umane vicende, e delle cose celesti, e che faccia nascere in fondo all'anima sentimenti e pensieri che nessana altro luogo poù inspirare.

a l'Bellemiti spogliaronsi e s' immersero nel Giordano. Io mo osai minari a cegione della febbre cho sempre tormentavami, ma io misimi a grinocchio su quelle spoude ce' dene miei domestici ed il dragonamon del monastero. Avendo obblisto di prendere con noi una Bibbia, non potenmo recitare i passi del Vangelo relativi ai longhi o'r ervaramo. Ma il dragonamon che conoscera i cestumi salmodio l' Are maris stella. Noi vi rispondemno come marina ai lerminare del viaggio lore. Il signo di Joinville non era molto più abile di noi. Attinsi in seguilo dell'acqua del fume in un vaso di cuolo. Essa om ni parre ai loriva ai la trovia all'incontro alsquanto salmastra; ma quantanque ne la trovia all'incontro alsquanto salmastra; ma quantanque ne beccal una grande quantità non mi fece alcan male; i c redo che la sature.

« Alì-Agà vi fece egli stesso le sue ablazioni. Il Giordano è un finme sacro pei Turchi e pegli Arabi cho conservano mol-

to tradizioni ebraiche e cristiane,

« Noi rivedemno il Giordano a dne leghe circa di là, quasi in faccia a Gerico doro gli Irsuelli vi racranon il finne e doro Gesì Cristo ricevette il battesimo. lo gli trovai la medesima larghezza e la medesima profondità che ad una lega più sotto. Le guide importunavannii per partire; Ali-lagà stesso mornorava. Dopo aver ternianto di prendere le note che aii parvero più importanti, accondireccial di esiderio della carovana; sue acque e cui alche canna delle la sen topode.

Il signor Michaud nella sua Corrispondenza d'Oriente ci da curiosi particolari sulle cerimonie religiose che praticano i Cristiani ed i Greci in riva al Giordano; essi compiscono ciò che il signor di Chateaubriand uno fece che abbozzaro od in-

dicare.

« Il Giordano presso la sas foco che mette nel mare Mortos allarga il sano letto e fassi men profindo: i ble leri sed effi ume sono paludose e ricoperte di canne; torme di anitre selvagge shattono colle loro ali i ondo della foce, e molto valicano al di là del lago. Il fiumo serpeggia sotto una doppia fila di salici e di canne; i la rivia è sabbioso; que a la crescono usacchie o coli canne; la rivia è sabbioso; que a la crescono usacchie o boschetti di tamarindo, di palma christi e di agno casto. Le pie carovane che desidernoa ordeutemente di visitare il luogo dove G. C. ricerette il battesimo, hanno sempre a temere le orde di Beduini più formidabili che le belve del descrio. I pellegrini appena arrivati lasciano le loro vestimenta, e sfogandosi in voci di ginbilo, entrano nel fiame. Oggi cristiano immerge ter volto il capo nella sacra linda, facendo segni di croce; sacerdoti greci compergeno cesi sessi di acque hattesimale il capo di molti pellegrini. I Greci benon di quell'acqua oltre misura, e vi a immergeno con una gioli religione. Porificando i loro corpi essi memergeno con una gioli religione. Porificando i loro corpi essi con mengono con una gioli religione. Porificando i loro corpi casi con contrata del composito del contrata d

a' Se il iorrente del Cedron (o della Tristexza) dere gemere scorrendo, non cola scade a li Girdano; il mormorio di ogni onda che soorre è come na accento di gioja. Quel luogo fu sempre un luogo santo pei discepoli del Vangelo; nei primi secoli della Chiesa i fedeli vi si recavano dalle più remore regioni per rignerare la loro fede. Nel modio cov quanti Cristina di occidente andarono a visitar quelle sponde Il sipror di Christiani del controli della disconsissa di distributioni di Controli della Chiesa di Cirio della disconsissa di sar solla fronte della giovino vergine l'acqua del fiume rigeneratore. »

( Corrispondenza d' Oriente ).

# Battesima di Cimodocea nelle vive del Giordano.

« Girolamo e Cimodocea scenderano nella rallea del Giorano; Cimodocea tormentata da una sete ardente coglie sopra un arboscello un frutto simile ad un melarancio, ma allorchà l'accosta alle sue labbra essa lo trova ripieno di una cenere amara calcinata.

« Ecco l'emblema dei piaceri mondani, esclamò il solitario, e continna il suo cammino scnotendo la polve da suoi piedi. « Frattanto i nellegrini s'avanzavano verso una boschina di

tamarindi e d'alberi del balsamo che vegetava in mezzo ad una bianca e finissima arena : ad nu tratto Girolamo soffermasi e addita a Doroteo quasi sotto ai suoi piedi qualche cosa in moto nell'immobilità del desorto; era un fiume giallo, profondamente incassato, che rotolava lentamente un' onda ispessita, e l' anacoreta saluta il Giordano ed esclama :

« Non perdiamo un istante, o figlia troppo felice ! Vieni ad attingere la vita nel sito istesso in cui gl'israeliti passarono il fiume all'uscire dal deserto, ed ove Gesù volle ricevere il battesimo dalla mano del suo precursore. Si fu dalla vetta di questo monte Abario che Moisè scoprì per voi la terra promessa ; si fu alla sommità del monte opposto che G. C. pregò per voi durante quaranta giorni alla vista delle mura rovinate di Gerico : facciamo sparire la barriera di tenebre che circonda l'anima tua perchè il Dio vivente possa penetrarvi, »

Immantinenti Girolamo discende nel fiume: Cimodocea lo segue. Doroteo, unico testimonio di quella scena, inginocchiasi sulla sponda; egli serve di padre spirituale a Cimodocea, e le conferma il nome di Ester. Le onde separansi intorno alla casta catecumena come divisersi nel medesimo luogo intorno all'arca santa: le pieglie della sua veste virginale trascinata dalla corrente, gonfiansi lontane a lei da tergo; essa inchina la sua testa davanti a Girolamo, e con voce che incanta le canne del Giordano, essa rinunzia a Satanasso, alle sue pompe ed alle sue opere. L'Anacoreta con una conchiglia attingendo acqua dal fiume, la sparge, a nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito. Santo, sulla fronte della figlia d'Omero; i suoi capelli snodati cadono dai due lati del suo capo sotto il peso dell' onda rapida che distende le inanellate chiome; così la dolce pioggia di primavera immidisce i fioriti gelsomini e striscia lungo il profumato stelo. Oh com' era commovente codesto furtivo battesimo nelle acque del Giordano I e quanto inteneriva quella vergine. che nascosta in fondo di un deserto, rubava, per così dire, il cielo I La sovrana bellezza soltanto parve più bella in quel luogo, allorche le nubi squarciandosi, lo spirito di Dio discese in forma di colomba su Gesù Cristo, e s'intese una voce che diceva:

# È anesto, è anesto il mio diletto figlio.

« Cimodocea esce dall'onda piena di fede e di coraggio contro i mali della vita: la puova cristiana portando G. C. nel suo cuore , rassomiglia ad pna donna che, divenuta madre, ritrova ad un tratto pel suo figlio delle forze che non aveva per essa slessa »

E Bossuet, prima dell'antor de' Martiri, aveva parlato del Giordano come d'ogni cosa favella :

« Gesù Cristo è dunque nascosto nelle acque, e la sua te-

sta vià immeria sotto la mano di Giavanni. Assume lo stato del poccatore; egli non redesi più ji peccatore del escere assegato, e si è per lui che erano fatte fe acque del dituvio. Ma se le acque montarno la giastici divina con quella virti coraggiosa ed inabissante, esse hanno pure altra virti), ed è quella di mondare pa midicaren. Il dituvi la rò di mondo, e le acque portificaren el dituvi la rò di mondo, e le acque portificarono e salvarono le reliquie del genere umano. Gesì Crisso sommerso nolle acque comunica ioro un'altra virtià, che è quella di lavare le anime. « L'acqua del battesimo è on sepolero in cui noi siamo geltati viventi con G. C. ma per risuscitare con lui ». Estriamo, affogbiamo la morte che merita il nostro peccato; ma uon dimoriamovi, poiche G. C. ho a sepisato battezzandosi per noi : usciamo da questa mistica tomba e ristorgiamo col Solvatore per non mai più morte.

« Non dimentichiamo giammai il nostro battesimo ; sepolti nelle acque noi vi dovevamo perire, ma al contrario noi ne asciamo puri come dal seno di una madre novella. Ogni qual volta noi siamo recidivi nel peccare, noi ci anneghiamo, ci inabissiamo: ogni volta che abbiamo ricorso alla nenitenza, risuscitiamo il nostro battesimo, incominciamo di nuovo a non più peccare. Dove ritornate voi o sgraziati? Non vi moudate voi che per imbrattarvi di unovo? La misericordia di un Dio che perdona vi sarà essa di scandalo, e perdete voi il timore di offenderlo perch' egli è buono ? Quantunque la penitenza sia laboriosa, e uon si ritorni alla sautità perduta colla medesima facilità che si ricevette la prima volta, nullameno i rigori stessi della petitenza sono pieni di dolcezza. Que' rigori sono anzi precauzione che punizione. Fate dunque penitenza di buona fede, e pensate che sommettendovi alle chiavi della Chiesa, voi vi sommettete nello stesso tempo a tutte le precauzioni che vi si prescriveranno per la vostra salvezza. » (Bossuet, Elecazioni

Dom Geramb vide il finme sacro come gl'illustri viaggiatoric he lo precedettero, con una impressione difficile a descrivere, e tale quale si prova quasi involontariamente leggendo fatti prodigiosi si il noghi atessi dove ebbero compinento. Ma qui, come in tutto il suo viaggio, l'uomo del chiostro, il ferrente trappiata compi la sua missione el l'uo vo to il pelegrino. Apgli ripugna conservare un'attitudine guerriera nei lunoghi testimont dell'unnità del suo Maestro; si getta a ginocchio e legge più versetti della Scriitara santa; poi col capo inchinato sulle acque, nelle quali poco prime areai l'auto, colla mano and cuore agita-

to da pentimento, da dolore e da amore, e prendendo Dio egli angioli a testimonio della sincerità de' suoi sentimenti, egli pronuncia con voce commossa le parole seguenti:

« Mio Dio. Dio oppipotente, e soprattutto Dio tutto hueno. tutto elemente, tutto misericordioso, io vengo umilmente nel sito dove fu battezzato il vostro Figlio mio salvatore, a rinnovare coll'intimo dell'anima mia le sacre promesse battesimali; rinunzio a Satanasso, alle sue pompe e alle sue opere, e mi dedico intieramente a voi, o mio Dio, per amarvi e servirvi fino all'ultimo sospiro dell'anima mia. »

« Non fu già senza stringimento di cuore che Dom Geramb videsi astretto dalle istanze del scheik e della sua scorta ad abbandonare il Giordano. Allontanandosi sospirava, sovente il capo volgeva per vederlo ancora, per contemplare lo suo canne, la sna verzura, i piccieli boschetti di salici che offrivano le suo sponde: e quando infine l'ebbe perduto di vista, egli provò la ne-

na che fanno provare i saluti estremi d'un amico che non devesi niù rivedere giammai. »

Il signor di La Martine aveva discose le ombrose chine del monte Tabor ed attraversata una pianura giallastra ma fertile, allorchè scoprì l'immensa vallea del Giordano e le prime tinte azzurre e lucenti del bel lago di Genesaret, o del mar di Galilea.

« Il lago tutto intiero si spicga tosto ai nostri occhi cinto per ogni dove, tranne a meriggio, da un anfiteatro di alte montagne bigie e pere; alla sua estremità meridionale ed immediatamente sotto i nostri passi, egli si restringo, ed apresi solo per lasciar uscire il finme dei profeti, il fiume del Vangelo, il Giordano I

« Serneggiando il Giordano esce dal lago, insinnasi nella pianura bassa e paludosa d' Esdrelon a cinquanta passi circa dal lago: passa spumando alguanto e facendo sentire il suo primo mormorio sotto gli archi rovinati di un ponte di architettura romana. Si è là che noi ci dirigiamo per una discesa rapida e sassosa, e che noi vogliamo salutare le sue acque consacrate nella memoria delle due religioni. In pochi minuti siamo sulle sue sponde : scendiamo da cavallo, ci bagniamo i piedi, le mani e la testa nelle sue acque dolci, tiepide e turchine come quello del Redano quando esse dal lago di Ginevra. Il Giordano in questo sito che deve esser quasi alla metà del suo corso, non sarebbe degno del nome di finme in un paese più esteso; ma sorpassa tuttavia di molto il Cefiso e l'Eurota e tutti i fiumi i cui nomi favolosi ed istorici rimbombano di buon'ora al nestro orecchie e

Op. stor. e biogr. - VI, 17

ci presentano un'immugine di forza, d'abbondanza e di rapidità che l'aspetto della realtà poi dittaregge. Il Giordano medesimo è più che un torrente; quantunque sul finire dell'astunno il meno più che un torrente; quantunque sul finire dell'astunno il meno piotoso, caso sovere pharicamente i una letto largo cirra cettolo picdi, ad una profondità di due o tre, chiaro, limpido e trasparente, lascindo unuerare i assostini del suo fondo, e con aque di quelbel colore che offre la tinta profonda d'un ciclo asistico. A venti o trenta passi dalle une acque la rada che lascito ora secco, è seminata di pietruzze, di giunchi e di qualche burone di olesu-dri (flaurier-roya) norora fioriti... Bebbi nel cardo della mis mano di quell'acqua che bapolo la testa innocente della vittima voloutaria; io la trovai perfettamente dolce, d'un sapore gradevole e di una gran limpidezza.

Sull'escenpio di tutti i siggristori che da lunge fra gli stenti edi rinchi rengono a visitare nel tuo abbandono questo fiume, già re, io volli riempire alcune hottiglie di quell'acqua per portura ad amici meno di me felici, egettai nelle cassodie de mici pistoletti le pietruzze che raccolsi sul margine di quel fiume. Perceba onn mi fo dato di trasportar anche l'inspirazione sauta e profetica di cui abbeverava un tempo l'ordo delle sarre sue sponde, e, soprattutto un proc di quella santità, di quella mondezza di spirito e di cuore che senza dubbio contrasse bagusando il più purq ed il più sunt dei figli degli uomini?

« Finalmente è ben d'uopo che quel fiume, quantanque esigon, ristretto nel suo alveo e limitato nel suo o corso che non oltrepassa le quaranta leghe, abbia il potere di rissregliare grandi rimembranze e di ristadare il estro de vial, poiche lord Byron istesso, sì poco proclire alle religiose idee, sentissi inspirato su quelle rite e lascissis siuo malgrado sfuggire queste tre strofe:

.

Out del Glordan sul margine Dell'Arabo il cammet vedesi erraute; Di Sion sul colle scorgesi Di falso nume il sacerdote orante; Per fin sul monte Sinal L'adorator di Baat plega il ginocchio; E qui, Gran Dlo, la foigore Tu non tisragli, e volgi altrave l'occhio?

\*\*

Qui, dore fur le tavole Del decalogo lufrante dal tuo dito? Qui dore sul tuo popolo Rifulse l'ombra tua? qui in questo sito



Dove tas gloris in igneo Velossi ammauto? e chi più il crederebbe ? Në sarai più visibile Per colpire colni che il vedrebbe?

III.

Ah! che il tno gnardo fulmini La man dell'oppressor che impugna un brando ! La terra cletta barbari Tiranni calpestar! Ah! fino a quando

Vorrai che duri, a scandalo De figli 100i, un loco santo inulto? E fino a quando il tempio

Vuoi In, o Gran Dio, lasciar privo di culto?

## х.-

Nazzaret.—San Luigi visitandolo nel 1251.—Varl monumenti che rimembrano il soggiorno della Sacra Famiglia in codesta città.—Chies.—Parole dell'Angiolo alla Vergine.—Dintorni della città.—Bettemme, inni e cerimonie del giorno di Natale.—Grotta di San Girolamo — Attuali pastori di Betlemme—Don Gerama a Betlemme

Se il fiume della Gindea deve la sua maggiore celebrità al Battesimo di G. C. ecco che un borgo della hassa Galilea, sito fra il Mediterraneo ed il lago di Tiberiade, paesetto miserabile.

Da cai nella vealr peeta di honoo, (diceva Nataniche che più tardi stoti il nome di Bartolomeo confessò la divinità di G. C.) è conorato al pari delle più grandi città, riceve da diciotto secoli i 'nonaggio dei più illustri e dei più pietosi viaggiatori, dove con avidità ricercasi la menona traccia della povera e anni famiglia che l'abitane a dei divin fancialto, la cui giovinezza trascorse nell' oscurità di que luoghi, che sovvengousi appena dell' armusi francese combattente solto le sue di Francia Luigi IX. che giunno nel 1251, ai 25 di marro, a Nazarcel la vigilia dell' Amoustinata, assistendo alla nessa nella chiesa cretta da sant'Elena e ricevendo il pane cucaristico nella camera stesso vorbebe luogo la salutazione angelica.

San Luigi, dicono gl'istorici, arrivò la vigilia dell'Annunziata a Cana in Galilea portando sulla viva carne un ruvido cilicio; di là si diresse al monto Taborre, e venno il giorno stesso a Nazzaret.

Tosto che da lunge scorse codesta piccola borgata discese di cavallo e misesi a giuocchio per adorare da lunge quel santo longo in cui operossi il mistero della nostra refeuzione; camminó fin la a pidici, quantanque fosse estremamente stanco digiunasse in quel giorno a pane ed acqua. Vi fece alla domano celebrare tutto l'Oficio divino, cio di mattution, la messa ei l'ospore comunicossi per mano del suo legato che recitò in questa circostanza un bellissimo o commortentissimo sermone, di modo che secondo la riffiessione che fece il confessore di quel monarca in un relazione che ne la commortrato i circostanza tutto, por a l'azzaret, giammai Dio non eravi stato con maggior divozione onorato.

Sita in una posizione amena e qualificata di città ne' librisacri, la villa di Nazzaret non è più ora che un piccolo villaggio le cui abitazioni o case portano l'impronta della miseria; essa è collocata in una vallea di forma circolare e cinta da quindici montagne che pare siansi ravvicinato per chiudere quel delizio-

so sito e proteggerne il varco.

Quel valleñe diviso in picción orti da siepi di peri spinosi, sabouda in ficia cel ba il suolo coperto di una folla erbetta che somministra un' ottima pastura. Le case di quel villaggio sono picciólistica, a letto piano, e costruite con una specie di pietra leggera e porosa. Un picciolo rio trascorre in mezzo alle vi e che sono assai anguste; e dal cestro del luogo trovasi una mosclesi il cui minaretio sembra proclamare ogni giorno che l'Alcorano vi rimpiaza il Vangelo, li popolazione chi amile rimpuecani o minaretio sembra proclamare ogni giorno che l'Alcorano di dire un in albenti di equil sicientio sono di Gristiuni: non un il due un il male albenti di equil sicientio sono di Gristiuni: non un sono del premissione di albirar in Nazzaret che ora chiamasi.

Si è in questa piecola città che ergevasi la modesta cana che la Santa Vergine aveva redata dal patrimonio di sant'himonio di

(I) La Santa Casa è un peleprineggio evicive in totto l'Italia- qual viagitative lischi à penitude senta risintre Nouri Domna di torqu'à qual tratiation in quella statta casa une la desiderana di pergare? Nei pratia del Cartinion in quella statta casa une la desiderana di pergare? Nei pratia del di ad appilo piere e manta del di de appilo piere e mis in tripetto del fediti statta cambino quandi al-la semplice dimora di una vergine e d'un parçoletto; man statous grossima su cerezia occupa sacroni a lastatoris l'armanica di legouere e le compie e rette da Sisto quanto, un tempo corato di perciosi martini, di ra mettali protegge e copele unalite capana. Jeligiatimi statchi, medicin-

grotia nella rocca. Il sito in cui la sania Vergine orava quando le apparre l'angiolo Gabrirle è contrassegnato da una colonado di granito che sant'Elena vi fece installare. Vi sono tre altari, uno dedicato a san Giuseppe, l'altro consecrato a sant'Anna fui i terzo a san Gabriele; avvi chi ne aggiugne un quarto alla sania Vergine.

A ponente o a poca distanza della santa grotta vedesi ancora a Nazzaret una casa costrutta di pierre da taglio, hen voltata,
che credesi essere la Sinagoga nella quale G. C. essendo entrato
un giorno di sabbato, volte illuminare i suoi compatrio i de
istrariri spiegando loro particolarmente le profezie d'Issia che lo
rispuardavano, um essi furono estandizzati di tanta saggezza e
si dicesano gli nni agli sitri: « Non è egli quest'artigiano il figlio
di Ginseppe di legeamane, il figlio di Maria, il fratello di Giomo, di Giosè, di Gioda e di Simone? tutte le sue sorelle non son'esse fra noi? »

Ed essi lo cacciarono in bando dalla loro città, lo condussero sopra nua scoscesa rocca per precipitarlo; ma Gesù la cui ora non era ancor vennta, passa miracolosamente in mezzo a loro, discende la montagna e sen fugge da quella città per non ritornarvi mai più.

La grotia poco profonda e larga cinque o sei piedi che travasi lungo la discesa del precipiro e dove credesi che il Salvanio re ritirossi aspettando che la folla doxnoi nemici si disperdesse, seriva di oratorio ad un monastero che sant Elena areva fatto erigere con una chiesa nal pendio della moniagna. Rimangono ancora alcuni avanzi dei rovinati grafuini che servinano a discendervi; un alture vi li ceretto per celebrarvi la mesas; finalmento ogni dintorron vi è consecrato da qualche pia rimembranza, come ogni dintorron con consecrato da qualche pia rimembranza, come chiesa del consecrato da qualche pia rimembranza, come con consecrato da qualche pia rimembranza, come dintorno vi è consecrato da qualche piarte il del del serio, grando perche fa cretto nel sito dove la santa Vergine temera di veder perire il suo figlio: la norola del Hassio, grando pietra rotonda alla quale credesi che G. C. qualche volta cossosi discepoli s'assista a mesus e la fontana degli apatoli, sorgente

si, seminodi errano la quel reciato la cui gli altari sono aplendenti d'oro e di diamanti; la pietà degrandi il riculma di offere e le genoficissioni del porce ra logorano il pasimento del templo. I looghi sobelì tracciati dalla preghiera intorno alla suota essa farebbero soggilipane e l'aregojio filosofico, mo la preghiera da qualonque traccia veoga controssegnata è sempre rispettabile e commoventia.

E da osservarsi ebe la chiesa di Nostra Docoa di Loreto recentemente aperta in Parigi non offre in alcuno de suoi nomerosi dipioti a fresco nulla che rammenii codesta miracolosa tradizione.

dalla quale credesi che attingessero l'acqua che loro era necessaria.

In mezzo all'attuale bellissima chiesa di Nazzaret, eustodita con una proprietà degna di monarca, e di forma elegantissima e nittoresca, uno spazioso e superbo scalone in marmo conduce nella grotta in cui realizzossi il grande mistero dell'incarnazione di N. S. G. C. Per due strette scale che sono ai due lati s'ascende all'altare maggiore collocato sulla roccia che forma la volta della sottoposta grotta: dietro è il coro dei monaci, di modo che quella chiesa è composta di tre piani; quello della grotta sotterra; quello della chiesa a livello del auolo, e quello dell'altar maggiore e del coro in alto; al dissopra del coro avvi ancora un quarto piano in forma di tribuna sulla quale fu collocato un organo e vi si sale per una scala che ha l'ingresso dal coro. Tutti questi piani diversi sono contro la roccia. Trovasi nella grotta una stanza quadrata magnificamente ornata, in mezzo della quale innalzasi uu tabernacolo di un bel marmo bianco su quattro piccole colonne con un altare a tergo. Una strettissima scala incavata nel masso adduce ad un'altra grotta che credesi essere stata la cucina della Vergine a cagione di una specie di cammino che vi si scorge in un angolo; una seconda scala altrettanto angusta della prima ha comunicazione colla parte interiore del convenio.

I Mussulmani riconoscono la virginità di Maria e la miracolosa incarazione di Gesè doll' intervento dell'angiolo Gabriele; essi rengono frequentemente a farvi le loro orazioni; alcune volte i montagnardi settutori di Maometto, discendono accompagnati dai mascianti per presentare un fancialo lali Vergine e a tondergli per la prima volta i capelli nel tempio. ( Viaggio di Ala-Brq).

Si è in codesta chiesa che è racchinso l' augusto luogo per sempre benedetto dove operossi l'inelfabile e grande misterio di misericordia e di salvazione, il mistero dell'incarnazione divina; si fu là che:

« L'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio ad una vergine maritata con un uomo chiamato Giuseppe, della stirpe di David, ed il nome della vergine era Maria.

« E l'arcangiolo essendo entrato le disse: Io ti saluto, Maria, piena di grazia : il Signore è teco, e tn sei benedetta fra le donne.

« All'ndir quelle parole Maria turbossi, e pensava che potesse mai essere codesta salutazione.

- « E l'angiolo le disse: Non temer nulla, Maria, perchè tu rinvenisti grazia davanti a Dio.
- a Tu concepirai nel tuo seno nn figlio che tu chiamerai col nome di Gesù.
- « Sarà grande e chiamerassi il figlio dell' Altissimo, ed il Signore Iddio gli darà il trono di Davidde suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobhe eternamente;
- « E il suo regno non avrà mai fine. « Allora Maria disse: E come avrà mai ciò effetto, poichè non conosco tomo?
- « E l'angelo rispondendo le disse: Il Santo Spirito discenderà in te, e la virtù dell' Altissimo ti coprirà della sua ombra; ed à per ciò che il Santo che nascerà da to si chiamerà il Figlio di Dio.... perchè niente è impossibile appo Dio.
- « Allora Maria disse: Ecco l'ancella del Signore; siami fatto secondo voi dite; e l'angelo s'allontanò da lei ».
- « La chiesa di Nazzaret è senza dubbio di tutti i templi dell'universo quello che inspira la divotone la più viva la più tenera per la santa Vergine; per ogni dove acorgesi la sua immagine: il cattolico non raccoglie na fiore che non offra in omaggio a Maria e nol deponga sul suou altare: per ogni lato veggonsi iscrizioni in onor sno, su intie le porte leggesi: lo ti saluto o Maria.
- « Osservasi nel coro de Francescani un quadro di una dimensione assi vasta rappresentante la divina Vergine : henchè non sia di mano maestra, l'effetto ne è ammirabile ed oltre ogni dire graziono. L'actista seppe dare ai tratti della Vergine un éspressione sì commorente e sì dolte che dopo essersi arrestati a langamente contemplarla un prima volta, ninno poi allontanarsene senza rivolgersi a contemplarla nacora. Si è al più dicodesta immagine che i Cattolici di Nazzaret vanno ogni giorno ad offirre il tributo delle bror precia Colei che riguardano come loro special protettire de omisposente signora. y Per enza di D. Geramb, dal quale prendiamo ad imprestito questi particolari, il quadro venne collozato in altra parte della cheisa dove lafflenenza de fedeli e relanti devoti di Maria non potesso più distarbare ne contrariare l'esercizio del culto divino).
- A cento e trenta passi di lontinanza era la casa dore lo poso di Maria eserciva il mestiere di falegname. La casa è tuttora additata sotto il nome di Bottega di san Giuseppe: codesta bottega era stata convertita in nan chiesa assai vasta; i Tarchi me hanno distrutta una parte; rimanea norca una cappella dore

ogni giorno è celebrato l'augnsto e santo sagrifizio incrnento della messa.

I dintorni di Nazzaret sono popolati di bestie selvaggie : i lupi dorati soprattutto vi sono in gran numero; è raro che presso la città non incontrisi qualcuna di queste belve. Sovente vengono di notto a divorare le bestie morte esposte nello contrade secondo il cattivo costume dei Turchi: turbano il sonuo degli ahitanti colle spaventevoli grida che urlando mandano dalle fauci, ed alle quali i cani, il cui numero è considerevole, non tardano a far eco rispondendo con orribili ed acuti latrati. sicchè no risulta il più assordante rumore che doloroso e spaventevole riesce ad un tempo. Al momento che noi entravamo. uno di quei pericolosi vicini, ed era un lupo enorme, passò a noi ben poco lontano; fortunatamente egli fu più intimorito dalla nostra presenza di quello che noi avessimo avuto paura di Ini.

Così dunque, oltre il Inngo tragitto, le fatiche e gli stenti per giungere alla Terra Santa, coloro cho ne imprendono il viaggio hanno ancora ben altri pericoli a correro; aggiungasi che il sudiciume in Nazzaret giunge all'estremo e che tutti gli insetti divoratori vi sono stabiliti per sempro: si ha panra di distrnggerli.

Ma si concepisce facilmente che il pellegrino che segue passo a passo le orme di G. C. credendo vederlo e sentirlo in ognano di que' luogbi da lui tanto volte percorsi, deve rendersi superiore a tutti quei leggeri inconvenienti : non più pensare ai parenti, alla patria che lasciò spontaneamente, ed obliare le fatiche ed i perigli di una laboriosa e lunga peregrinazione, per abbandonarsi intieramente alla felicità di una così consolanto investigazione. Lo spirito ed il cuore sono ogni giorno ed ogni ora occupati o commossi; vi sono istanti in cui la contemplazione di così grandi misteri talmente vi assorbe che non si vivo più neanco in mezzo a quelli che vi accompagnano fra quelle rovine tutte popolate di rimembranze divine, ripiene ancora della presenza di Giuseppe, di Maria e del loro figliuolo. Ed oh quanto volte noi provammo simili preoccupazioni di spirito per cose profane che ben lungi erano dal meritarle l

Lo stesso accade allorchè il viaggiatore, col Vangelo in mano, rammentando la nascita di Gesù, attraversa una gran parte della Palestina, e dopo un penoso cammino di trenta leghe circa, già battuto dalla sacra famiglia in rigida stagione, giunge a Betlemme. Non avvi emozione al mondo che possa paragonarsi a quella da cui è agitato; ma qui tutto almeno è dolce o commovente, ed il mistero di una vergine che partorisce un Dio. il sal-







vatore, il redentore, non fa punto versare dolorose ed amare lagrime.

Nulla di più attraente e che inspiri una gioia più dolce ed innocente quanto i cantici della Chiesa nelle feste di Natale, Tutto ciò che ha rapporto all'infanzia intenerisce il cuore, e quando quest' infante è un Dio, quando egli è il salvatore vaticinato ed atteso da tanto tempo, quando la sua nascita è accompagnata da circostanze così particolari; quando sono pastori che vengono i primi ad adorarlo nel suo presepe ; ovvero tre re che vengono dall'Oriente a prosternarsi ai suoi piedi, la religiosa scena che si passa sotto i vostri occhi è del più grande interesse.

L'inno seguente che cantasi in quei giorni là ed in qualche chiesa di Parigi commove ed intenerisce sempre i fedeli per la semplicità delle sue parole, e per la commovente sua melodia.

Adeste, fideles, etc.

# CANTICA

#### PEL SS. NATALE.

Corriamo fedeli, Vedremo Gesù. Accorvi a Betlemme O popol fedel, Eecheggi di glois Che a toglier le colpe Seg venne guaggiù: La terra ed il ciel-È noto ne' stenti Del Padre celeste Splendore immortal, Degli augioli Il Re, Si voli al presepe, Si corra a suel piè. Si veste pell' nomo Di apoglia mortal. Sp paglia, su cenci Venite, adoriamo Quell'amil bambia Col glubilo la enor Nel pato bambino Nasconde il suo germe Del mondo Il Signo Sovrano e divin. Vedete, I pastori Per farci noi riechi D' eterno tesor. Cui l'angiol parlò Ciascuno gli armenti Ignado s'espone Sel prato laseiò. Del verno al rigor. Mirate ricolmi Qual fora l'ingrato Di giola sen van Per non adorar A porgere omaggie L'Agnelle d'amore Dell' orbe al Sovran Che ognun vuol salvar? Corrismo giulivi. iollecitl l'orme Chè al Rege dei re Seguirne convien. Corriamo festosi Ci chiama il dovere-Col glubilo in sen L'amor e la fè. Op. stor. e blog. - VI, 18

Oggi ancora nella vigilia di Nalale per conservare la memoria della nascia di G. C. in un presepe e rammentare che pastori furono i primi adoratori, nelle nostre lontane provincie, dove gli usi religiosi conservansi più fedelmente, si vestono al cuni giorinotti da pecorati: essi portano la panattiera ed il vincastro o bacolo adorni di nastri; o durante la messa di mezanotte, alla quale assistono, modulano cantici francesi relativi alla solennitia del giorno davanti ad una mangiatoria, mentre che veri pastori del villaggio recano i primi nati fra i loro aguelli per essere hencedetti.

La casa che porta il nome della Mangiatoin a Parigi, in via d'Inferno, è quella ore si riccuson i fancilla l'àbandonati di al oro parenti; il loro numero in certi anni giunse fino ai quattordi-cinila. Si è alla religione eristiana sola che è dato di collocare così, sotto gli auspici dell'infante Gesà, i disgraziati orfanelli che il vivio o la miseria abbandonano alla commiserazione pubblica: questa casa era altrevolte consecrata a G. C.; scorgescen aneora la satuas sopra della porta maggiore della elhesiz: la satua di san Vincenzo di Paola, padre degli esposti, vedesi ai più dello scalone grande dello stabilimento, come era bue conveniente.

GI imi del Breviario di Parigi composti da Santeul, Colin, e e da altri religiosi vati, smodi una tale hellera,, le proce di una talmente lishitica semplirità e di una melodia così attrante, che quantuaque si trovino fra le mani della più parte de nostri lettori, ci fu dilicile astenerci dal copiare il cantico della Chiesa che incomincia per queste parole: Ad Jesum ceurrite, per non interrompere la lettura di un soggetto di tanta importanza collandera a prendere nella Biblioteca Gristiana il proprio Eucologio, oppure il Parrocchiano per rileggerlo i e noi lo daremo isilano conscruando il mettor francese ).

Venite al vostro Salvator, Sacrate a Lui pico di fervor Obbedienza e amor profondo. Li astro l'annunzia già dal cicl, La fe lo addita al cuor fedel Qual divin Redentor del mondo. Revate a Lui votivi don, Fi vnol dai enori sommission.

Che questo brama ei stesso accetta. Di quanto offiri si poò al Signor, il sagrifizio d'un bel cuor E a Lui la più gradito offerta. L'ore può dar la carità. La mirra offrir l'austerità, L'incenso un zel sonuresso e pio;

L'incesso attesta ch'egit è Dio. Non t'alizare o tei b'arel, Se lontan clima anche indrell Ammesso viene ai nostri altari. Venneri già pastor sinere. E magi e principi stranier. A In is feeve tributari. A In is feeve tributari. In gianti al l'agua comparate uno a l'agua comparate uno fenda : dei fection copanna unid Ogzi divire culla pentil Picila nascerta el sisaprolla.

La mirra un uom non ligio a sè,

L'oro dichiara ch'egli è re,

Dopo l'istoria meravigiosa della nascita di Cristo, ciò che magiormente colpisco l'immagiazione a Retlemme si è la ri-membrana di s. Girolamo. Chi non amerchie rappresentarsi quell'anima adeine, da una parte perseguitata dall'immagine di Roma, de' suoi divertimenti delle sue feste; e dall'altra, cinto dal deserto e dalla poverà, cercando espiare con pianti, macerazioni e penitenze i traviamenti della sua giovinezza? Nella grotta in cui quel grandi umon pregle o serisse, passando i suoi giora in assinenze, fatighe e lagrime, para alcutue rolte di vedervamente sofferio, sultentison, macero o stanco di avere al lungamente sofferio.

Girolamo, nutrito nello studio dei capilavoro del Lazio o della Grecia, dopo essersi segregato dalla società, non aveva potuto dividersi da Cicerone, da Virgilio, da Orazio e da Platone; fu d'uopo che continuamente lottasse contro la sua propensione alla letteratura profana, ed il suo enore turbavasi, i suoi occhi riempiyansi di lagrime all' aspetto d' uno di que' sommi ingegni che prediligeva; il santo anacoreta ci narra egli stesso che digiunava prima di leggero Cicerone, che non apriva Platone senza prima avere hen lagrimato e passate intiere notti in veglie, e che cessato di percorrere quelle pagine egli trovava i libri santi ruvidi e grossolani. Nel delirio d'una febbre divorante, che non avevagli lasciato che un soffio di vita, egli si credette un giorno trasportato innanzi al tribunale del gran giudice: « chi sei tu? » gli chiese una voce terribile « sono un Cristiano » rispose « tu mentisci » ripetè la voce del gindico supremo: « tu non sei che un seguace di Cicerone », Il genio di quel sommo era divenuto il suo demone familiare. (Corrispondenza d' Oriente).

Alle selle-ed un quarto del mattino, quando Ali Bey (1) giune presso Belleume, si feo riconoscero da una truppa di pastori cristiani che andavano a Gerusslemme a portar querele contro pastori nuussulmani d'Etono (città ascerdolale dell' amica tribà di Giuda), che loro avevano tolta una parte delle toro usandre; essi guidavano due cammelli che foro avevano totti per rappressglia. Il capo de pastori narrò il fatto ad uno dei più rispettabli ischeria di Gerusslemme che accompagnasa il uostro visa-

<sup>(1)</sup> Si è il nome che prese il cav. Badia, spagnuolo di nascita, per viaggiare con sicurezza in tatti i presi sottomessi alla dominazione lurca. Vestiva alla manmettana a tutto rigore, ed crasi inoltre fatto iniziare in tutte le pratiche religiose ordinate dai proteta Maometto.

giatore, e si espresse in termini eosì energici che la sua immaginazione gli rappresentò di repente le querele dei pastori d'A-

bramo e di Lot, la guerra dei cinque re, ece. ece.

Essi ne conservano tutors il carattere, i costumi e le abitudni; vestono u camice di lana bianca rossigna, atretto ai lombi da una ciatura della stessa tela odi cuoio. Copronai gli omeri di un perizona, o per meglio dire, di uno sciallo di nero panno, e la testa con un pezzo di tela bianca. Queste contese sonon frequenti fra proprietari di nunerose mandre che facilmente confondonsi, e ne risultano tolora sanguinosi conflitti. In Francia, sal pendio de Pirencia, caccel pur sovente che i pastori vengono alle mani fra loro, e di rispettivi governatori sono costretti a unadar truppe a rispetificari.

Nel 1852 eravi una senola appartenente al coavento della Natività dove cirro ottanta ragazzi inparavano a leggere e scrivere. Il signor Wilson assicura che molte abitazioni di Bettemme consistono in natiche grotte e la maggior parte delle stalle sono essavazioni sotterranee o nella viva rocca; così questa circostanza mon solamente distrugge ogni obbicimone che potesse firsi sul luogo sotterraneo della natività, ma tende a confermare ancora la focalità che vi si attribuisce per la ressonniglianza che conserva con tutte le stalle ordinariamente in uso in quelle contrade.

« Il Santo Natale avvicinavasi. Il reverendo padre guardiano del Santo Sepolero erasi già portato a Betlemme eon buona parte di confratelli per celebrarvi un sì gran giorno in quel medesinuo luogo in eui volle nascere il Figliuolo di Dio.

« Stimolato a dividere la fortuna loro partii il 23 a tre ore pomeridiane, accompagnato da un dragomanno e da un giannizzero. lo cavalcava una superba giumenta d'Arabia ripiena di ardore, o tuttavia io non andava che al passopernon perdere il piacere di osservare ciò che que luoghi offrivano d'interessante pel mio spirito e pel mio cnore. Oh quanto differivano le mie sensazioni da quelle che provai avvicinandomi aGerusalemme! Allora m'approssimava ad una città di maledizione, ad una città in cui tutto rimembra gli orribili tormenti e la morte ignominiosa del Salvatore. e l'anima mia afflitta non vi scorgeva che luoghi tinti di sangue dell'augusta vittima od i strumenti del suo doloroso supplizio un pretorio, un ealvario, una corona di spine, flagelli, chiodi, una lancia, una colonna, una spugna imbevuta di fiele ed una eroce! e mi pareva aneora udire e vedere una plebe sfrenata chiedere a ripetute grida: Sangue, sangue; e feroci accaniti carnelici spandere quel sangue... e qual sangue, grau Dio!

Ma Belemme! in tota la mia vita quel nome avera prudotto in use delle impressioni di puragioia, di us'allettativa imesprimibile; io non l'aveva udito a protuntizire mai, non lo avesa protuntiato mai lo stesso senza provame una specie di fremito. disuldacia tun iocaro Carlo, tot estisano, tu pie, quanto, a misara che m'avricinava, le emozioni dell'anima mia dovossero essore più vive e più deliziose!

Da qui a pochi momenti i mici occhi la redramo quella Bellemme, il cui nome m'e si doloc ognora; essi la vedramo I Vedramo quel presepe in cui nacque il più rago pargoletto del mondo, il padrone dell' universo, il momirabie, il verbo di vita, il mlo Salvatore; dove egli nacque dalla più bella, dalla più santa delle vergioi. Essi vedramon quella mangiatoia ore fu coricato ed in cenciosi pasmilini avvolto; quella mangiatoia, sola culla che una tal madre potà allestire al suo fretto l'Eni vedrano, edi i sito dove l' Angiolo parbà si pastori del dintorni che volarono a prestargli omaggio, e quello dove a finignocchiarono i re d'Oriente, guidati da mas stells mirecolosa, per adorrer il Be del regi ed diriggi i preziosi loro doni; quello dove Maria, l'incomparabile madre, allattava ii piccolo bimbo, riscaldavalo controi il materno seno, e stringerazselo al cuora.

« Così interiormente diceva a me stesso; a questi pensieri che mi riempismo l'anima, venirano ad uniris le più caro ri-membrance della mia infanzia, di quell' etade in cui già la lettrata dei libri sacri formava la mia delizia, in cui le commoventi istorie d' Abele, d' Isacco, di Giuseppe, e massime quella del-Finfante Gesà, non a rente per letto che poco ficno, e per casa una stalla, intenerivano il mio cuore e mi lagravano gli occhi di lagrime; in cui una mafere che pure chinavassi Marai, frammischiava a quegli ammirabili racconti, gli isegunui comenti della pietà e della tenerezza ; rendera sonsibile ai mici socchi, mediante apposite incisioni, ciò che la mia intelligenza troppo limitata noa avreble pottuto comprendere da se sola; rispondera alle mie infantiti dimande, e non pareva mai tanto contenta quanto allore che l'importunava colla innoceute mia curissiti:

Ah mostraci la Bibbia e la dipinta immagine, il cici d'azunro e d'oro, o i santi e sante proni, Gesà, la mangiatoia, il bac, i Magie i doni; E guida il nostro dito in mezzo a quette pagine, Che a Dio parian di not e a noi d'iddio ...

« Il cammino da Gerusalemmo a Betlemme, quantunque meno cattivo di quello di Ramia a Gerusalemme, è ineguale e sassoso; non s'incontra che a lunghi intervalli un po'di terra coltivata; il solo albero che vi cresca è l'olivo, ed anco vi è raro.

« Distante mezza lega, a destra, la mia guida additommi la pianura di Rafaimo, così celebre per la vittoria di Davidde sui Filistei.

« A mezzo camuino è un moasstero greco, portante il nomo del profeta Elia, è un casolare che ono ha nulla di rimarchevolo. Dirimpetto al convento scorgest na albero i cui folti rami oubereggiano un assos che serviva, dicesi, di letto al profeta. Non lungi, a destra, vidi un piccolo edifizio quadrato, coronato da un copolito. « Si é, dissemi il dragonamo, la tomba di Rachele ». La semplico isperione del monumento annuaria che ggii apparitieno a tenupi molto più a noi vicini.

« Noi continnammo a camminare, ed ecco tutto ad un tratto, dopo alcuni passi, sul pendio di una collina mostrarsi a noi quella Bellemme del mio cuore ; e nei trasporti della mia gioia la salutai, terra di Giuda, e prendendo ad imprestito le parole dei profeti esclamai :

> Io il saluto — Terra di Giuda; E lu Betlemme — Cara al mio cuor; Fra le cittadi — Tu sarai celebre Perchè in to nascero — In stagion cruda Da casta Vergine — Vollo il Signor.

A misura che progredivamo, la prospettiva mostravasi più ridente e più graziosa. Beltomme nel contre delle coline delle pianure che la circondano, offirva un aspetto pittoresco; i campi irregolarmente limitali secondo l'estensione de beni redati, ed alcuni cinti di muro, mi parevano meglio coltivati ; gli alberi, i fichi, gli olivi sporatutto, erano meo rari che altro-

> Da una parte scorgevansi i monti Sempre sterili ancor di Giudea, E dall' altra ai di là del mar Morto Le montague d' Arabia Petrea.

I minimi oggetti trnevano as tatta initera la mia atteacione; io mi arrestava, procedera, ritornava sui miei passi, anmirava e raccoglieva lo mie rimembrano. In presenza di quella terra di benedirino, di quello pianure e di quelle colline, io rammentava al mio spirito) costuni campestri del Pariarchi rammentava al mio spirito) costuni campestri del Pariarchi rammentava al mio spirito) costuni campestri del Pariarchi rammentava di mio suo di pianura di prategna della Scrittara. Piageransi alla mia mente gli avoli del Salvatore che in que modesimi lagghi averano vissuto; j David che infante custolira il greggo paterno: Bost avolo di Ini, quell'ammirabile ecnobita il cui nome volle Iddio che fosse inserito nella genealogia de' suoi figli: Rut ispigolando nel campo di quello che Dio le avera destinato a consorte; quella Rut la cui interessante istoria meritò di essere uno dei nostri libri santi, o per cui la nostra religiosa poesia non chbe mai colori hastantemente dolci, e tinte abbastanza viraci.

« Erano le cinque allorchè ginnsi al monastero....Sono a Betlemme ..... a Betlemme l ln mezzo alle premure ed alle testimonianze di una vera e tenera carità che mi prodigavano i religiosi, io non aveva che un solo pensicro in mente. Ma straniero, non conoscendo il convento, ignorando se alle volte non avesse abhisognato rivolgersi ai Turchi per avere le chiavi, mio malgrado aveva l'aria seria, distratta, e la mia fisonomia tradiva le mie preoccupazioni e i miei timori; e poi, come sul Golgota, come alla tomba del Salvatore, io voleva la solitudino, la notte, il silenzio. Uno di quei buoni religiosi indovinò il mio desiderio, e vedendomi pensoso mi disse : Voi bramate forse di visitare di questa sera ancora i luoghi santi? Di questa sera istessa, risposi, so tuttavia questo mio desiderio non ha nulla di indiscreto; ma avrei caro esser solo, e cho l'ora fosse la più tarda possibile. - Ebbeue aspettate che la Comunità riposi, e verrò a prendervi. - Egli mi accompagnò allora alla cella che mi era stala preparala.

« Nel monastero a poco a poco estingnevansi i lumi; non udivasi nel claustro dov' era la mia cella che il movimento della pendula ed il salmeggiaro di qualche monaco presso il suo letticciuolo. Bentosto il buon padre Giuseppe venne a avegliarmi o per dir meglio a ricercarmi ; lo segnii colla mia lanterna alla mano, discesimo il grande sculone, attraversammo più stanze voltate, e ginnsimo alla chicsa; vi ci soffermiamo un istante per adorare il grande Sacramento ; di là volgendo a destra per una scala tagliata nella roccia ed angustissima, ginngiamo ad un tortuoso e non men siretto cammino e sempre nel masso, dovo la mia gnida mi addita un altare, e m'indica esservi al dissopra la tomba dei santi Innocenti. Vnol quindi farmene osservare un altro, quando cedendo ad una pia impazienza, « vedrò tutto quello a bell'agio, gli dissi : inoltriamo ». Saliti alcnni gradini e fatti alcuni passi ancora, eccoci davanti ad una porta che premuroso egli apre; entro, e vedo una grotta profonda, illuminata da una moltitudine di lampade. La mia gnida ritirasi....

> Ed io, commossa l'anima Da syiscerato amore

E da cristian timore, Ai piè di lui che imploro Mi prostro, prego, è contemplante adoro.

a E quelle ore della notte, durante le quali aven regliato presso la masgiatoia dell'immocabito Agnello, mi rammentarono quella notte o quelle ore in cui i l'Angelo del Signore cra apparso ai pastori reglianti le pecere lore, e che reggedosi circondati da una celeste luce temettero con gron timore. Parevami che un angelo, come ad essi, mi avesse detto: non temete. Ome essi, io aveva sentita la grande gioia che loro era stata crangelizata.

### E men ternal glorificando Iddio.

- a Il santo Natale a Roma è na delle più solemi feste; si è aella chies dell' ora Codi (Jatre del Cide) (de celebras col· la maggior pompa. All' epoca di questa solemità i suosatori di comanuas, delti pifferari, giagnon a torne dal regno di Napali, ed interrompono, a Roma come a Napoli, il somo de forestieri. La vigillà del soleme giorno, la strade offono un gradevole e ridente colpa d'occhio. Siccome l' no vuole che l'Italiano anche il più meschio mongi un gallianccio durante codesse solemi feste, se ne vergono migliaia per le strade spennacchiati. essosti in reodita con un circone in bocca.
- a Darante la notte del Natalo odesi nelle strade un rumore assordante; i villani de contorni rimiscosni fin dalla sera in
  Santa Maria Maggiore, le cui colonne di marmo bianco sono ricoperte di drappe di Damasco; migliasi di accese torchio illumianno quel assgaifico edifizio; ma siccomo que villani vengono la maggior parte da parestiti lotanta, e che la gran Mesa non
  incomincia che alla mezzanotte, la noia vince quei poreri meestini che per fottare per sonon codenti, si rovestano gli uni
  mezro d'ana splendente illuminazione produce dei gruppi e dei
  undari nitoreschi all' estremo.
- Appena il tecco della campana loro percunele l'erecchio, si risvegiiano sopraffatti per adorrare il ibio testi nato. Immagina-teri an elegante teatrina da Opera che lo zelo ed il buon gusto abbiano allestito per una festa campestre, e via arreta un idea del presepio di Natale: veggonsi in prospetitiva de' valloni, delle loschime, del prasti, degli armatti, e di pisatro che dolctemento della prasti, della prastit, del pisatro che dolctemento con la considera della continua del prasti degli armatti, e di pisatro che dolctemento proccie, rovine, un casolare vicino ad una di quelle torri orgogioso che sembra non s'i maltinio tatt'alle che per insultare al l'armatti della considera della considera

le capane; quelle colline e quelle abitazioni sono dipinie è vero, ma gli alberi sono renli e lo mufie e di muschi ricoprendo le rocce edi lanolo presentano zolle naturali, che spiegano all' occibio vero praterie. Le distanzo vi sono, il paesaggio ba più tese di supericite, che l'arto sa ingrandire nanora con artate lontananze benissimo intese; il cielo e le nuvole bauno una trasparezza du ma varicià di forme che fa illusione.

« Sull'inuanzi di codeste meccauiche posticee valli ha luogo il mistero della Natirità; scorgesi la mangiatoia, il Bambino, la Vergine, san Giuseppe, l'asino o il bue. Il neonato è fasiata in drappi d'oro, nan madre è la piedi superdamento etitia, un angiolo introduce i tre magi che presentano le loro ofpiedare della sua solori a della lasa ompionenza. Alcual Peri piedare della sua colori a della lasa ompionenza. Alcual Peri all'ingresso della balantirata ricevono le elemosine cho quasi tutti i fedel: sanno a gara ad offrire.

« Ora che abbiamo assistito alla nascita del Cristo, andiamo al Campidoglio, no li oritoveremo aucora fancillo è vero, ma già operando miracoli nell'istesso lnogo un di occupato da Giore Capitolino. Al lugo di quelle divinità che comandarano l'eccidio e la veudetta, venna da assidersi un bambino, il figlio di una umil donna e di un faleguame laboriosamente occupato a guadagnare il vitto della sua povera famiglia.

« il bambino è un putto in fasce, la cui miracolora riputazione è si grande, che ogn' informo di un certo rango vuole iurocarlo. Tostochè il priore dell' ara Cotti ha data la permissiono di vederlo, ergesi un altare vicino al letto dell' ammalto, ed è là che viene collocato il divino fiafante. Talvolta il malato ottiene per ispeciale favore la permissiono di stringerlo tutta la notte fra le sue braccia. » I (adia pittoresco)

# Il presepe e la mangiatoia di G. C.

e Iddio preparava al mondo un grande spetlacolo quando fece assecre un Re povero, o fu d'unpod irperparagli un gran palazzo ed una culla conveniente. El venne in podere proprio, ed issosi una culler o curverel o una si rorco luogo per espundo egit venne ». La folta ed i ricchi avendo riempiti gli alberghi, non rimane più per Gosà che una stalla desertu ed abmonata, ed una mangiatiola per corierarelo, degna culla per colui che nel progresso dell'età sua doteva direc: « le rolpi han-ne le lono tane; gli angelli del ciclo, che sono gli esseri più ra-

Op. stor. e biogr. - VI, 19

gabondi, i loro nidi; ma il Figlio dell'Uomo nou ha dove riposare il suo capo ». Nol disse già per lamento; egli era avvezzo a quell'abbaudono; ed infatti dal di che nacque egli non ebbe ve-

ramente dove riposare la sua testa.

« Entrate al possesso del trouo della vostra povertà ; gli angioli verranuo ad adorarvi. Quando v introdusse Iddio nel

mondo, quel comando parti dal trono della maestà sna :
Che tutti gli angioti -- di Dio l'adorino.

Chi può dibitare che la sua madre, che il suo padre di adozione non l'abbiano adorato nell'istesso tempo? Si è in figura di G. C. che l'antico Ginseppe fin adorato da suo padre e da sua madre; ma gli omaggi che riceve Gesù sono di ben tutt'altra ustura, poich egli è.

Benedetto ed adorato Come Dio venerato Per i secoli de secoli.

« Noo crediate già di avricinarvi a quel trono di povertà coll'amore delle ricchezze e delle grandezzo; disinganantei, ricredetevi, e spogliatevene almeuo in ispirito voi che venite alla mangitotia del Salvatore. Ab : se non abbiamo effettivamento il coraggio di abbandonar tutto e seguir poveri il Rede'poveri, abbandoniamo almen tutto colo spirito, ed invece di gioriarci del ricco apparato che circondaci, arrossiamo di essere addobbati ed in gala dove Gesio Cristo è nuolo ed abbandonato.

« Tuttavia non è nudo; la sua madre l'avvolge in paunilini

colle caste sue mani.

« Amabile fanciullo, felici coloro che vidervi, sciolto dalle vostre fasce, svincolare le vostre braccia e setendere le tencer vostre maui ad accarezzare la vostra santa Madre ed il sauto Veglio che vi aveva adottato ed al quale vi cravatto donato per figlio felice chi videvi, da lui sostenuto, sciogliere i primi passi, snodare la vostra lingua e halbettare lodi al vostro divino Padrel Io vi adoro, divino fanciullo, in ongoli vostra eta, sia cho voi succhiate la mammella, sia che voi chiamisto colle vostre infantili grida colei cho i ci allatta, sia che voi le riposiste in seno efra le colerano di colei con voi le riposiste in seno efra le colerano. Adoro il vostro silenzio; ma cominciate, egli è tempo, a fare un'el ra vostra voce. Chi un'i darb la grazia di udiro la vostra prima parola? Tutto era in voi pieno di grazia quand'anche
non aveste fatto che chiedere il vostro alimento, dadro i bisogni
in cui vi metteste per noi; la grazia divina è in voi, ed io voglio
riaventirà in tutto lo vostre assioni. Ancora una volta, fatemi
fanciallo per aemplicità e per inuocenza. [Bossur, Elevazione
zui misteri.]

## XI.

Betlemme — Interno della Chicsa — Viaggio del sig. Lamartine a Betlemme. — Messa di mezzanolte, — Settimana di Natale a Madrid. — Cana. Nozza di Cana.

Non abblam fatto che indicare la chiesa di Betlemme o della Natività : noi andiamo a far conoscere in ogni suo particolare l'interno di codesta cappella cotanto interessante. Non dirò già che, lavori eseguiti dagli uomini a più riprese, distrutti e mutilati o quindi ristaurati siano d'un gran prezzo agli occhi degli artisti e degli antiquari ; ma è qui la culla della religione si è in quell'oscura borgata che incomprensibili misteri si sono operati ; si è da quel punto fino allora ignorato che partì la stella che doveva illuminare l'universo intiero. Noi conserviamo con sommo rispetto la memoria de lnoghi che furono culla d'uomini celebri ; così, per esempio, a non parlare cho di ciò che può interessaro i Francesi, una culla appesa alla volta della chiesa di san Germano in Ledia rammenta la nascita di Luigi XIV in quella città dell'Isola di Francia; si visita con interessamento la camera bassa o umida nella quale Giovanna d' Arco, liberatrico della Francia dal giogo degli Inglesi nacque da parenti poveri ed oscuri. A ben più forte ragione dunque Betlemme dev'essere un santuario ed un luogo sacro per ogni Cristiano.

Nacque il Salvator del mondo in una grotta scavata nella rocca, la cui apertura credesi fosso esposta a settentrione; quel vaso avca quaranta piedi circa di lunghezza, e dodici di larghreza al sto ingresso, restingentesi però gradatamente sino al fundo. Vi si eressero quattro colonae di porfido per sostenerne la volta; nel centro avvi una specie di nicebia divisa in due da un altare sul quale si celebra la messa: trentacimpo lampade lo inlaminano, e deno di Latigi dandecimo re di Francia è la più lella di rese. Cerdesi che sia in questo seavo che la santa Vergine miso al mondo il figlindo di Dio il di vigesimo quin-creatione. Quel salto è coperto da un marmo hianco incresatio di diaspro e contornato da una lamina d'argento a raggi in forma di solo: vi si legnon intorno queste parole:

Hic de Virgine Maria Jesus-Christus natus est. « Dalla Vergin Maria Gesù qui nacque ».

Vedesi pure il piecolo angolo in cni san Giuseppe collocò l'asino dei li bue che avve coudotti seco. Il diriun finfante monato fi messo in una specie di mangiatola fatta aguisa di trogolo o mastello. Godesta preziosa refiquite è stata trasportata a Roma, ed il sito in cui era collocata è lucrostato di marmo. Scorgesi sur una delle marmore lapidi che fregiano il dissolto dell'altre di muna delle marmore lapidi che fregiano il dissolto dell'altre di la matura: quell'abbozzo a cui poco manca per essere un ritratto finito, non poteca essere meglio locato.

Una bellissima chiesa în forma di croce, lunga sessanta piedie larga quaranta, fu fatta inmalzare da sant Elena nd 382, per a schindervi codesta augusta grotta che non era però meno norata prima della costruzione di quell'edilizio, al quale in seguito poi vennero aggiunti molti conpartimenti. « Il piè della croce offer, secondo Cateaubriand el suo thierario da Parigi a Gertusicamuse, nan navata orasta di quaratatotto celonne di ordine coriuzio, alle dicitotto piedi, collocate su quattro linee; la rolta della navata manea, o le colonne invece dell'architrave di sopritornato intiero; une costrume in legoni di corto tasta a cupola per sostenero un tetto che non sussiste più. Le nutra sono traforate da spazica i finestroni; stano altre volte adorne di quadri a mosaico, di brevi testi del Vangelo scritti in caratteri grecie latini, dei quali scorposoni ancora le traceie.

« Gli avanzi di mosaici che qua e là scorgonsi tuttora, come pure i quadri in legno dipinti, sono interessanti per l'istoria dell'arte, e presentano in generale immagini di fronto, dritte, dure, senza moto e senza ombra, ma l'effetto ne è maestoso, ed il carattere nobile e severo. »

Nella chiesa sotterranea veggonsi molte cappellette seavate nella rocea, le quali sono alteratanti saniarat, ma da nessuna altra luce illuminati che da quella delle lampade. Per andare in que santi longò in che trovansi sotto il coro, discendesi per due gradinate di quindici o venti scalini cadona, o la prima cosa che incortesi è la cappella di sali diuserpos sposo di Maria Vergine, qui si segotro o cappella degl' lumocenti che nasconi il fiuvi, furno crecidati.

a Erode (dice la Scrittura) vedendo che i Magi l'avevano ingannato, entrò in furia tale, che mandò in Betlemme ed in tutti i paesi circonvicini ad uccidere tutti i fanciulli al dissotto di due anni, secondo il tempo in cui aveva interrogato i Magi ed esattamente informatosi da loro.

« Allora compissi ciò che era stato predetto dal profeta Geremia:

« Udissi in Rama una voce lamentevole, dei lamenti, dei vagiti e grandi grida; Rachele piangente i suoi figli o non volendo essere consolata perchè essi non erano più. »

Vi si vede ancora la tomha di sant'Ensebio, abbate di un monastero di Betlemme e discenolo di san Girolamo.

Più lungi e la chiesetta o tomba di S. 1º Paola e di sna figlia S. º Enstorbia. Quella dama, della stirpe delle più illustri famiglio patrizin dell' antica Roma, fu talmente rapita di gioia alla vista di codesta prima dimora del Salvatoro del mondo, ch'ella vi trascorse il rimanente de' suoi giorni e volle farno la stanza del suo riposo, che fu quello anche della sua pia figliuco la. Essa vi fece innaltare un monastero di religiosi e tre altri di religiose, in uno de' quali ricovrossi, abbandonando così l'avito retaggio di Scipiono e di Paolo Emilio per quel ritiro. Riman gono autora alceure rovine di quei monamenti nei dintorni di

Nella stessa cappella, sotto un'arcata, à un altare o sepolcro del grande san Girolano, la cui salma venne trasporta en Roma. Pretendesi che sia in un luogo vicino, detto anecora l'Oratorio di san Girolamo, che que l padre traslatò dall'origida ebraico in latino la Bibbia che la Chiesa ha adottata coll' appellativo di Volgani.

Entrasi finalmente nel aanto Presepe. Venne designato o contraddistinto il sito, sopra del quale soffermossi la stella, con una lapide parimente in forma di quell'astro; dedicossi un altare ai Magi che quella splendente luce vi condusse, ed un altro alla Circoncisione, immaginando essersi operata in quel luogo.

Fra i marmi che adornano il santo Presepe, distingnesi una specie di figura a lineamenti neri, tracciati naturalmente sopra un fondo bianco, e che rappresentano i contorni di un veglio a barba lunga con una specie di cappuccio ed una lunga veste. prosteso a terra e che sembra appoggiare il sno capo sulla destra mano. Alcuni credettero che fosse il ritratto di san Girolamo che aveva preferto quei luoghi al fasto della corte di Roma. Ciò rammenta almeno la dimora colà di quel santo dottore.

L'imperatore Adriano, per distrarre i Cristiani dalla loro divozione alla santa caverna che sussisteva in forma di cappella fin dal tempo degli Apostoli, fece demolire quella piccola chiesetta od oratorio, e vi fece innalzare un tempio di Adone per attirarvi i Pagani, ma cadde in rovina ben prima del regno di

Costantino.

I monaci di san Francesco hanno a Betlemme un bellissimo convento che ha comunicazione colle grotte sante e colla gran chiesa di Nostra Donna che le racchiude. La loro è sotto il patrocinio di santa Caterina vergine e martire. Questa sapiente vergine, venerata in tutto l'Oriente, era, a quel che credesi, una delle compagne di santa Paola. I Greci e gli Armeni vi banno anche ciascuno un monastero.

Egli è in un' amenissima pianura sita ad un quarto di lega dalla città di Betlemme verso settentrione che trovasi il villaggio de Pastori, ed in fondo alla valle il campo oprato sì celebre in cui que' pastori pascolavano gli armenti loro nella notte del Natale, quando l'angelo Gabriele, apparso ad essi con un gran splendore, indicò loro il luogo in cui era nato il Messia, Que fortunati udirono dalla hocca istessa di un coro d'angioli, accompagnato da melodiosi concenti, il divin cantico: Gloria in excelsia Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

> Glorie ne' cieti al Numine E pace in terra agli nomint Di buona volontà.

Sant' Elena, in quel sito di due o tre jugeri quadrati cinti di mura, in memoria di quella novella gradevole, aveva fatto costrurre una chiesa ad onore di quei santi pastori, che credesi fossero in numero di cinque; eravi anche un altare consecrato alla Regina degli angioli. Non rimangono più che rovine sia del tempio che del convento attiguo. La tradizione aggiugne, che que' pastori dopo essere vissuti lungamente in quella viva fede che la Scrittura foda in essi, morirono e furono in quel medesimo luogo sepolti (1).

Giacobbe per ivi far pascolaro i suoi armenti vi si ritirò dopo la motte della san carralkache, e vi fece innalarare una torre chiamata Adar, cioè la torre del gregge, per sorvegliare più facilmente i sano pastori. Pare che la tradizione di codesto monumento sanssistesse già dal tempo di san Girolamo, poichò dice nel son epitalò di santa Paola, che quella santa diesee nella torre d'Ader per andare alla tomba di Rachele, di cni noi andiamo a parlare.

A na miglio e mezzo da Bellemme riposano le ceneri di Rachele, che cune sepolta nell'istesso lungo dovi ella mort. Giacobhe fece inneltare sulla sua tomba una colonna che vi si voderanacora al tempo di Giasule, che portara il nomedi sepolero di Giasule, che portara il nomedi sepolero di Rachele quando gli Ebrei entrareno al possesso della terra premassa. Il monamento che porta tuttora questo nome, è statoricontrutto dai Tarchi anle rovine dell'antice; esso è una piccola 
cupple sostenata da quattro colonne, che ricopre una specie di 
grande cofano; il tutto contrutto di cementate pietre, sent' ornato vermon. Egli è chiuso da ma piccola cinta che altre due piccole tombe rimerra. Non mancò santa Paola, andando a Betlemmed i visitare il arcenfogo della sopsa di Giacobbo.

Non dobbiamo obbliare di far menzione della cisterna di Daviddo che era altro tole alla porta di Bellemme, perchè la città senza dinbio fino ad essa estendevasi, e diede occasione a tre valorosi dell'esercito son di provarqii fino a qual punto gii fossero devoti; perchò avendo loro esternato il desiderio di bered quell' equa, mentre era in procinto di combattere i Filistic che si erano resi padroni di quella cisterna ed insieme di tutta la valle dei gignati detta Rafamo, quel prodi, avendo attraversatto il campo nemico, gliene recarono; ma egli ne fece un offerta a Dio e non la bebbe, troppo rincrescendogi che quella freeza linfa fossa talono di quella compania di vano già dale prove del più gran valore marziale, e sono. Jaseno, Elezarzo ed Heli. Godesta cisterna è ben ricoperta, ed ha tre bocche, forse in memoria dei tre valorosii.

<sup>(1)</sup> It meschino gruppo di abituri o casolari del pasiori ha un pozzo detto il Pozzo della Vergine, perchè narra la tradizione che la Madre d'iddio essendo venuta per attingerri acque, gli abitati vi ai opposero, un l'acqua a' acrebbe miracolosamente sino a lei, e ritirossi dopo che si fu disse-

« Partimmo da Gerusalemme alle cinque del mattino per giungere a Betlemme all' ora che si celebra la Messa nella grotta della Natività; un vecchio monaco spagnuolo, con lunga e folta barba al mento, e ricoperto di un montello beduino a striscie bianche e uere, ci serviva di guida; egli camminava innanzi, cavalcando un piccolo asinello e radendo gnasi il suolo co' piedi. Quantunque nel mese d'aprile, un vento gelato softiava talmente forte, che minacciava colla sua violenza di rovesciarmi in un col mio cavallo; i turbini di polvere che innalzava mi accecavano; abhandonai le redini della mia cavalcatura al mio Arabo sel (scimiotto), ed avvolgendomi nel mio mautello mi concentrai nelle riflessioni che destavano e la strada che percorreva e gli oggetti consecrati dalla tradizione. Ma codesti oggetti sono troppo conosciuti, non m'arresterò a descriverli. L'olivo del profeta Elia; la fontana sopra la quale ricomparve ai Magi la stella; il sito di Rama da cui usciva la voce lamentevole, per me lacerante che rimbombava nel mio cuore ( il sig. De Lamartine avea testè perduta l'unica sua figlia, Ginlia), tutto eccitava in me seusazioni troppo intime per essere comunicate.

« Il convento latino di Betlemme era stato chiuso dalla peste per undici mesi; ma da qualche tempo uon vi erano state nuove vittime, ed allorchè noi ci presentammo alla piccola porta bassa che serve d'ingresso al monastero, essa si aprì per noi; dopo esservi ad uno ad uno entrati curvandoci, il primo nostro moto fu quello della sorpresa, meravigliandoci di ritrovarci in un macstoso tempio; ma vi si cercava invano l'altare ed il pulpito; tutto era infranto, male in arnese e nudo, ed un muro grossolanamente costrutto divideva quel hel vaso all'incominciare della sua tonografica croce, e nascondeva così la parte riserhata al culto, che le diverse comunioni si disputano tuttora. La navata appartiene ai Latini, ma non serve che di vestibolo al convento; venne chiusa la porta grande, e la porticina per la quale eravamo entrati, era stata praticata bassa per sottrarre que' venerati avanzi alla profanazione degli Arabi ladroni che entravano a cavallo fino ai piè dell' altare per mettero a contribuzione i monaci. Il padre superiore ci accolse cordialissimamente; la sua dolce fisonomia calma e gioviale era tanto lunge dall' austerità dell' anacoreta che dalla indolente ilarità di cui si accusano i monaci. Ci interrogò sui paesi che avevamo percorsi, sulle truppe egiziane accampate sì presso a loro; undici mesi di reclusione l'avevano reso avido di novelle, e su appieno rassicurato all' udire che Ibraim bassà accordava protezione alle popolazioni cristiane della Siria.

« Dopo alcuni istanti di riposo ci preparammo ad assistere alla santa Messa nella cappella della mangiatoia. Si accese una specie di lanterna, e discesimo preceduti dai monaci fino ad un lango labirinto di corridoi sotterranei che bisogna percorrere per ginngere alla grotta sacra. La risplendente ed abbagliante luco di trenta o quaranta lampade illumina l'altare costrutto sul luogo della Natività, e, distante due passi quello della Mangiatoja che trovasi a destra. Queste grotte naturali sono in parte ricoperte di marmi per sottrarle alla pietà indiscreta dei pellegrini elie ne guastavano le pareti per esportarne alcuni franimenti; ma si può toccare tuttora la nuda rocca dietro il marmoreo lastricato ebe la ricopre, e quel sotterraneo in complesso ha conservata la primitiva sua forma; ivi gli ornati, come in alcuni de' luoghi santi, non ne hanno alterata la natura a segno di far nascere dubbi sull'identità del luogo; colà non servono che a preservare il recinto naturale da alterazioni: così passando per quei scavi, sotto quelle volte, si riconosce senza difficoltà che dovettero servire di presepe agli armenti che i pastori custodivano in quella pianura oggi ricoperta di vaste praterie protendentisi a lango sotto la piattaforma di rocce signoreggiate dalla chiesa e dal convento come una fortezza.

a La disposizione d'animo in cui trova vami sgraziatsmente, ni rende inabile ad esprimero ciò che que i lughi e que i riti devono inspirare: Intio per me limitavasi ad nas doloreas o profinda commonione. Una donna area hoe venne a far hattezare il son neonato sull'altare della mangiatoia accrebbe ancora la mia emozione. Dopo la Messa entramon nel convento, non più per la via solterranca, ma per na' ampia e comoda scala che addu-ca a lipi della longografica croce della chisas a di la dal nuro di separazione di cui feci parala. Quella scala apparteneva altre volte egnalmente salle due commanio greca e laliara (ora i soli Greci ne sono in possesso, e noi ndimno le energiche doglianzo der monaci di Belemene su quell' guarnazione.

Le due navate laterali che formavano la croce della chiesa antica sono costituite in expeple particolari. L'una appariene agli Armeni e l'altra ai Latini. Nel centro è l'altar maggiore, costrutto precisamente al dissopra della grotta; jil coro ne diciviso da nu' inferrista e da tun' ala ossis tavolato dorato che vela il santario dei Greci.

« La Chiesa greca in Oriente è d'assai più ricea della Chiesa româna; appo i Latini tutto è modesto e nmile, appo i Greci tutto è hrillante e fastoss; ma la rivalità che nasce dalla rispettiva loro posizione, produce un'impressione penosa; si geme

Op, stor. e biog. - Vi, 20

veggendo il litigio e la discordia ne' luoghi che non dovrebbero inspirare che l'amore e la carità.

a Rientrammo nel consento. Un'eccellente refezione ei venco (fierta dal hunn padre superiore, che noi lasciammo con rammarico, vokndori prevalere delle ore che ci rimanevano per visitare i dintorni. — Su alcune colline che dominano Betlemme veggonsi gli rifarati avanzi di alcune torri, che segnano varier posizioni de Crociati, e che portano il nome di quegli eroi (1) [Rimembrare d'Oriente].

« Caro amico, voi sapete con qual nompa e con qual gioia si celebri e la festa del Natale e la Messa di mezzanotte in tutte il mondo cattolico; voi avete potuto al pari di me osservare la bellezza delle decorazioni che adornano i templi nell'oceasione di tale solennità, ed il concorso immenso dei fedeli e le pictose loro premure per correre ad adorare il Bambino, e quell'unanime concerto di benedizioni e di rendimenti di grazie per la felice venuta del divino Messia, e quegl' inni e anci cantici che esprimono il giubilo comune: eoncorso, premure, concerti, inni, cantici, csnltanza che più d'una volta convertirono a G. C. il cuore di tanti ivi attratti da una curiosità tutta profana, e troppo sovente più colpevole ancora. Giudicate qual debha essere una tale festa ed una tale messa eelebrata a mezzanotte, a Betlemme, nel luogo istesso in cui Gesù volle nascere! Nulla voglio rintracciar qui di quanto voi abbiate potuto vedere altrove; non m'arresterò a dipingervi la sauta magnificenza ebe spiegasi in quella solennità; io non vi parlerò della ricchezza de serici addobbi che ricoprono que marmi, nè dei melodiosi concenti d'una musica in perfetta armonia colla doleezza e colla sublimità del mistero, nè di quella innumerevole quantità di accese torce che ardono in sull'altare non solo, ma in tutto il vano del tempio. nè della pompa che circonda il padre guardiano durante le sacre suc finizioni, nè degli ornamenti che rifulgono per l'oro dovuto alla munificenza de principi cattolici d'un tempo andato, e di cui sono ricoperti i numerosi sacerdoti che lo assistono ece, ece.; ma vnglio farvi almeno qualebe parola d'un'angusta e commoven-te religiosa cerimonia che non ha e non può aver luogo che co-

(1) Allorché i Creciul inonecco a Emmuno, città cospiran al tempo dei Munteale, e ccibre en lonco "Cissumoto per la contrazazione di G. apri-succiuto con due del suoi discepoli che in sulle prime nol ricondobero, e che non en più che nan borgata conocciusia soto il bome di Nicopoli, al cuali Cristiani di Bellemme recerere ad implorare il toro aisto; commosso dalle loro prephene, Tanecrel parta illa sontà della ouce on 300 guerrieri e pianto l'insegna del Conceiul sulle mara delle città all'ora listessa in cui morque. G. c. Ci a manuratio ni pastoni della Giudina.

là: ed è una solenne processione verso la santa mangiatoja dalla quale incomincia l'ufficio.

« Alla mezzanotte, a quell' ora di riscatto, in cui in tutte lo chiese dell'universo cattolico il bambino Gesù riceve gli omaggi di tutti quanti i fedeli cristiani che sono sulla terra, il reverendo padre guardiano apro il cammino e procede a passo leuto e grave, china la fronto, e portando reverente fra le sue braceja il divino infante; poi vengono i Betlemiti e gli Arabi cattolici, poscia i pellegrini delle varie nazioni, e tutti con cerca candela in mano. Tostochè il celebrante ed il corteo giunti sono sul luogo della Natività, il diacono profondamente raccolto canta il Vangelo, o quando s'avviene alle parole: « ed avendolo fasciato » egli riceve il Bambino dalle mani del celebrante, l'avvolge di pannilini, lo depone, prosternandosi, nella mangiatoia e lo adora..... Allora sentesi nell'anima qualche cosa ili sovranaturale, oserei dire, se ne gindico da ciò che vidi e da quanto ho sentito in mo stesso. Per esprimere la sua gratitudine ed il suo amore, mancano alla pietà acconce parole; essa non favella più che colla tenerezza de' suoi sguardi, colla frequeuza d' interrotti sospiri, c colla continua pioggia di religiose lagrime. » -

San Basilio fa dire le seguenti parole dalla Vergine al suo neonato figliuolo, e che noi esporremo in un sonetto.

Come degris chiamatti o mio diletto?
Come l'appelietto? force en mortale?
An Division come l'appelietto?
An Division come l'appelietto de l'ap

- e Pnò egli vedersi un più grazioso quadro? Quanto sono doci queste parole! come in esse si scorgono bene gli accenti di una tenera madre! Nella propria lingua di quel Padre della thiesa greca, egli è un capolavoro di scutimento e di naturalezza, [Dno Gran.me].
- A Roma, le cerimonie del Natale sono imponenti all'estremo; ed alcuni Inglesi di comunione riformata non poterono a meno di riconoscere e di pubblicare in una relazione moderna,

che essi crano stati vivamente commossi all'aspetto del venerabile Capo della Chiesa coperto del suo candido e lungo piviale e

cappa bianca a codesta festa della Natività.

I nostri lettori gradiranno fors'anche di vedere come gli abitanti della penisola, oggi sì crudelmente straziata dalla guerra civile (1) celebrino la festa di Natale. Poco vi ha parte è vero la divozione, e là l'anniversario d'una grande solennità non è goari, come in più luogbi alle feste titolari, che l' occasione di un grande assembramento di mondo ed una straordinaria consumazione di comestibili.

« Sempre in Ispagna è il Natale una festa celebrata religiosamente in tutte le famiglie; ma il popolo soprattutto non la lascia mai passare senza abbandonarsi a tutta l'allegria di cui è capace, cd cgli l'aspetta sempre con una nuova impazienza.-Già nella settimana che precede il 25 dicembre, la città di Madrid offre un quadro più animato che al solito. Le strado cominciano a ricoprirsi di hottegucce volanti, e tutta la Spagna vi manda i suoi figli colle diverse produzioni di cui a ragione va superba ogni provincia; veggonsi allora le porte della capitale aprirsi ad intiere carovane di mercanti d'ogni sorta di derrate.

« È una processione continua di mulattieri le cui bestie si innoltrano a passo lento ed al monotono ma non disaggradevole tintinnio de' loro campanelli. Gli uni portano vini di Val di Pegnas, gli altri bruno drappo di Spagna pei mantelli nuovi di cui s' adornano i Majos per la gran festa cristiana. Voi riconoscete que' di Valenza all'aria loro ilare, al loro portamento semi francese, parlanti sempre, ed in particolar foggia vestiti nuda la gamba fino al ginocchio, aventi molta rassomiglianza coi montanari scozzesi. J Valenziani sono i ben vennti in quell'epoca; essi recano due generi di roba indispensabile nel Natale: i melaranci ed il mandorlato (nougat).

« Non è meno gradevole veder giungere i pareros che guidano in battaglia un numeroso esercito di pingui gallinacci (pa-

« Un' altra truppa di provveditori quasi altrettanto importante è quella de pizzicagnoli che vengono dall'Estremadura con una grande abbondanza di vettovaglie della loro provincia. Essi entrano in Madrid sdraiati ed appollaiati sulle loro derrate con una gravità imperturbabile. Mal potremmo annoverare tutti gli altri mercanti che vengono a contribuire allo sfarzo di codesta fiera e che basterebbero per anco ad imbandire cento nozze di

Gomeche. Trovasi allors in Madrid qualunque produzione di Spagna, ma non na solo aggetto les is indigione della metropoli, città sterile cotanto, che appera può vantarsi delle sue fontane: chi la aguas de Madrid I Egli è invero tutto ciò leo las Madridense ponno rispondero ogni volta che gli abitanti dell'Andatiasi loro parlano dell'eno vini e dei loro olvii. I Valentaini delle loro firatta, e que delle Asturie dei loro notili fasti. Ma che substanti dell'andale loro firatta, e que delle Asturie dei loro notili fasti. Ma che substanti dell'anda propositi delle delle delle delle delle la loro firatta, e que della statica del loro notili fasti. Ma che un considera della della della della della della della della il mese di genanio essi trovano in vendita stulle piazzo loro tutte le grance, i camangiari, le vettovaglio e la quisistera che può desiderare ano Spagnalo per festeggiare pomposamente la bena noche de la Nativitati.

« Allo donne appartiene la vendita esclusiva delle castagno e dei pasticci a l'olio (frittelle); pasticci di cui, secondo nna tradizione, si regalarono i pastori nella notte memorabilo in cui nacono il Salvator del Mondo.

« Si è pure la festa de'ragazzi; ed ecconna dozzina di bimbi che il loro gran babbo va a rendere felici nel bazzar d'un chincagliere ..... Mirate ora quei sciami di monacineri, bianchi, bigi o blen... Quelli che contrastano cogli altri per la macilenza loro sono i Certosini; ma non compiangete tanto il Francescano coll'aria sua indigente a piedi undi; la pietà de mercanti spagnnoli riempirà la sna bisaccia; egli farà la sua refezione di Natale altrettanto buona quanto i più ricchi di lui. Finalmente vedete la classe non men numerosa in Ispagna dei mendicanti, accattatozzi, storpi e ciechi vagabondi, che in quella circostanza vi fanno sentire dal mattino alla sera i loro mistici villancicos (lodi); essi hanno le mani piene di que' eantici che vendono alla folla canterellandoli con accento menotono e nasale. Alcuni aggiungono a quelle devote poesie l'orribile mimica delle loro smorfie e del loro gestire, ed altre le incominciano con indecenti buffonate. »

Così di tutto si abusa; ma mentre la plebe poco illuminata non fa che nan materiale baldoria di quella festa solenne della Cristianità, le anime pure innaltandosi al dissopra delle cose visibili, celebrano in ispirito e verità la assetta del divino Infante de aniscono iloro accenti di gratitudine di riconoscenza a quelli degli angioli che vennero ad aunnaziare che il Salvatore era nato.

La piccola città di Cana nella quale G. C., mostrando la potenza che gli era stata conferta su tutto le cose, fece il suo primo miracolo è peco distante da Nazzaret. Essa faceva parte della bassa Galilea, nella tribà di Zabulon. Edificata sul pendio di una collina al nord di Grausslemme è protetta al sud e ad occidente da montagne, mentre che un'amena pianura s'estendo a lei dianuzi a settentrione. Coltivasi ne suoi dintorni, che sono fertilissimi, gli albert fruttiferi, la vite, il grano d'India, e soprattutto il talacco, la cui raccolto è abbondantissima. Ma los prattutto il talacco, la cui raccolto è abbondantissima. Ma con tributto degli allatini, messi inconsantenento a contribustoto, pogliati, contrasta grandenente colta ricchezza dei sudo.

Parlando di Cana, dobbiamo far montione del campo della pigo, sito in una bella pianara a mezza lega distante dalla città. Egli è il sito ove i discepoli di G. C. Tarono sorpresi un giorno di sabhato confricando spigho per mangiarae il frumento. Quel campo conservando il suo nome cambiò tuttavia di naturar; più viaggiatori na torvarono una parter ricoperta di spini e dunie l'altra incolta. I Farissi non rimproveravano già agli Apostoli di mangiaro qualche grano di frumento (egli era seura dubbio permesso dalla legge di viaggiatore affamato), ma loro facerano batto; ciò che loro attivo la risposta di G. C.; via è ila misericordia che amo e mon il sagrificio... il Figlio dell'uomo è pure padrono del sabbato ».

Il Salvatore la visitò più volte sia andando a Cafarnao, sia a Sicar o a Betzaide. Quivi, come sopra accennammo, G. C. operò il suo primo e stupendo prodigio di cambiar l'acqua in vino eccellente. Questo prodigio operato in mezzo alla giovialità dolle cerimonio nuziali, che appo i Giudei erano di grande importanza; questo prodigio compiutosi in presenza dei suoi primi quattro discepoli o della Santa Vergine sua Madre, senza dubbio in seno della famiglia di Maria come credettero molti Padri della Chiesa, ha di cho confondero l'orgoglio di quelli che vogliono scrutare gl'impenetrabili disegni di Dio; che stapiscono come il Salvatore non cominciasse a dar prove di suo potere da strepitose gesta, da una trasfigurazione gloriosa, ovvero calmando colla voco i flutti del mare irritati, oppure con una di quelle miracolose guarigioni così frequenti nella vita dell'Uomo Dio, o finalmente con la risurrezione d' un Lazzaro ecc. e sono quasi scandalizzati di quella fredda e severa risposta di Gesù a Maria: « Donna, che avvi di comnne fra voi e me? la mia ora nou è ancora venuta ». Ma quel miracolo al contrario è per gli umili una grande ed utilissima lezione; essi riconoscono la bonta di Dio, che non annunziasi all' uomo e non vuole incominciare la sua divina carriera con atti capaci di portare lo spavento nei cuori : ma che si fa tutto a tutti, che per un atto semplice di sua volontà contribuisce alla gioia innocente dei convitati e dello sposo, impediendo ebe il vino mancasse in quelle ampie brocche, e dando a quel liquore, sul finire del pasto, e contro il consueto, una qualità superiore a quella che aveva da principio. Non appartiene agli nomini di spiegare le parolo dirette a Maria: questi sono misteri al dissopra di tutte le intelligenze. Nou ei resta che a sommetterci com' Ella e ad adorare e conservare nel nostro cuore il minimo accento che sfugga da quella bocca divina. Gesù Cristo volle anche imprimere colla sua presenza un grado maggiore di santità al matrimonio, fondamento della società. Vi sono autori che pretendono che lo sposo era Simone il Cananco, l'apostolo cognominato il Zelante. Quel Simone era figlio di Cleofasso, fratello di san Giuseppe, e passava per conseguenza per nipote della Santa Vergine o per cugino germano di Gesà Cristo, ovvero, secondo il povero lingnaggio degli Ebrei, per suo fratello.

L' Evangelista non diee quale sia stata la meraviglia della moltitudine alla vista di quel prodigio di cui il ruzzore non man-

cò di spargersi per tutta la casa.

a' Il maggiordomo, solo, avendo assaggiato di quell'acqua che era stata cangiata in vino, ona separa d'onde venises. Quale modestia, quale umilità in questo raccosto! Tutto ciò che non ridonda a gloria di suo d'arde o non cohtribnice alla saltae degli uomini non venae da G. C. detatto agli Apostoli. Direbbesi che narra cose a lui estranea. Màs se i commessali chbero cotterza di quel mi ravolo, che non dovettero essi pensare del loro ospite, del loro natura cose cano devettero essi pensare del loro ospite, del loro natura con crano state interrotti; solamente undi partio di 150 anni o più. Dio, per impedire che Eliodoro ministro di Seleuco, non derubase i tesori del tempio di dicrusalemme, colpi col suo braccio invisibili coloro che avvasno ossoto di obbedire agli ordini dell'invisio del re, ed atterro l'empio rapitore (1).

La casa di que'feliei sposi già santificata dalla presenza del

<sup>(1)</sup> I pericolari dell'ideato seccheggio del tempio di Gerasalemme sono reccentati nel libro II de' Macabel, terminato da nn passo che non è tutt' affatto extenseo al vino e all'acqua che ci ramanentano le nozzo di Caus. è et questo trattore c'houen, e tale qualle la richitede la Storia, questo è quasto bramo nacthi oci che e all'incontro è scritar di una mantera meta.

no degna del suo soggetto, a me se ne deve attribuiro it difetto.

a Perché atcome si ha della ripugnanza a bere sempre del vino od a
bero sempre dell'acque, e pare più gradevole far uso dell'uno e dell'alitra successivamente, così un discorso non piaccrebbe sempre al tettore, so
egil fiosse tuttora troppo sutudisto. a

Salvatore, fu trasformata da Sant'Elena in una bella chiesa, che è tuttora intatta e di cui i Turchi fecero una moschea. Quella chiesa assai grande rassomiglia ad una sala da banchetto, lunga di circa quaranta passi su venti di larghezza. La volta in mezzo è sostenuta da colonne, ciò che la divide in due navate senz'ali; al disotto è una cappella dov'erano le urne o brocche, e dove il miracolo fu operato; sul frontone della porta vedesi ancora il disegno delle mezzine in cui fu messa l'acqua che venne in vino cangiata; esse sono in numero di tre, sculte in bassorilievo: la forma loro si approssima a quella de'nostri vasi da fiori co'quali s' adornano gli altari, tranne che il ventre loro nou è sì tondo, ma bensì piuttosto quadrato. Quella di mezzo è più grande che le altre due. Le sei urne erano di pietra, secondo S. Giovanni, cioè di nna specie di marmo o di alabastro che lavoravasi al torno con facilità a cagione della sua tenerezza; erano esse in luogo appartato per servire alla purificazione dei Gindei, ed erano della capacità di novanta peute ciascuna. Usansi ancora attnalmente in quei paesi vasi di terra per tenervi l'acqua nelle case ; avveue anche alcune di beu più considerevole dimensione.

Ad una delle porte della città si trova la fontana alla qualo dicci che fu attinta l'acqua per empiere quell'urme, e che diventò, per ordine datone ai servitori, un vino delizioso; quella beliasiana ed abbondante fontana forma un ruscelletto che scorre lungo la città, i cui giardini sono da esso irrigati. Discendesi a quella sorgente che è tutta rivestita di pietre da taglio, per duo scale assai prolungate; quindi ne avviene che trovandosi assai

bassa. l'acqua ne è fresca ed eccellente.

Il Teiror delle cronoche (anno 31 di G. C.) racconta cho vedovasi nell' abbazia di san Dionigi in Francia una delle urno che servirono a quel miracolo, ed una seconda a san Salvatoro di Onessa in Ispapara, nessuno però o chiligato di prestar fede a quest'asserzione. Neppore Don Geranh, malgrado la somma sua pietà, il profondo suo rispetto per tutto ciò che rimembra la vennta di Cristo sulla terra, non volle credere che un vaso enorma di pietra che gil monstrarono i preti greci estissatti di Cana, ri conoscentissimi per na boccia di vino data foro dal trappisto, qui il caso di ripetere il motto di Lamaritine sulle piecole indiarstire de'monaci che mostrauo ancora le brocche state ricolme dal vino del profigio.

« Frangie che sfregiano da per tutto il semplice e ricco tessuto delle tradizioni religiose! »



Lago di Tiberiado.—Battaglia di Tiberiade perduta da Lusignano.—Rimembranz religiose sulle rive di questo lago.—Monte Taborre.—La Trastigurazione.—Qoadro di Baffaello.—I Crociati al monte Tabor.—Battaglia del monte Tabor nel 1799.

Non trattasi più qui di un miracolo che non ebbe per testimonii che i membri di una grande famiglia rinniti per una festa nuziale, di un miracolo che operossi sopra una materia comune per la soddisfazione di nn piccol numero di persone : eccoci sulle rive di un lago famoso, il lago di Genesaret o di Tiberiade, di un mare interiore (1), solcato, secondo Flavio, da un gran numero di barche, popolato da un'immensa quantità di pesci ebe non rinvengonsi altrove, con montagne circostanti che lo mettono a coperto dagli aquiloni, dagli uragani, e di cni l'acqua è ottima a bere e facile ad attingersi, perchè su quelle rive non trovasi che una minutissima sabbia. Egli è su quelle sponde che G. C. apparve dopo la sna risurrezione a tutti gli Apostoli, facendoli stupire con una meravigliosa pescagione, dividendo il loro pranzo, e tre volte dimandando a Pietro che tre volte lo aveva rinegato: « mi ami tu? » e sulla triplice risposta affermativa confidandogli la cura delle sue pecore. È questo il maggiore dei prodigii : quegli che aveva esalato l' ultimo sospiro sulla eroce fra due ladroni, quegli il cui corpo era stato deposto nel marmoreo sarcofago da guardie custodito; quegli che quasi tutti i snoi discepoli spaventati e vacillanti nella fede avevano abbandonato. ruppe i suoi ceppi, svincolossi dal suo lenznolo, ripiglia le umane sue forme, il suo costume, la solita sua voce, ed eccolo che mostrasi agli Apostoli in sulle prime dubbiosi ed increduli; apro loro gli occhi,e loro affida ad essi miserabili ed ignoranti, la più alta, la più lahoriosa missione: quella di annunziare il Vangelo all' universo. Ei dice ad essi pescatori : Andate a predicare una morale tutta nuova, tutta opposta alle credenze umane, ed io

<sup>(</sup>II Venne così chinmaio in opore di Tiberio, o della città fondata sullo ane aponde. Esil i formato del discheno che lo lattreves dal nord al such per andire nel Mar Morto, egli ha dicei legale di lango su quattro o cinque di largo il territorio che lo circundo è annesissione cid una extande focodità, ma la natures che compiecevasi a spandera piene mani i soud doni nitomo a quel bel lago, non i revando più alcuno in quite le contrade capace di apprezzati e meno ancoro di coltivarii, gano offre più che frutta setta-ticke al pari degli abiatuti di que disporta.

Op. e stor. biog. . VI, 21

sarò con voi sino alla consumazione de'secoli. Poscia li benedice, separasi da loro ed innalzasi al cielo. Ecco ciò elle operossi sulle spiagge del lago di Tiberiade.

Noi che abbiamo ricevuto dai nostri avoli il tesoro della fede, usi come siamo a halbettare il Vangelo e tutte le divine massime che racchiude; istrutti dall'infanzia di tutti i particolari di una vita di cui san Giovanni diceva, sul finire del suo racconto: « Io non credo che il mondo tutto potesse contenere tutti i libri che se ne serivessero »; noi, dico, abbiamo bisogno d'isolarci un istante dalle nostre ordinarie abitudini per apprezzare al suo giusto valore quegl'immensi prodigi della risurrezione, e della missione affidata ai discepoli di G. C. Si ha egli una giusta idea di quel che sarebbe ai nostri tempi un dupplice avvenimento di una sì grave importanza? In mezzo a quelle genti sommesse ai Romani, godenti di una pace profonda, quella grande, quella buona novella pubblicata dagli Apostoli, confermata da miracoli, circola in sulle prime lentamente, poscia s'accresce, essa trova in ogni ordine persone che la ripetono, eccheggia per tutte le città, e finisce per propagarsi in tutto il mondo. Senza permetterci qui allusioni contrario alla carità, noi abbiamo veduto ai nostri tempi nomini colti, illustri e civilizzati, secondati dall'opinione pubblica, voler propagare una morale nuova, una nnova religione; nessuno era loro d'ostacolo; lo spirito d'innevazione li favoriva; loro, cotanto necessario per tutte le umane imprese, loro non mancava.... Elibene, dopo qualche tempo furono incagliati, ed appena il nome loro è conosciuto. Certo! una delle prove che maggiormente colpisca ed a tutti dimostri la verità della religione, si è la missione degli Apostoli, ricevuta dal divino loro Maestro, ed incominciata sulle rive del lago di Tiberiade : peccato che questo nome ci rammenti un imperatore crudele e voluttuoso, il feroce Tiberio, le cui dissolutezze macchiarono il nome perfino dell'isola deliziosa di Capri.

Rimançono si poche rovine delle forenti città che bordeggiavano quel bel lago, che apprena i nomi se ne conservarono, e sizm compresi da maraviglia leggendo in Giuseppe Plavio, che all'assedito di Tiheriade, quell' istorico e generate ad un tempo, s' impadroni di tutti i lassitienci che solevano il mare di Galika, e che ne catturò fino a 232; quand' oggi appena scorgesisi una sola nasiciente.

Tiberiade che diede il suo nome al lago di Genezaret, era una città sita sulla sponda occidentale verso la sua estremità meridionale. Erode Agrippa tetrarea di Galilea ne fu il fondatore, e la popolò- in parte di strauieri ed in parte di Galilei, alcuni dei quali furono costretti a stabilirvisi; accordò grandi privilegi, dei beni, ed a molti case per fissarveli permanentemente.

Oggi ancora tutto è pieno di rovine che attestano il suo antico spleudore; essa è ridotta ad un ricinto di cinque o sciento passi di circuito, che si attribuisce ad una sultana. Questa città altre volto episcopale, non ha conservato che un piecio Inunero di case abitate dagli Arabi. Sovente la peste vi escretia le suo stragi. La chiesa di sun Pietro che avera fatto odificare sant Felena, o secondo altri. Taneredi re di Cilicia e governatore della Galilea sotto Goffredo di Buglione, è ancora assi bene conservata, ma piecola. Essa venue fabbricata nel sito in cui G. C. risovota apparve a pirnicipe degli / Apostoli dopo la prodigiosa pescagione che gli fece fare; essa è mal governata e profanata dagli Arabi.

a La popolazione ha due terzi di Giulei che parlano lenissimo il telesco. La loro sinagogà è riguardata cone la prima
d'Oriente, ed i loro rabini hauno fauna di ernditissimi. I loro
correligionari stranieri accorrono in questa città guidati dia innedesimi sentimenti divoti che ne attraggona un gran numero a
Gerusalemne: ne capitano da ogni parte del globo coll'intenzione di terminarri i loro giorni. Una tradizione accreditatissima fra loro li assicura che il Cristo verrà da Cafarmo a Tilena fra loro li assicura che il Cristo verrà da Cafarmo a Tiletica dia quale di Messi deve al mondo venire, e fanno sentiuella per essere i primi ad annunziare la sua felice venuta. »
[ D. Granna,]

Si è sulle rire di codr-so lago che diedesi la fanosa battaglia di Tiberiade, cotanto fatale ai Crociati. Il racconto di quel combattimento datosi il 2 luglio 1137 nell'Istoria delle Crociate di M. Michaud, è del massimo interesse: il letture lo leggra's senza dubbio con piacre: nulla maggiormente imprime nello spirito e nella mente un luogo, quanto le circostanze di un fatto memorabile.

## Battaglia di Tiberiade perduta dai Cristiani.

« Contro il parere alfatto disinteressato del conte di Tripoli il debele Lusignano, re di Gerusalemne, dai Saracini minacciato, che guidati dall' intrepido Saladino già eransi resi padroni di Tiberiade presa d'assalto, diede l'ordine fatale di affrontare il nemico. I soldati scoraggiati e tiubanti come il duce loro, lasciarouo con pena il campo di Sefori, veggendo per ogni dove presagi di una certa e totale sconfitta. L'armata cristiana innoltravasi verso Tiberiado e procedeva silenziosa attraverso lo pianuro di Batof, allorche vide gli stendardi guerrieri di Saladino.

- « L'esercito mussulmano accampato sullo alture di Loubi, avova diotro di sè il lago di Tiberiade; i Saracini coprivano lo vette delle colline e dominavano tutti i passi per cui dovevano innoltrarsi i Crociati. Allora i baroni ed i cavalieri si risovvennero del parere del conte di Tripoli ; ma non eran più in tempo a segnirlo ed il valore de soldati cristiani poteva solo riparare i torti che avevano avoti i capi dell'armata; presero allora l'intrepida e disperata risoluzione di aprirsi un varco attraverso dell' escreito nemico per giungere alle rive del Giordano. Il 2 luglio 1137 i Cristiani riuniti in ordino di battaglia si misero in marcia; le loro legioni avanzaronsi in mezzo ad una grandine di pietre o di dardi lanciati da ogni parte dai Saracini. Bentosto la cavalleria mussulmana discese dallo colline e venno a disputar loro il passo. I Cristiani conservarono le loro filo e sonportarono senza esserne scossi l'attacco impetuoso dell'inimico. Le esortazioni dei capi e dei preti, il sentimento del proprio loro periglio, e sopratutto la presenza della vera croce alimentavano l'intrepido loro ardore. Saladino in una delle sue lettere disse che i l'ranchi combattevano intorno alla eroce di Gesù con un'intrepidezza straordinaria, che la risguarda vano come il più fermo de loro appoggi e come loro scudo invincibile. Frattanto essi avevano più valore che forza; e mancando d'acqua e di vettovaglie, oppressi dal calore del giorno, i più robusti cadevano spossati dalla stanchezza. Quantunque avesser operati prodigi di valore, cominciavano a perdere la speranza di respingere i Saracini, quando la notte venne a separare i due eserciti.
- « I Saracini crano pieni di fiducia nella vittoria; Saladino percorso le like della sua armata; is sua presenza e le suo parule infiammarono tutti i suoi prodi: « E oggi, diceva loro, unani fanno la preghiera, e che Maometto essudisco i voti che gli sono diretti; prepitalismolo di darci dimani l'avittori sui mostri nemici».
- I Musulmani risposero al Sultano con romorose acclamazioni. Saladino apposiò in seguito dei bersaglieri sulle alture, fece distribuire quattrocento cariche di freece, e dispose lo sue truppe in modo che l'esercito cristiano fosse circuito fin dal principio della pugna.
  - « I soldati di Lusignano, per parte loro, si prevalsero del-

le tenebre della notte per riunirsi e prepararsi le armi : tratto tratte esortavansi a vicenda ad incentrare la morte, e di tanto in tanto innalzavano gli occhi al cielo e scongiuravanlo di spiegare la sna potenza per salvarli. Essi minacciavano anche i Saracini che erano a portata di sentirli. Ma presentimenti sinistri parevano loro togliere ogni speranza di salvamento. Per nascondere i loro timori essi fecero per tutta la notte rimbombare il campo del snono dei loro tamburi e de loro oricalebi. Finalmente ricomparve il giorno, e fu il segnale della rovina totale dell'esercito cristiano. Appena i Franchi poterono scorgere l'esercito nemico e tntte le forze di Saladino, vidersi circondati per ogni dove e farono colpiti da sorpresa e da spavento. Le due armate stettero lungo tempo l'una in presenza dell'altra; Saladino aspettava che il sole avesse tutto illuminato l'orizzonte per dare l'attacco. Fin dalle prime ore del mattino un vento gagliardo soffiava contro i Cristiani e ricoprivali di nembi di polve. Quando Saladino diede il segnale atteso, i Saraelni precipitaronsi da ogni dove snll'oste nemica, tutti insieme prorompendo in nrli e grida spaventevoli. Si fu allora, per servirci delle espessioni degli autori orientali, « che i figli del paradiso ed i figli del fuoco terminarono la terribile tenzone : i dardi fischiavano per l'aere come il velo rumereso de' passeri, l'acqua delle spade (il sangue de guerrieri ) zampillò dal seno de prodi in quella mischia, ed irrigò il terreno come la pioggia del cielo ». I Cristiani combatterono in principio valorosamente; ma Saladino avendo fatto mettere il finoco alle erbe secche ed aride che ricoprivano la pianura, la fiamma circondò la loro armata e penetrò sotto i piedi agli uomini ed ai cavalli.

« Quantunque il disordine e la confusione s' impossessassor di loro e ne sonocrisascro lo file, tuttais unostravansi ancora formidabili. Vedevansi lampeggiare i brandi attraverso a quelle fiamne; i più valorosi sianciavansi dal seno de turbini di fumo e si precipitavano, impugnando la lancia, contro i batiaglioni musulamni; gli sforzi mauditi del voltoro e della disperazione, per ogni dove non incontravano che invincibile resisteaca. Incessantemente il guerriror cristiano venira alla carica e ritornava all' attaco, ma incessantemento venira respinto. In loro d' intorno che rocco ardenti e scintillami spade nemiche. La montagna di Elino sorgeva loro a manca, vi ricercarono un astio, ed incatta dia Sarciali, il respinsero tre volto fino alla piantra. Il coraggio che vi spiegarono i Cavalieri del Tempio e di San Giovanni avrebbe altrato l'esercite cristiano se fosse ed San Giovanni avrebbe altrato l'esercite cristiano se fosse stato possibile, ma il Cielo, per esprimer qui le opinioni dei contemporanei, aveva ritolto ai suoi servi i favori della sua misericordia.

- « La vera croce intorno alla quale i Cristiani eransi costantemento riuniti cadde fra lo mani degl' Infedeli, tinta del sangue de' vescovi cho la portavan nella mischia. Veggendo il segno di loro salvezza in potere de loro nemici, quelli cho ancora combattevano rimasero immohili dal dolore o dallo spavento. Gli uni gittavano le armi aspettando la morto, gli altri si precipitavano sulle spade nemicho per incontrarla spontanei. Cento e cinquanta Cavalieri rimasti intorno allo stendardo realo non poterono difendere il ro di Gerusalemme: Guido di Lusignann fu fatto prigiono con sno fratello Goffredo, il gran mastro de' Templari, Rinaldo di Châtillon, e tutto ciò cho la Palestina aveva d'illustri guerrieri. Raimondo che comandava l'avanguardia dell'armata cristiana, dopo aver combattuto valorosissimamente, aprissi un varco a traverso dell'esercito de Saracini e sen fuggi a Tripoli, dove, poco tempo dopo, morì di rabbia e dispetto, accusato dai Mussnimani d'avere violati i trattati, e dai Cristiani d'aver tradita la sua religione e la sua patria. Il figlio del principe di Autiochia, Rinaldo di Sidone, il giovine conte di Tiberiado con un picoiol numero di soldati seguirono Raimondo nella sua fuga e furono i soli che si sottrassero al disastro di quella fatale giornata, cotanto funesta al regno di Gerusalemme, p
- Sulla spondessere dell'ameno lago di Genezaret, il sig. do Lamartine per unulla occupandori dell'artore trionfo di Saladino e nemmen pensando al disgraziato destino di Raimondo, egli esclusivamento i abbandona alle impressioni dello speticanolo pititoresco ai suoi cochi schierato, e più ancora alle dolci emozioni religiose che lo preoccupano, ed il suo stilo penetrante va senza dubbio a partociparle al lettore.
- « La carovana che allontanavasi in silentio dal villaggio in cui averamo durmito, costegiarsi a la parte occidentale del logo a qualche passo da suoi flutti sur una spinagia di sabbia e di pieturze, qua e la smaltata da qualche oleandro, o da qualche arbusto a loglia leggera o dentellata che porgo un fioro simile a quello della ghianda nagnenaria (ilias). A nostra sinistra na catena di colline a pieco, nere, spogliate, incavate da profonde voragini, a france soggetto, e macchiate di distanza in distanza da enormi pietre volcaniche si estendova tutto al lungo la costa cho andavama o percorrere, e da vanzadosi in promoniorio opaco e nudo quasi a mezzo dol mare, ci nascondeva la città di Ti-boriade ed i flondo del lago dalla parte de Libana.

« Nessuno fra noi parlava, tutti i nostri pensieri erano intimi, concentrati, profondi, tanto le rimembranze sacre con visibile favella scuotevano l'anima di ciascuno di noi! Quanto a me, giammai luogo sulla terra non parlò più deliziosamente e con maggior vecmenza al mio cuore. Io amai sempre percorrere la scena fisica de' luoghi abitati dagli uomini che ho conosciuti, ammirati, amati o riveriti, sia fra i viventi che fra gli estinti. Il paese che un grand' uomo ha abitato e preferto durante il suo terrestre pellegrinaggio, mi parve sempre la più bella e la più parlante reliquia di lui stesso, una sorte di materiale manifestazione del suo genio, una tacita rivelazione d'una parte dell'anima sua, un commentario vivente sensibile della sua vita, delle sue azioni e de' suoi pensieri. Da giovine io passai delle ore iutiere solitarie e contemplative coricato sotto gli olivi che ombreggiano i giardini d'Orazio in vista delle abbaglianti cascate di Tivoli : sovente mi sono coricato la sera al rumore del bel mare di Napoli sotto i tralci penzoloni delle viti vicino al luogo in cui Virgilio volle che riposassero le sue ceneri, perchè quello era il più hello ed il più ameno sito su cui i suoi sguardi si fossero soffermati. Quante volte, più tardi, passai mattini e vespri assiso ai piè de bei castagni nella piccola valle di Charmettes dove la rimembranza di G. G. Rousseau m'attraeva e riteneva per la simpatia delle sue impressioni, delle sue meditazioni, delle sue disgrazie e del suo genio! Così di molti altri scrittori o grand'uomini il cui nome ed i eui scritti mi hanno fortemente commosso. Volli studiarli e conoscerli ne luoghi che li avevano generati ed inspirati ; e quasi sempre uno sguardo penetrante ed intelligente discopre una segreta analogia tra la patria ed il grand'uomo, tra la scena e l'autore, tra la natura e l'ingegno che v'ebbe germe, incremento, e le inspirazioni. Ma non era più d'un grand'uomo o d'un valente poeta che io visitava la favorita dimora; si era dell' uomo degli uomini, dell'Uomo Dio che io era preoccupato; si era la divinità umanata, le cui traccie veniva ad adorare sulle rive stesse ove maggiormente ne aveva impresse, sulle onde medesime che lo sorressero, sulle colline sulle quali assisesi, sulle pietre sulle quali posò la divina sua fronte. Egli aveva coi suoi occhi mortali veduto quel mare, que' flutti, quelle colline, que' sassi, o piuttosto quel lago, quelle vette, que massi avevano esso veduto. Egli aveva le mille volte percorso quel cammiuo che io rispettosamente percorreva; i suoi piedi avevano sollevata quella polvere che da sotto i miei pure sollevavasi; durante i tre anni della sua divina missione, incessantemente egli andava da Nazaret a Tiberiade e da Tiberiade a Gerusalemme. Egli va a diporto nelle navicelle de' pescatori, sul mare di Galilea; egli ne calma le tempeste, vi passeggia sull'oude impalmando colla destra il suo apostolo di debole fede al pari di me.

« La grande e misteriosa scena del Vangelo quasi tutta compiesi su quel mare, sulle sue sponde, e sulle montagno che lo circondano e lo veggono. Ecco Emmans ov'egli scelse a caso i suoi discepoli fra gli ultimi degli nomini, per attestare che la forza della sua dottrina è nella sua dottrina istessa o non negli impotenti loro organi. Ecco là Tiberiade ov'egli apparisco a san Pietro e fonda in tre parole l'eterna gerarchia della sua Chiesa. Ecco là Cafarnao, ecco la montagna sulla qualo pronunziò il suo bel sermone; ecco quella su cui egli proclama le novelle beatitudini secondo Dio; ecco quella sulla quale esclama: « ho pietà di quella turba », e moltiplica il pane ed i pesci come la sua parola genera e moltiplica la vita dell'anima; ecco là il golfo della miracolosa pescagione; ecro là infine tutto il Vangelo intiero colle sue commoventi parabole, le sue tenere e deliziose immagini che ci appariscono quali esse apparivano agli uditori del divino Maestro, quando egli loro additava l'agnello, l'ovile, il giglio della valle ed il buon bastore; ecco là in fine il paese che preferi Cristo su guesta terra, quello che scelse per farvi il prologo della scena del suo doloroso e mistico dramma; quello in cui durante la sua vita oscura di tret'anni aveva i suoi parenti secondo la carne ed i snoi amici di predilezione; quella in cui questa natura di cui aveva la chiavo gli presentava maggiori attrattive; ecco là quelle montagne dalle quali contemplava come noi a dardeggiare i suoi primi raggi e giungere all'occaso un sole che sì rapidamente misurava i suoi giorni mortali; si è là ch'egli andava a riposarsi, a meditare, a pregare ed amare gli nomini e Dio. »

D. Geramb che la peste aveva allontanato dai l'oughi serri, si poeticamente descritti da la Martine, fa più felice, allorebi elecitedrò, il giorno stesso dell'Ascensione, di recarsi sulla montagna del Taborre che il fatto unico della trasfigurazione di Gesò Cristo rende commenderole al pari di qualunque altro llogo della Gioden, e di sassisteri all'interneto sagrificio. Quel piccolo viaggia è un episodio religioso che riassume in loi solo tutta la storia di quel celebre monte.

« All' uscire di Nazaret, noi passammo davanti alla fontana di Maria, ad un'ora di mattino: già v'era calca: la strada era ineguale e sassosa, e per conseguenza, più difficile per me cho per gli altri a cagione della mia vista miope. Appena in quell'o-

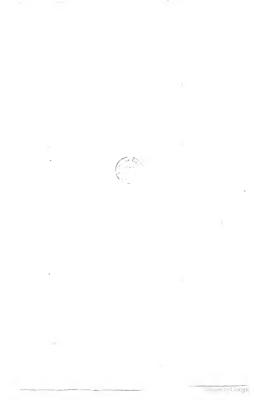



scurità poteva distinguere la testa della mia ginmenta. Era obbligato d'abbandonarmi al suo istinto, troppo contento d'esser certo della sua solidità e della pratica esperimentata ch'essa aveva di que sentieri.

"Allo spuntare de primi raggi del solo, il Tabor venne a culpire i miei sguardi come se fosse stato ricinissimo, quantunque ne fossimo ancora assai Innge. Gi apparro tutt'affatto isolato. Nullameno imalzasi dalla sua hase un'altissima collina, dalla sua parte occidentiale. Le nostre guide el fecero passaro attravros de campi di frumento; le osservazioni dei buoni moattravero de campi di frumento; le osservazioni dei buoni motario del sua della sua sua della sua sua considera di sua congiumino serva prestar fede alla sena.

\* Era il sole da qualche ora sull'orizzonte quando giunsimo a i piè del Tabor C, quella mattina era delle più belle e dello più magnifiche: una dolce calma ed un silenzio profondo regnava in tutta quella campagna, tranne il canto d'un gran numero di angelli che volavano al dissopra di noi; la terra era ancor umida per la rugiada che in perle cristalline cadeva dall'erhe cola ri alte, che giungevano alta cinghia de nostri cavalli. Noi soutammo a Zebora, piccolo villaggio fabbrica no elsi tostesso in cul Sistra sconfitto dall'armata degli laraellii, fut da Giaele, mogica d'Elec, rifigiato, e il bomo companio partico della gia della companio della companio della contra della contra sianti il teatro della miracolosa vittoria che aveca riportata usulla di cui il lucor du'era miracolosa vittoria che aveca riportata

a bit ih noi cominciammo a salire il monte. I fianchi del Taborre sono imeguali, scotecsi e di un ripido pendio; sono quei clivi coperti di odoriferi arboscelli che vegetano negli intersità delle rocce; dovunque può crescre erba, il terreno è ricoperto di verdura e sunaltato di fiori. I soniteri ne sono quasi impraticabili, e per huoni che siano i cavalli, si è colla maggior pena che stentano a dustrie da certi tassi scabrosi.

a Giunsimo finalmente alla sommità; gli scrittori che asserirono terminare a pane di zuczoro, si sono ingannati. È un'alta pianura di circa una mezza lega d'estensione, in cui non rinviensi che crèa altissima, boschine, urbusti, macchie sulle più alte prominente ed enormi cumuli di sassi o di frantami delle chiese che sant' Elena vi fece fabbricare per eternare la memoria del mistero che vi si ora compiuto. La selvaggina volatilo vi formicola per opii dove; i sitti folti ci di cavi delle rocce servono di tana si cingbiati cd alle pantere, nonchè ad altri animali selvaggi.

Op. stor. e biog. - VI, 22

- « Aprendoci a stento un calle attraverso a spini, dumi, e sergigianti folti virgulti, ci riusci di giungere ad una cappella in rovina ela snla in oggi rimane. Tutti gli anni la comunità di Nazaret vi si reca in pellegrinaggio nel giorno della Trasfigurazione per celebrarvi la Messa e cantarvi il Yangelo sequente:
- d Gesù prese con lui Pictro, e Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse allo scartato sopra una montagna elevata.
  « Ed egli si trasfigurò al loro cospetto, il suo viso risplendeva come il sole, e le sne vesti divennero abbaglianti come la

Bere.

- « E nel medesimo tempo Moisè ed Elia loro apparvero parlando con lui. « Or Pietro disse a Gesù : Signore, noi stiamo benissimo
- qui; se lo bramate, vi faremo tre tende, una per voi, una per Moisè, ed una per Elia. α Egli parlava ancora, quando una radiante nubc li rico-
- perse, e tutto ad un tratto una voce dalla nuvola disse: Questi è il mio prediletto figlio, in cui riposi tutte le mie compiacenze, ascoltatelo.
- « E i discepoli udendo quelle parole caddero cul viso contro terra in un grande spavento.
- « E Gesù avvicinossi, li toccò e disse loro: Alzatevi, e non temete di nulla.
  « Allora alzando gli occhi, essi non videro più che Gesù
- solo.

  « E mentre discendevano dalla montagna, Gesù loro disse:
- non direte ad alcuno questa visione fino a che il Figlio dell' Uomo sia riuscitato da morte (Matt. XVII, § 1-9). »
- « lo mi confessai al piè d' un albero ed chbi la felicità di fare la mia comunione alla messa che fu celebrata sotto la volta de'cicli.
- La sommità del Taborre è tavolta così coperta di nebbie ch'egli è difficile distinguere gli oggetti ancho i meno lontani; si è allora privi del più bel colpo d'occho; per fortuna quel giorno il cielo era puro e senza macchia, il tempo era magnifico.
- « A mezzogiorno sviluppavasi al guardo sopra una estensione di quindic leghe almeno, il teatro su en io. G. Segnalo le sua bontà infinita con tanti miracoli; io lo percorreva cogli cochi, intenerito commosso e coll anima ridondante di rimembranze pietose; mi soffermai a contemplare l'immensa pianura d'Ederfon; l'infinità di verdi starti quadrati di terra che distinguonsi pei meglio coltivati mi offrivano l'immagine d'un vasto scarchiere.

« Di là distante alcune leghe, io vedeva il monte Ermon alle cui faffe trovasi il villaggio di Naim, celebre per la risur-rezione del figlio della vedova. Più lunge, la montagna di Gelbo the bavid anatemizzò perché l'esercito di Saulle vi era stato seonitito; più sotto, Endor, celebre per la sua Pitonissa, e nel fondo, per ultimo punto di prospettiva, le montagne di Sanaria.

« Verso il nord, il lago di Tiberiade, la montagna sulla quale Gesù pronunziò ai suoi discepoli il suo ammirabile discorso, la pianura dove cinque mila persone furon nutrite con ciuque pani e due pesci, Gana testimone del suo primo prodigio, ed in lontananza, il mediterraneo presentava un quadro non meno ridente ».

Indipendentemente dalle rimembranze che risveglia questa secensione penosa del coraggioso pellegrino, il racconto animato nel quale egli ha la parto principale, fa meglio vedere gli oggetti che nou una semplice descrizione, e maggiormente gl' imprime nella memoria.

Sempre amante appassionato delle arti, sempre pieno di memorie incancellabili che lasciano i capilavoro della pittura. il sig. de Lamartino volle sedersi solo sotto una quercia, quasi al sito in cui Raffaello colloca nel suo quadro i discenoli abbagliati dallo splendore che dall'alto scende su loro, e là meditando su quell'ammirabile composiziono che le conquiste ci avevano dato e che la vittoria ci ritolse per ritornaria al Vaticano, egli attende che il monaco abbia celebrata la messa... Con uno sparo di pistola dall'alto gliene viene annunziata la fine affinchè possa co'suoi compagni di viaggio prostrarsi sui naturali gradini di quel gigantesco altare, dinanzi a chi lo eresse e distese la scintillante volta del firmamento che lo ricopre. Sarebbe in vero difficil cosa il non essere commosso da tali spettacoli ; il sagrifizio offerto sulla cima del Taborre, la detonazione che ne annunzia la fine. l'eco prolungata che la ripete, e la carovana aspettando silenziosa ai pié della montagna, tutte quelle scene sì nueve per l'Europeo, lo portano alla meditazione e non ponno giammai obbliarsi.

Anche reminiscenze militari vengono a riunirsi a quella montagna miracolosa ad epoche ben disparate l'armata francese vi spiegò il sno marziale solito valore.

alle dissolutezze, formossi il progetto di assaltare la montagna del Taborre dove si erano fortificati i Mussulmani. Il monte Taborre, cotanto celebre nell'antico e nel nuovo Testamento innaizasi come una cupola superba in mezzo alla vasta pianura di Galiles ji pendio della montagna è d'estate ricoperto di fiori, di verdura e di alberi odoriferi dalla cima del monte, che presenta una piattaforma d'una lega di estensione, scorgesi sempre il lago di Tiberiade, le rive del Giordano, il mare della Siria e la più parte de l'aogòni nei quali Gesù Cristo operò i soni miracoli.

« Non potevasi giungere a quel punto scoscesosenza incontrar mille rischi. Nulla intimorì i guerrieri cristiani; il Patriarca di Gerusalemme, che camminava alla testa de' Crociati. Ioro additava il segno di redenzione, e co'suoi discorsi e col proprio esempio animavali. Enormi pietre rotolavano dalle alture occupate dagli Infedeli, il nemico faceva inoltre tempestare una grandine di frecce su tutti i passi che adducevano alla vetta dolla montagna. Il valore de'soldati della croce superò tutti gli sforzi de'Saraceni; il Re di Gernsalemme segnalossi con prodigi di valore ed uccise di sua mano due Emir. Giunti alla sommità del Tabor, i Crociati dispersero i Mussulmani e li perseguitarono sino alle porte della fortezza; nulla poteva resistere alle loro armi. Ma tutto ad un trațio alcuni dei capi temettero de stratagemmi del principe di Damasco, ed il timore d'una sorpresa fece altrettanto maggiore impressione su quegli spiriti, perchè nessuno aveva nulla potuto prevedere. Mentre i Mussulmani pieni di spavento ritiravansi dietro i ripari, un panico timere s' impossessò de'vincitori; i Crociati rinunziarono all'impresa ed all'attacco della rocca, e l'esercito cristiano ritirossi senza nulla intraprendere, come se non fosse venuto sal monte Taborre che per contemplarvi i Inoglij sacri della trasfigurazione del Salvalore.

Senza che fosse attestata dagl'istorici contemporanei non potrebbesi credere a quella precipiosa fuga. Secondo i costume, non mancarono le cronache autiche d'interpretare di tradimento un fatto che non potevano spiegare; ci pare frattanto più natarale dattribuire la ritirata dei Crociati a quello spirito d'imprevidenza originato dalla discordia che dominava in tutte le spedizioni loro; quella ritirata ebbe le conseguenze le più funeste. Mentre i capi rimproveravanis ircendevionnei fonta dell'escrecito e l'errore che avevano commesso, i cavalieri ed i soldaticrito del conseguenza del conseguenza del più para de soldimento. Il la lattica el lescondimento del più parade se dell'amento. Il lattica ell'escrecito, la croce di G. C., la cui vista non aveva potuto rianimaro nel a pieta, he il correggio loro. » (Istoria delle Creciate)

Questa inconcepibile defezione, di cui l'istoria offre più di un esempio, fu beu vendicata sullo stesso terreno dalle truppe della spedizione d'Egitto. Videsi allora ciò che possa il sangue freddo ossia la calma ed il coraggio uniti alla tattica eu-

Sei mila uomini trionfarono di 40,000, e si è uno dei più bei fatti d'arme di quella gnerra d'Egitto, cho un si gran numero ne presenta.

## Battaglia del monte Tabor nel 16 aprile 1799.

Mentre progredivasi con vigore nelle mine e nei lavori dell'assedio di S. Gio. d'Acri, pervenne a notizia di Bonaparte che un'armata numerosa, condotta dal Bassà di Damasco, era in moto per assalirci sotto le mura della città. Djezzar che n'era conscio raddoppiava le sue accanite scaramoccie con meditate sortite per occuparci davanti alla piazza, sperando che i suoi alleati verrebbero a sorpreuderci ed annichilarci. Bonaparte avea spinti verso il Giordano due piccoli corpi di osservazione; Kleber colla sua divisione a Nazaret, e Murat con 2,000 uomini a Giaffet. L'armata nemica forte di 40,000 nomini, la metà dei quali a cavallo, sbuccia da tutti i punti della Tiberiade minacciosa. Kleber ne avvisa il Generale in capo e gli partecipa il suo divisamento di affrontare il pemico, dimandando qualche rinforzo. Murat ebbe l'ordine di raggingnerlo tosto colla sua cavalleria. Lo stesso Bonaparte disposesi a partire colla divisione di Bon per sostenerlo e dare una battaglia decisiva.

Djezzar tentò na sortita su tre colonne per distruggero i nostri lavori, ma hersagliato con vigorosa mitraglia, lasciò il terreno coperto di morti o di feriti. I soldati inglesi e musualmani con tanti energia respinti, rientrarono precipitosamente nella piazza. Bonaparte misesi tosto in cammino il di 8 aprile.

Kieber era giunto nelle pianure che s' estendono alle faldo del monte Talorer non lange dai villaggio di Fonli. Avera avuta intenzione di sorprendere di notte tempo il campo turco; ma traviato dalle sue giude, non giunae che alle sei del mattino e trovà tutta l'armata nemica in ordine di battaglia. Appena ebbe egli appostati in quadrato i sonò 3,000 comini, che gli sissisti squadroni sruotonsi e ci caricano colla più grande impetuosità. Giamma i Francesi non avvano reduti tanti evalieri a voltegiare e precipitares in ogi senso. Il restante dell'armata del Bassis, spingendo spanentevio i uril, si avanna a passo di corsa. Pareva che la nostra divisione dovesse ad un tratto essere poliverizzate, ma immobili i nostri protio oppongono da oggi parte una

triplice siepe di baionette, e bentosto a tiro, fanno an terri bile fuoco da ogni lato che ricopre il terreno di cadaveri, ed obb liga que'superbi orientali a retrocedere; gli attacchi rinnovansi con foriosa intrepidità, e sempre sono respinti colla stessa energia. Trincierati dietro ad un monte di cadaveri d'uomini e di cavalli, i nostri soldati sostennero per sei ore l'impeto e gli assalti moltiplicati de' loro avversarii; ma circondati da un' armata quindici volte più numerosa, egli era evidente che quell'esercito d'eroi estennati di forze per la fatica ed oppressi dal numero, avrebbo finito per essere sconfitto ed essi avrebbero trovato ai piè del monte Tabor una gloriosa morte. Gli era un'ora nomeridiana : combattevasi con accanimento su tutti i punti. Tutto ad un tratto sentisi in lontananza il rimbombo dol cannone. E Bonanarte! gridano i soldati pieno di ardore e di entusiasmo; si è lui che viene in nostro aiuto! Era effettivamente desso che veniva in soccorso dell'eroico suo Inogotenente. Giunto sopra un'eminenza a tre legbe dal campo di battaglia, egli aveva veduta la pianura coperta di fuoco e di fumo, e la valorosa divisione di Kleber intieramente avviluppata e lottando contro un' armata innumerevole; alla vista del pericolo de loro fratelli d'armi i soldati domandarono ad alta voce di combattere. Bonaparte divide la sua divisione in due quadrati che s' avanzano rapidamente in modo da formare un triangolo equilatere colla divisione di Kleber eda mettere l'inimico in mazzo a loro. Erasi camminato in silenzio, e soltanto ad nna mezza lega di distanza, l'artiglieria fece una scarica per annunziare il soccorso. Giulive grida innalzaronsi da ogni fila, ed i soldati combattevano con novella energia, quando Bonaparte ad un tratto mostrasi nel campo di battaglia; quell'apparizione fu per l'inimico un fulmine mortale. Un fuoco spa ventevole da tutte e tre le estremità del triangolo colpisce e disperde i Mamalucchi che erano in mezzo. Gli squadroni fuggono in disordine. Kleber prende a sna posta l'offensiva, e lancia sn Fonli una colonna di 200 granatieri che andaci s'avanzano, facendo piovere un fuoco terribile a destra ed a manca sull'inimi ca infanteria che resiste Il villaggio è conquistato colla baionetta. Fulminata dall'artiglieria, respinta da tutte le parti dall'arma bianca e dai fucili, tutta quella moltitudine si precipita dietro il monte Tabor, e strisciasi disordinata verso il Giordano. La nostra infanteria l'insegue a passo di carica colla baionetta ne tianchi, ed i fuggitivi caddero in mezzo della cavalleria di Murat che li tagliò a pezzi e li costrinse a gittarsi nol Giordano dovo un gran numaro di essi venne inghiottito.

L'armata mussulmana perdette in codesta giornata più di

sci mila nomini, un convoglio di cinquecento cammelli, delle provvigioni el un considerevole bottino. La nostra perdita di trecento somini tra morti e feriti. Cosa meravigliosa I sei mila Francesi avevano bastio a distruggere quell'armata che gli alia liati dicevano così nunerosa quanto le stello del firmamento e le sabbie del deserto.

« Questa vittoria decisiva del mente Tabor produsse tanto celtos asi nostri nomici, che non ozarono più inquiesteri per tutta la durata dell'assedio. Sparcentati gli Uttonani si dispersero nelle lora provincie e non se asteriono più. Ribber esternò una grande ammiratione per la bella manorra che aveva decisa la tatatgia; egli sentiva che il suo generale in capo gli avera abitato il ocore e la vita. Bonapare dopor per lascitata madificario. A marret, fia soficcio di ritorone e 28 na Gio. si Arti: a Nazaret, fia soficcio di ritorone e 28 na Gio. si

## XIII.

Cenni generali sul Libano. — I suoi clivi e le sue celline, — Una vallea del Libano — I suoi numerosi monasteri. — Quello di S. Antonio. — I cedri. — Abi lanii del Libano. — Lady Stanhope.

Percorrendo sulla carta l'estesa linea di montagne della quale il Tabor occupa uno dei più eminenti punti ed il più mirabile, noi ci abbattiamo nel Libano cotanto celebre ne'libri santi antichi e nuovi, ci avviciniamo a quei cedri famosi, rispettabili avanzi di tutta quella foresta nella quale il re di Babilonia fece abbattere gli alberi necessari per la costruzione del tempio di Gerusalemme. Eccoci trasportati in una regione povella ammirabile per la sua vegetazione, dove il Giordane, il Lanto e mille ruscelletti hanno la sorgente: dove i monasteri sulla vetta delle rocche sospesi come i nidi delle aquile, richiamano alla mente i primi tempi della Chiesa, che numerava una folla di solitari disseminati sui monti : noi ci rammentiamo della misteriosa colomba della Bibbia che viene dal Libano alla voce del sno sposo (veni de Libano, columba mea); si è il Monte-bianco della Terra Promessa, il primo soggiorno degli abitanti della terra. Si è la contrada nella quale Lady Stanbope, la nipote di un gran ministro d'Inghilterra, che lasciasi chiamare la regina di Palmira, si è formato da qualche tempo nna specie d'impero morale sulle popolazioni che la circondano, dove affetta un linguaggio alcune volte

da ispirata, e tende ad una celebrità bizzarra, consumando le sne ricchezze e la sua vita a rappresentare una parte della quale nessuno può conoscere il vero segreto.

Facciamo precedere i deltagli d'ogni sorta che andiano a dare del Libano con una descrizione compiuta di questa famosa catena di monti; noi la prenderemo ad imprestito da uno scrittore che appieno conosce quei luoghi, ed il cui pittoresco stile corrisonode alla loro bellezza.

- « Il Libano, il cui nome deve estendersi a tutta la catena del Kesraouan e del pacse de' Drusi presenta tutto lo spettacolo delle grandi montagne. Vi si trovano ad ogni passo siti in cui la natura spiega ora l'amenità, ora la grandezza, ora la bizzarria. e sempre la varietà. Vi si approda egli dalla parte del mare? appena discesi sul lido, l'altezza e la ripidità di quel baluardo che sembra chiudere la terra il gigantesco de massi che lanciansi nelle nuvole, destano lo stupore ed inspirano il rispetto. Se l'osservatore curioso trasportasi fino alle vette che la sua visuale coronano, l'immensità dello spazio che discopre diviene per lui un altro soggetto di ammirazione: ma per gustare intieramente l'amenità e godere della macstosità di quello spettacolo, bisogna cs-sere sulla sommità del Lihano o di Sunnina. Là, da tutte le parti, spiegasi un orizzonte senza limiti; là, in tempo sereno, la vista divertesi e sul deserto che confina col golfo Persico, e sul mare che bagna l'Enropa; l'anima crede abbracciare il mondo. Ora lo sguardo errante sulla catena successiva delle montagne, porta lo spirito in un batter d'occhio da Antiochia a Gernsalemme; ora avvicinandosi a ciò che lo attornia, egli scandaglia la profondità tontana della spiaggia. Finalmente l'attenzione, attratta da oggetti distinti, esamina minntamente le rocche, le foreste, i torrenti, le colline, i villaggi e le città. Si prova un piaccre vedendo così microscopici quegli oggetti che si videro così grandi. Si osserva con dolce compiacenza la valle ricoperta di nuvole pregne d' acqua, e sorridesi udendo sotto ai proprii piedi quel tnono che sì sovente scrosciò sul nostro capo, uno compiacesi soprastando a quelle vette già sì minacciose, divennte nell'abbassamento loro simili a'solchi d'un campo ed ai gradini di un anfitcatro; si è snperbi di essere diventati per un istante il punto più elevato di tanti oggetti, ed un sentimento d'orgoglio li fa riguardare con maggior compiacenza.
- Allorchè il viaggiatore percorre quelle montagne, l'asperità de cammini, la ripidezza de clivi e la profondità dei prepicipizii cominciano a spaventarlo; ma tosto la destrezza de muli che lo portano cominciano a rassicurarlo, ed

esamina allora a suo bell'agio gl' incidenti pittoreschi succedentisi l'uno all'altro, che lo distraggono. Là, come nelle Alpi, egli cammina intiere giornate per giungere in un luogo a lui già visibile fin dall'istante di sua partenza; egli gira, discende, costeggia, arrampica, ed in quel continuo alternar di sito direl besi che un magico potere cambia ad ogni passo le decorazioni della scena. Ora sono villaggi aderenti ad un rapido pendio per modo, che il primo piano di una casa verso nna strada è il quarto in un'altra. Ora è un convento eretto su di un cono isolato, come a Mar-chaia, nella valle del Tigri; ora una rocca traforata da un torrente, divenuta un'arcata naturale come a Narh el leben (1), Là un' altra rocca tagliata a picco rassomiglia ad un' alta mura-glia ; sovente sulle spiaggie, i banchi di sassi spogliati ed isolati dalle acque, rassomigliano a rovine che l'arte abbia preparate. In più luoghi le acque trovando de'vani, corrosero la terra intermedia de' strati e formarono caverne come a Mabr-el-kelb, vicino ad Antoura; altrove aprironsi un varco sotterraneo dove scorrono ruscelli durante una parte dell' anno come a Mar-Elias el-Ronm: alcune volte quegl'incidenti pittoreschi sono divenuti tragici; si videro per diggeli o per terremoti grossi macigni perdero il loro equilibrio, rovesciarsi sulle case vicine e schiacciarno gli abitanti; intieri villaggi ne furono sepolti senza che se ne veggano le vestigia: il terreno di un clivo carico di gelsi e di viti, per un disgelo improvviso, distaccossi dal sottostante masso, e giù strisciando lungbesso, venne, come un vascello che lanciasi dal cantiere, ad allogarsi tutto intatto nella sottoposta valle; pare che codesti accidenti dovrebbero disgustare gli abitanti di quello montagne; ma oltre che son radi, sono poi compensati da un avvantaggio che ne rende il soggiorno preferibile a quello delle più ricche nianure, ed è quello di essere al coperto dalle vessazioni dei Turchi. Questa sicurezza parve un bene sì prezioso a quegli abitanti, che spiegarono su quelle balze un'industria agricola cho invano cercherebbesi altrove. A forza d'arte e di fatica, essi coatrinsero un suolo sassoso a diventar fertile; talora per valersi delle acque le conducono con mille giri sulle colline, dove poi le trattengono con argini ; ora sostengono terreni con terrazzi o muraglie per evitare le frane; quasi tutte le montagne così travagliate presentano l'aspetto di una scalea d'un aufiteatro di cui ogni gradino è una fila di viti o di gelsi. Può contarscne sul medesimo pendio fino a cento e cento venti, dal fondo del vallo si-

<sup>(1)</sup> Quest'arcoè lungo più di 160 piedi, e largo 25, ed innalzasi a più di 200 piedi al disopra del lorrente. Op. stor e biog. - VI, 23

no alla vetta della collina; dimenticherebbesi allora di essere in Turchia, o se uno sel rammenta, si è per più vivamente sentire quanto sia efficace la più leggera influenza di libertà. »

Dopo un tal rapido e generale prospetto soffermiamoci a qualche dettaglin, e riposiamoci un poco del severo aspetto delle alte montagne col ridente quadro di quelle collinette verdeggiauti

e di quelle deliziose valli dell'ubertoso Libano.

« Nel mese di novembre (il tempo è altrettanto bello che a maggio in Francia) tostochè le piogge hanno principio, si è una primavera uovella; i culti dirupi a scarpa del Libano e le fertili collinette dei dintorni di Bairut si sono talmente ricoperte di vegetazione in pochi giorni, che la terra è nascosta sotto i muschi, l'erbetta, i pampani ed i fiori ; l'orzo verdeggia nei campi che non eran che arida polve alcuni giorni prima; i gelsi che spingono la secon a foglia formano intorno alle case foreste impenetra. bili ai raggi del sole; scorgonsi qua e là i tetti delle case sparse per la piana, sbucciare d'in mezzo ad un oceano di verdura; picculi sentieri tracciati nella sabbia conducono da abituro in abituro, di collina in collina, attraverso a continuati giardini che s'estendono dal mare fino ai piè del Libano; percorrendoli tratto tratto s' incontrano sulla soglia di quelle case le scene le più interessanti della vita patriarcale; sono le donne e le giovani figlie accovacciate ai piè dello ficaie o sotto i gelsi vicini alla porta, cho ricamano i sontuosi tappeti di lana ad ammucchiati ma vivaci colori; altre fissano il bindolo di serica matassa ad un albero lontano, e camminano lentamente, l'innaspana cantando. Gli uomini poi camminando a ritroso d'albero in albern occupati a fare stoffe di seta e gittando la spunia che un altr'uomo loro tramanda: i fanciulli sono coricati in culle di giunco o su stuoie all'ombra; alcani sono sospesi a branchi di melaranci ; il grosso montone di Siria a coda immensa e strisciante, pingue troppo per potersi movere, è adraiato in buchi scavati nella fresca terra presso la porta ; una o due belle capre a lungbi oreccbi penzoloni come quelli de'uostri levricri, ed alcane volte una vacca compiscono il quadro campestre : il cavallo del padrone è sempre la bardato e coperto di ricchi fornimenti, e pronto ad essere montato. Egli fa parte della famiglia, e pare interessarsi a tutto ciò che si fa ed a tutto ciò che dicesi intorno a lui: la spa fisonomia si anima talora enme quella di un volto umano: quando uno straniero mostrandosi gli parla, egli drizza gli orecebi, rialza le labbra, tende le nari, scuote la testa ed annasa l'incognito che lo accarezza. I suoi occhi dolci, ma profondi e pensosi brillano come due carboni accesi sotto la bella, folta e lunga eriniera della sua fronte.

« Le famiglie greche, siriache ed srabe che abitano le falde del Libano non ban nolla n'di selvarggio n'di da braharo; niù istrutti che i villici delle moatre contrade, tutti samo leggere a intendono l'arabo e il greco; esta sono dolci, pacifici, laboriosi esobriti; occupati per tutta la settimana inforno alla terra od alla sesta, essi riposana illa domenica, assistendo colle loro famiglici ai lunghi e spettacolosi uffici del culto greco o siriaco; rientrano quinti nel roo esodari a prendere man refociliationo adaquato più ricercata della comune; le donno e le giorani figlie, del roo più ricercata della comune; le donno e le giorani figlie, del roo più ricercata della comune; le donno e le giorani figlie, del roo più d'arancio, di viole e di garofani fregiate, assise su stoie alla so-già della esa, stamo collo ricere e collo antice de collo ratice.

« Sarebbe impossibile di pingere' colla penua ciò cleo hanno di riccbezza, di costume, di hellezza e di pittoresco i gruppi che formano le donne allora mella campagna. Veggonsi là ogni giorno de'risi che Raffaello non travido neaneo no'suoi sogni d'artista....

« Le successivo pianure del Libano che trovansi sui monticelli, donde l'orizzonto del maro e delle alte montagne gradatamente discopresi, sono di una mediocro larghezza, o tutte cinte di alberi forestieri sconosciuti ne'nostri elimi; i loro fusti, la disposizione delloro rami, lo forme nuove e strane dello loro cime conicho, scarmigliate, piramidali, o protendentisi come ali, danno a quella bordura di vegetazione una grazia ed una novità di aspetto che assai caratterizzano l'Asia; anche le foglie e le fronde loro banno tutto le forme e tutte lo tinte, dal verde upaco del cipresso sino al verde bigio dell'olivo ed al giallastro del cedro e del melarancio:dall'ampia foglia del gelso cinese, di cui ciascuna ripara il sole dalla fronto di un bambino, fino alle minute frastagliature dell'albero del the, del melagrano e di altri innumerevoli arbusti le cui foglie imitano il prezzemolo, e fanno un leggero panneggiamento di vegetali merletti fra l'orizzonte o voi. Tutto allungo di quelle file di boschetti regna una striscia di verdura ebe smaltasi di fiori ebe godono di esserno ombreggiati; l'interno di quelle piane vette è seminato a orzo, ed in un angolo qualunque, due o tro cime di palme, o la eupola opara e rotonda del eolossalo earrubbio (guainella) indicano il sito in cui l'arabo agricoltore eresse la sua capanna, circondata da qualche pianta di vite, cinta da un fosso, protetta da una verde spalliera di fichi d' India coperti do' loro spinosi frutti, ed attigua ad un giardinetto di melarauci seminato di garofani e di violo

pell'ornamento delle chiome delle giovinette. Nel salire dall'una all'altra di queste vette, equali sentieri, e la le sitesse scene, le istesso cinie d'alleri, gli stessi mosaici di vegetazione sul terrenon che circondono; solomente da vetta in vetta il nagnifico orizzonte allargavasi, ed i piani inferiori apparivano come uno seacchiere d'ogni colore, in cui le macchie d'arbusti ravvieinate dall' ottica, formano delle opache hoschine sotto i più dei viaggiatori.

Experience que le alte pianure di collina in collina, si ridiscende alte votte in valli che le separano; valli mille volte più ombrose e più deliziosamente amene delle colline; tutte velate dalle file d'alberi de l'errazzi che le fiancheggiano; tutte immerse in quelle onde odorose di vegetazione fragrante, ma tutte aventi frattanto un varco all'imboccatura loro che lascia spaziare il cuardo sulla sipunta e shi marci.

Il signor di Lamartine, a cui dobhiamo la descrizione precedente, giunse per effetto del solo caso, colla sua figliuola Giulia, sì amabile e sì compianta, al piò completo e più incantato di que' pittoreschi siti.

« E una valle superiore, aperta da oriente ad occidente, ed incastrata nelle circonvallazioni dell'ultima catena di collinette che s'avanza nella grande valles dal Narh Bayruth irrigata, Nulla può descrivere la prodigiosa vegetazione che ricopre il suo letto ed i suoi fianchi. Quantunque dai due lati le sponde siano di viva roccia, esse talmente sono tappezzate di licheni d'ogni specie, così stillanti dell'umidità che goccia a goccia distillano, così rivestite di grappoli d'erica, di felci, di edera, di piante asiatiche, di erbe odorifere e di arbusti radicati nelle impercettibili screpolature del masso che riesce impossibile a supporsi che sia la viva roccia che vegeti in tal guisa; gli è un tappeto folto d'uno o due piedi consistente; uno strato velutato di vegetazione compatta e screziato di mille tinte e di mille colori, seminato per ogni dove di sconosciuti variopinti fiori a mille forme ed a mille diverse fragranze che talora sen stanno immobili come quelli che veggonsi dipinti sui serici tessuti che ricoprono le pareti delle nostre addobhate sale, o talora dalla hrezza del mare agitati, svelgonsi dalle erbe è dai ramoscelli intermedii, e rialzansi come il pelo d'un animale palpato a ritroso, screziansi di ondeggianti nuanze e danno l'idea d'un fiume di verdura fiorita che inolezzanti onde trascorra. Ne sfuggono allora vampe inebhrianti pel soave profumo, nembi d'insetti alidorati, ed innumerevoli augelletti che spiegando il volo vanno a posarsi sulle vicine piante; eccheggia l'aria de loro gorgheggi cho a vicenda ripetono.

del ronzio delle api che a sciami veggonsi per l'acre, e di quel sordo mormorio della terra, che alla primavera prendesi con ragione forse pel gemito sensibile delle mille vegetazioni della sua feconda superficie. Le goccie di rugiada notturna cadono da ogni foglia quali perle, e brillando salle erbette rinfrescano il suolo di quell'angusta vallea a misura che il solo incomincia a dardeggiare i suoi raggi al dissopra delle alte cime degli alberi e dello rocce che la circondano. Tutta la vallea presentava lo stesso panorama di mobili foglie, di muschi, d'erbe e di vegetazione ondulante : come è mai grande Iddio | come la sorgente di tutte quelle vite, quello bellezze, quelle bontà, e quelle fragranze dev'essere profonda ed infinital se tanto avvi sd ammirare, a contemplare ed a confondersi in un solo piecolo angolo della natura, che non sarà quando il velo de'mondi verrà tolto per noi. e potremo tutto scorgere l'insieme dell'opera infinital Egli è impossibile di riflettere, a tal vista, senza essere inondati dall'evidenza interiore che riverbera l'idea dell'indefinibile antore delle cose: tutta la natura è seminata de' scintillanti frammenti dello speglio, che ci dipinge l'immagine d'Iddio. « ( Viaggio in Oriente ).

Impresso na carattere suo particolare tutto religiono scorgesi nel monte Libano pel numero di monasteri di cui è seminato i cui monaci rigorosamente osservano la regola di sant'Antono. Ulu'immensini di solitral abilando antri e avevene come i loro fondatori, rimmularano i secoli della Chiras primitira. Sompagnato di sua golia visibi omo di que jueito romitori, cu curiosa oltremodo la descrizione che si compiacque di vergarne.

« Salimmo alenne collinette ombrose del Libano, e giunsimo fino ad un monastero che innalvasi come un eastello sopra
un piedistallo di granito. Io percorsi intte le celle, il refettorio e
le cappelle. I monaci che ritiraransi dal lavoro e rano occupati nello corte a disgingnere i bufiali ed i buoi; quella corte
avera l'aspetto di una grande aji di cascina; cesa era ingombra d'aratri, di bestiami, di letame, di pollame e di tutti gli
attrazzi di campgane. Eseguivasi il lavoro senza strepito e senra grida, ma senza affettazione di silenzio e come da uomini
animati da una decenza naturate e non vincolati da una regola
severa ed inflessibile; i visi di que' solitari crano dolci, ilari e
respiranti la tramquilità e la contentezza : ed ofirirano l'aspetto
d'una comunità di agricoltori. Quando fu sucosta l'ora
del prazzo, entrarono al refettorio ad uno o a deu secondo cle
un secondo che un secondo che sucosta de un secondo che
un secondo che sucosta del prazzo, entrarono al refettorio ad uno o a deu secondo che
un secondo che secondo che un secondo che un secondo che un secondo che
un secondo che secondo che un s

prima o dopo averano terminato il lavoro d'allora. Quella refezione comisteva in due o tre focaccie di farina impassiata, sectote pintusto che cotte sulla pietra calda; dell'acqua e cinque olive confette nell'olio; vi si aggiunge qualche volta un perzetto di formaggio od un po di latte vecchio : ecco tutto il cibo di quei cenobiti; essi stanno in piedi od assisi a terra; tutti i mobiti delle nostre contrade loro sono ignoti (1).

« Dono avere assistito al loro pranzo, e mangiato noi pure un pezzo di focaccia e bevuto un bicchiere d'eccellente vino del Libano, che il Superiore ci fece portare, visitammo qualcuna delle celle ; esse tutte souo eguali. Una piccola camera di ciuque o sei piedi quadrati con una stuoia di giunchi ed un tanpeto, ecco tutti gli arredi : analche immagine di santo inchiodato contro il muro, una Bibbia araba, qualche manoscritto siriaco: ecco tutta la decorazione: una lunga interiore galleria coperta di paglia serve di vestibolo a quelle camere. La vista che godesi dalle finestre di quel monastero come di quasi tutti gli altri, è ammirabile; i primi premontori del Libauo sotto gli occhi, la pianura ed il fiume di Beyrouth, le cupole aeree delle foreste di pini delineantisi sull'orizzonte rossiccio del deserto di sabbia; poscia il mare contornato per ogni dove ne suoi seni, ne'snoi golfi, i snoi scogli, le sue rocche ed i suoi dirupi, le biauche vele che in ogni senso percorrono quella fluida superficie, ecco l'orizzonte continuamente sotto gli occhi di quei menaci.

« La loro vita è quella di un laborioso bifolco. Essi hanno cara del bestiame o de filagglii cosi taggliano le pietre, costruiscono i muricciuoli de' terrazzi dei loro campi, vangano, arano e mietono. Il monsteri possedono poca terra e non ricevono monaci che a proporziene che ponno alimentare. Non avvi esempio di scandalo di sorta dato da loro, ne una casunia ardisce doitrariti: ogni monastero non è che una cascina mi-

<sup>(1)</sup> Abbieno vedus alla respo di Mclerar, pesso Nantes, una scasantea di moneci dell'ordinei di sua Bencettos, datri, col massimo sistema di moneci dell'agricolture e del giardinaggio, nonche alle diverse azi moccaniche, come quelle di sessione: aggotto di libri, chiodato, briraio, ecc. Quantunque fossoro soggetti ad nan regola indicestibite, la toro mento calmo sommosso, con cui un frate luice, nelle corre, cassido per la brigia-luque pezza, il carallo del padre abbate e quello d'uno atraniero. Nuno pon in pares pie filere di una luto frate ineutrato del la cara della cassino. Sulla soggia di quella pieco sata una risconte per la nettera. « cè or cata della cassino della sulla della della della della cata della cassino della stata di della cata latte y esta un qualco consente colle sulla labora della cassino della cata del della cata latte y esta un qualco canceste colle sulla labora della cata della

serabile i cui servi sono volontart e non banno salario, se non se l'alloggio, una cibaria nancoreitea, e le preci della loro chicse i vescovi hanno un'autorità assoluta sui monaseri che sono sotto la loro giuridizione: quelle ginrisdizioni sono ristrettissime : oeni gran villaggio ba il suo vescovo. >

Un autore inglese ci dà la descrizione seguente del couvento di S. Antonio: e E sito sull'istesso luogo, in cui dicest che quel sant' uomo abbia trascorsa la maggior parte della sua vita nella solitude e nella medizione. Il numero de' monaci è dai settanta agli ottanta. Alcuni altri più austeri, desiderando di compitamente imitare l'ascettica vita del loro mestro sittutore, abitano piccole celle e romitaggi solitari uelle balze e nei dirapi che sorvastano al couvento. Quel luogo è conosciuto per l'eccellente suo vino ; vien conservato in lunghe giarre di terra chiuse ermeticamente con argilla; ma quando gli si fa soportare un lungo tragitto in otri di cuolo, acquista un disaggradovole gusto.

«Il dottor-Pokoke vide i monaciuella chiesa loro che'savata nel viro maso, quaturo aquattro in piedi, inanzii adu quadrail lettoriii, cantando alternativamente salmied imin'edappoggiaudosi di tanto in tanto su stampelle per alquanto riposava durante gli offici. Lontani da qualunque città essi sono qualche volta costretti a provedere a ututo quanto loro occorre. Coli trovasi fra loro de falegnami, de' catolai, e tutte lo altre classi d' operai cho può aver d' upo la maniera loro di vivere; gli uui colitivano le terre appartenenti al convento, altri si occupano della stamperia da più anni fondata, e foraiscono ai Cristiani de' diutorni, dei messali ed altri libri divoti, la vita dei sauti, degli estratti delle saute Seriture. Tutti questi libri sono benismio impressi, su carta proveniente da Venezia, ed in lingua araba che il popolo intende (1) polo intende (2) polo intende (2) polo intende (2) polo intende (2).

« Le person divote di que contorni adducono sovento ai successori di sant' Autonio degli energementi per farli esorcizzare ed ottenerne la guarigione. Allora il paziente è incatenato in una grotta socarra e unida, e de sottoposto ad un regime severissimo. Un monaco sta costantemente al sno fianco pregaudo egitatudo di tanto in tanto secchie di acqua fredda sul corpo egitatudo di tanto in tanto secchie di acqua fredda sul corpo

<sup>(1)</sup> în questo secolo în cul tonto amouni le opere illustrate, noi avremmo volato dare il faceimile dei frontaliptici di uno di questi libri, ma agraziatamente le iterrebe moltiplicate che vennero falte dai conservatori della Bibilotea rate coll' ordinaria lora genilizzar zinseirono vace, emigrado agni indagine nostra uno ci poté riuseire di scoprire alcun libro delle tipografie del Libano.

dell'ammalato. Questa cura ha spesso un esito felice. I furiosi ritoranon in loro stessi dopo alcuni giorni do una settimano al più, ed è difficile che soffrano altri attacchi. y (Quelle doccie bene amministrate e le preci de' monaci sono uu duplice merzo di guarigione che nessuno ba dritto di deridere come accadde a qualche scrittore protestante.

« I monaci del conventó di S. Antonio sono dopo morte sepolti in una grotta vestiti del loro abili, nei quali essi appariscono veri scheletri Pokoke ue vide uno, conosciuto per la sua santità che pareva essere stato fino allora preservato da ogni corruzione. »

Una specie di venerazione inspirano i vecchi alberi: bayvene in certe foreste, come a Fontainebleau, p. e. ehe portano il nome riverito del re o della regina; altri ricoprono piceoli simulacri della Vergine o di qualche santo protettore. Nei luoghi meno favorevoli alla vegetazione, v'incontrate soventi in croci sotto ad alberi annosi, dovuti alla pietà di qualche fedele, e che da secoli e secoli sono dai viandanti rispettati. Un olmo solo talora ombreggia l'intiera piazza di un villaggio; all'uscir della ebiesa, gli anziani del paese là sotto si intrattengono a lungo, e sul vespro le giovani figlie v' intrecciano giulive danze; essi sono pure in nudo pianure luoghi di riunione, utili segnali, cho le earte del Cassini indicano scrupolosamente. Portano essi nerfino il nome di coloro che li piantarouo; egli è perciò che nei dintorni del vecchio Castello dai mattoni rossi, sulle rive della Senna dove nacque il ministro e l'amico di Enrico IV. lunghe file di olmi chiamansi dei Rosny. Appo gli antichi gli alberi erano sacri: non è dunque a stupire se gli alberi del Libano ottengono una specie di venerazione che avrà contribuito a prolungarne l'esistenza ed a meritarsi l'attenzione dei viaggiaiori.

I codri che coprono ce l'oro rami orizzontali la cima del Libnos non rispettibili avazi, come que vecchi mommenti che ritroransi ancora dopo secoli e secoli semi-distrutti, sidando la mano degli tomini e la possa del trompo. Per un privilegio che loro è comane engli olivi della stessa regione, que 'hegli alberi si rimorano, si riproducono e i etterizzano per nascondere ai curiosi il segreto della loro origine antiea, per rammentare i grandi e religiosi fatti che passaronis sotto l'ombra loro, e per coronare infino degnamente la montagna, la cui istoria legasi a quello di Gerasalemme, al tempio de Giudei ed Il ammirabile paese di cui sono l'oranmento. Non bisogna già dispotare, come fanoa clutti viaggiatori, sull' antichiti loro; questioni instilli



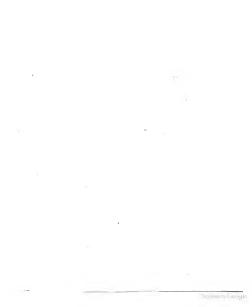

che alterano quella magnifica scena; bisogna visitarli con una specie di rispetto, interrogarli e dir loro che ci raccontino ciò che videro da tre mila anni. Un vecchio albero è da se solo ta-

lora tutta la cronaca di un paese.

Riposandosi sotto il cedro del Giardino delle piante, che già fu mutilato dal fulmine, ma che non tralascia d'essere un albero ammirabile, bisogna farsi un' idea del gruppo maestoso cho devono presentare sulla cima di nna montagna alta nove o dieci mila piedi, que' cedri antichi di fronda nera e folta che scorgonsi dal mare, da tutta la vallea, e che formano il punto culminante

ed il mazzetto d'apice di quel cono immenso-

« Que'cedri famosi che secondo il re Profeta furono piantati da Dio stesso (1) e di cui i principali non sono che venti, e secondo alenni, ventiquattro, sono di una si prodigiosa circonferenza, che sei persone appena possono abbracciarne nno, e ve ne sono di gnelli che l' hanno di sci tese. Sono creduti si antichi e vetusti che la tradizione vnole che rimontino al tempo di Salomone. La difficoltà di tagliare il pedale di quelle masse enormi e l'incorruttibilità loro favoriscono molto cotalo tradizione. D' altrondo nell' istoria del Re profeta sarebbesi fatto di loro menzione, se tratto se ne fosse partito.

« Quantingne non trovansi altrove cedri paragonabili a quelli di cni parlammo, havvene un gran numero di minor grossezza, ed altri piccolissimi di fusto, gli uni frammisti ai primi, gli altri nei dintorni e divisi, per così dire, a drapelli. La cima dei gran cedri allargasi e forma quasi un paracqua, invece che quella dei meno considerevoli innalzasi a foggia di piramide come i cipressi; le foglie loro sono simili a quelle del gineuro, e conservano il verde tatto l'anno, il fratto che non è portato che dai grandi cedri, è simile a quello dei pini, ma d'un colore più oscaro e di ana corteccia più compatta; è disposto a mazzetti all'estremità de'ramoscelli, e rivolgesi al cielo, tramanda un odore gradevole, e la resina che cola dal tronco ha pure una dolce fragranza.

« L'anima del ginsto è paragonata ai cedri del Libano per la sna incorruttibilità, e perchè ergonsi verso il cielo i fiori dei suoi pensieri ed i fratti delle sne buone opere, che incessantemente moltiplica. La Chiesa istessa paragona il grado più sublime di gloria della SS. Vergine, e la prodigiosa altezza del sno trono ad un alto cedro del monte Lihano (Ecclesiastico XXIV, 17).

(1) Il giosto fiorirà come la palma E qual cedro del Libuoo ergerassi. Ps. 91.

Op. stor. e biogr. - VI, 24

« Alcuni de cedri attaali ad una certa altezza si dividono in cinquo o sei fusti principali che nascono dal medesimo tronco, e formano altrettanti alberi ouori innestati, può dirsi, nel primitivo stipite, e la cui circonferenza è la lec he due nomini putrebhero a steato abbracciarli. La cima loro proporzionata al-l'enacmità della loro grossezza masetsoamente prodnedisi verso i cieli e presenta un'ampia cupola di verdura, sotto la quale il Cristiano ha la sorte di riusentire altari eretti al Nome che adora, e l'ingrato sofista non altro che una fresca e deliziosa ombra sotto cui può riposare le stanche sue membra.

« Quando que' cedri son a ressero altro de la prodigiosa no perifera che na etates la vetusta o conferna lo tradizioni che li fanno dataro dal tempo del Salvatore, col oltre ancora, non archero essi bastanti a destare una curiosità anche meramente profunat è s'egli è certo, come lo è di fatti, che in ucesun'al tra parte, a na sessan altra montagno del globo, giamma i viaggia-toro vide gli eguali, il vero saggio, dopo avere contemplata quel-la meravigità della natura, potrebbe egli ragiouci colonne la sguarsi della pessa, lui che l'amore della activana induce talora a priestrati oni più accossi di microstili di drippi, colla semplica llusinga di rinvenirei una pinnta esotica, un'erba novella d'un'u-sittà dublica da noche inuite?

« Ogni amo, nel giorno della Trasfigurazione, i Maroniti vanno a celobrare solla montagua una festa che chiamano la festa dei Cedri. Il patriarea vi salisce seguito da più vescovi, da un gran numero di monaci ed una molitudino di fedeli. L'incruento sacrifizio vi è celebrato su altari di pietra eretti ai più degli alberi i più colossali.

a Colla mira di conservare i codri i più antichi e di prevenire gli accidenti che potessoro faril deperire, il Bariarea credette bene di colpire di scomunica chiunque tentasse di srellerne un trafeio du na ramoscello senza un formalo permesso. Ma il timore d'intervere questa penale, non fa sempre battoutemente efficere per trattamere i contrar ventori di quell' ordine, e di o zione speciale della Provridenza, che dopo tanti secoli uon siano tutti scomparati.

a Lasciando Beyrouth, aveva promesso ad una giovine persona, una delle più amabili che albia conosciuto ue forso della mia vita, ad una giovinetta di dieci anni di una figura angelica e che riuniva in supremo grado i spirito al candore ed alla bontà, a madamigella Giulia di Lamartine, d'incidere sulla maggior quercia del monte Libano, il nonie di suo padro, di sua madro ed il suo: tenni parola, benchè l'esecuzione siane stata meno facile di quello che lo avessi immaginato, ed anticipatamente mi rallegrai pensando, che quando l'illustre vate arriverebbe ai cedri, scorgerebbe da lunge il nome della sua tenera sposa e dell'amabile sua figlia, parti entrambe del suo cuore.

« Quattr'ore circa mi trattenni ai cedri. Lunga pezza passeggiai solo in mezzo all' oscurità religiosa della qualc circondavanmi. Occupavasi il mio spirito dell'antica loro glorla, poscia meditando sulla lunga durata della vita loro che mi faceva salutarmento sentire la brevità di gnella dell'nomo, l'anima mia consolavasi della rapidità colla quale scorrevano i miei giorni pensando a quegli anni eterni che l'attendevano in un mondo migliore, e di cut, la lungevità degli alberi che ammirava, non era nè anco un' ombra. Non me ne allontanai senza rivolgere venti volte la testa, senza venti volte rimirarli, e senza tradire lunga pezza ed involontariamente, co'mici sospiri, le impressioni pro-

fonde che in me lasciavano » (D. Geramb). Tre popolazioni diverse, due delle quali si ravvicinano per la loro credenza, abitano le colline accessibili e coltivabili, del monte Libano. I primi sono i Maconiti che partecipano di tutte le virtà del loro clero, e formano un popolo a parte in tutto l'Oriente. Li direste una colonia dal caso lanciata in mezzo alle tribù del deserto : la loro fisonomia frattanto è araba ; gli uomini sono di alta statura, ben fatti, con guardatura libera e fiera, e sorriso spiritoso e dolce, banno il portamento nobile e le maniere civili senza abiczione, il costume ossia vestire splendido, e lo armi forbite e lucenti: quando attraversasi un villaggio e che vedesi il Scheik assiso alla norta del suo merlato abituro, i suoi bei cavalli impastoiati nella sua corte ed i principali del villaggio, vestiti colle ricche loro pelliccie con serica rossa cintura piena di vatagani e di kandajari e maniche d'argento, coperti d'un immenso turbante di stoffe di vari colori, screziate o variopinte, con un lembo di seta porporino ed ampio che negligentemente loro cade sull' omero, crederebbesi di vedere un popolo di regi; essi amano gli Europei come fratelli e sono stretti a noi da quel viucolo di scambievole religiosa credenza che è il più forte di tutti; essi ricevono i nostri viaggiatori nei loro villaggi come ricevonsi i parenti in una famiglia; il filosofo, il missionario, il giovane interprete che va per istruirsi nell'araba lingua, divengono gli ospiti amati di tutta la contrada. Si può viaggiar solo, di notte e di giorno seuza timore di furto nè di violenza. I Maroniti sono prodi e naturalmente guerrieri come tutti i montauari....

Grandi e gloriosi destini sono preparati e serbati a quel nonolo vergiue o primitivo pei suoi costumi, pel suo enlto e pel suo valore. È del massimo interesse dell'Europa che si compia un tal voto, è una colonia già tutta sua che avrebbe su quelle amene colline.

« I Drusi che coi Metualiti ed i Maroniti formano la popolazione principale del Lihano, furono lunga pezza creduti una colonia europea lasciata dai Crociati in Oriente: nulla di più assurdo. I Drusi parlano l'arabo o sono idolatri, non discendono

dunane da un popolo franco e cristiano.

« Persegnitati dai Mussulmani di cui non vollero abbracciare il culto, rifugiaronsi nelle inaccessibili solitudini del Libano. L'Emir Facardino li ha resi celebri auche in Enropa al principio del secolo diciassettesimo ; dopo un'esistenza indipendente e famosa, fu vinto, tradito e tradotto alla corte di Costantinopoli; nullameno la sua posterità potè regnare dopo di lui, e non fu che dopo essersi estinta cho lo scettro passò alla famiglia Chal, originaria della Meca, il cui attuale capo, il vecchio Emir Be-

schir governa oggi (1833) quelle contrade.

« La religione de Drnsi è un mistero che nessun viaggiatore non potè intendere giammai; essi adorano il vitello; è il solo fatto constatato; e le donne sono ammesse al sacerdozio; sono divisi in saggi ed ignoranti; venerano Moisè, Gesù e Maometto; appo loro le scuole per l'infanzia sono numerosissime; essi accolsero molto generosamente gli Europei cho dopo la battaglia di Navarino temevano la vendetta de' Turchi; avvezzi ora ad una specie di fratellanza coi Cristiani maroniti, numerosi, ricchi, disciplinabili ed amanti l'agricoltura ed il commercio, faranno facilmente corpo coi Maroniti, e progrediranno del pari nella civilizzaziono purche si rispettino i suoi riti religiosi. I Metualiti che compongono il terzo della popolazione del basso Lihano, sono maomettani della setta di Ali dominante in Persia ; essi non mangiano nè bevono coi settatori di nn altro enlto che il loro ; dopo molte vittorie e molti rovesci sostennersi nella vallea presso lo magnifiche rovino di Eliopoli o dalla parte del Sour (l'antica Tiro). Il principato di Balbek fu in questi ultimi tempi cagione di un'accanita lotta fra due fratelli della famiglia Harfousch, Djadjha e Soldano. Spossessaronsi a vicenda di quol cumulo di rovine e perdettero in quella guerra più di ottanta persone della loro propria famiglia. Dal 1810 l'Emir Diadiha regna delinitivamente a Balbek. »

Ma una semplice donna da trent' anni in qua forse più attrae da sè sola l'attenzione de viaggiatori europei, che non tutte le popolazioni dell'alto e del basso Libano. Si è la nipote del famoso Pitt, la figlia di Lord Chatam, Lady Ester Stanbope di cui già parlammo: ecco il romanzo di codesta nobile Inglese, perchè non può altrimenti chiamarsi la sua istoria.

« Allevata Lady Ester nel gabinetto politico dello zio, vi si imbebbe per così dire delle questioni che agitavano allora il mondo. Essa vi crebbe coi vasti pensieri di nn nomo ed una esaltazione di spirito che non lasciavale campo a vivere come le altre donne. Essa era giovine e bella, nobile al pari di un re, e più ricca di un re quando morì Pitt. I migliori partiti della gran Brettagna le si presentarono; essa tutti ricusolli; percorse le diversa capitali d'Europa, sempre sotto il peso d'una preoccupazione misteriosa, ed un bel giorno s'imbarcò per l'Oriente. Il suo partito cra preso, non volca più rivedere l' Inghilterra ; perchè ? non si scppe. Lady Ester ginnse a Smirne dove per prima realizzaziono delle suo preocenpazioni meditabonde, nno spaventoso contagio attendevala, ne fu attaccata e poco manco ne fosse vittima. A Costantinopoli divenne più dolce l'Oriente per lei; fu ammessa nel serraglio ovo mille accoglienze le vennero dalle sultane prodigate. Sarehbesi detto veggendone il portamento in mezzo a quei grappi di Circasse, che dessa era la regina del Inogo; la signora di quelle schiave.

« Quegii onori, que'esteggiamenti e quelle pompo stancaronla heu tostoresa non era ankaia in traccia del fasto di nas corto. Munit di firmani del gran sultano essa peri ben presto, portando con a'è teoro rimmensi in gioie, regali e di oro conisto. Una burrasca inghiotti quelle ricchezze e l'arvebhe sommersa anch'essa nell'onde se un frantume del anviglio non la glitava in ni'iola deserta dove passò ventiquatitr'ore abbandonata e afinita di forroz. Un prescatore di Marmorica la raccolse e la condissa e Rodi; senza di un tale soccorso inopinato, quello scoglio diveniva la sua tomba.

« Non era che il primo atto di na esistenza arricchiata. Di ritorno a Malia, dopo un beres noggiorno in laghilerra dove ammassò tatti gli avanzi d'un colossalo retaggio, essa nnovamente venne a premedre terra a Laodica, da dove si diresse al Libano, sua patria adottiva e che non abbandonò più mai. Stanziando sullo prime nel idiatoriul di Latachia, vi apprese l'arabo e vi si apri delle relazioni colle autorità d'une e maronite che governato que della contradire presentato que contradire presentato que della contradire contradire presentato que della contradire contra

« Prima di fissare stanza nella montagna, Lady Ester percorse non solo tutta la feconda catena del Libano, ma s'avveuturò ancora in mezzo alle steppe sabbiose del deserto; visitò Damasco, Gerusalemme, Homs e Palmira. A Palmira venne accolta qual novella Zenobia, tanto era dignitoso il suo sguardo, tanto maestoso il sno portamento e tanto gentili le sue maniere, che i Scheiks arabi parevano d'ammirazione al suo aspetto compresi. Giunta a Palmira essa vi trovò delle solennità preparate ; trenta mila Arabi vi accorsero da ogni parte del deserto e la proclamarono regina di Palmira. Durante la dimora che fece fra quelle rovine, le tribù non facevano che alternare le feste. Danze, festini, corse, ginochi di Dieridi, tatto colà ebbe luogo. Lady Ester sempre magnanima dotò alcune fidanzate delle quali celebrò gli sponsali; prodigò le piastre di Spagna ai Scheisk del deserto, che oggi ancora mostrano quelle monete ai viaggiatori, aggiugnendo che furono un dono della loro regina. In concambio delle sue liberalità, le varie tribù rinnite in que'luogbi rilasciarono a Lady Ester dei firmani in virtù dei quali qualunque Europeo da lei protetto potrebbe venire con tutta sicurezza a visitare le rovine di Palmira mediante l'obbligo di pagare un tributo di mille piastre.

Reduce da quella escursione veramente regale Lady Stanbope scelse la dimora in cui la stanza al di doggi in una solitudine quasi inaccessibile su di una delle vette del Libano presso
l'antica Sidone. Rispettata a viconda dai due basa di Acri, Solimano e Abdallah, essa ottenne da ioro la concessione dei resti di
un convento dei Villaggio di Digona, popolato dai Drasi, che
avera chiesto per istabilir sii. Essa vi foce contrarre più case sino alla turca stappedimento artia cel discateriore. Lad' Ester
vi passò più anni con un lusso orientale circondata da un gran
umerco di dragomani, da un gran seguito di donne e di schiave nere, ed in rapporti amicali ed anche politici sostenuti ed
importanti con tutti i Sovrani ed i Schiel arrabi dei dintorni.

« Ora declinò alguanto la sua considerevole fortuna; le persone che l'averano accompagnata di Europa morirono o s'allontarono; l'amicinia venale degli Arabi intiepidissi; Lady Stanhope cadde in mo quasi totale isolamento; ma si è in questa solitadina che l'eroica tempra del suo carattere mostrò tutta l'onergia ettutta i costanza di risolazione di quell'anima. La idea religioso, ch'essa alterna ed accoppia alle sue nozioni d'astrologia, le danno una forza, che la fa riverire tuttora i ne queltuoghi. Sì è in questo stato d'abbadono e di alterazione di mente che i 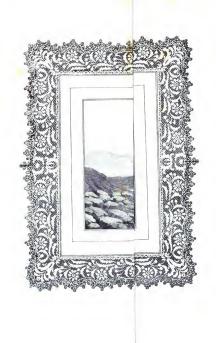

signori Marcellus, di Lamartine, ed altri celebri vinggiatori rinvennero codesta donna, « che è un gran nome in Oriente ed nna grande meraviglia in Europa », quella donna « che gli Arabi, dimenticando il suo sesso, al dissopra del quale innalsossi, denomirarono e distinsero col titolo di Signore ».

## XIV.

Rispetto dei Maroniti pei preti e pel monaci. — Corteggio nuziale di un principe della nazione dei Drasi. — Pellegrinaggio di D. Geramb al monto Sinai.— Monastero di santa Catterina.— Roveto ardeute. — Cappella di santa Catterina.—Pellegrinaggio dei Greci e dei Cofti al monto Smai.

Poichè nol siamo ancora in mezzo ad una popolazione le cui usanze ed i cui costumi sono così disparati da quelli della nostra Europa, è bene il segnalarne alcuni tratti caratteristici principali.

Úno dei primi si è il metodo loro di vita patriarcale, la loro ospitalità, la loro pictà semplice e commovente, ed il rispetto, seuza villà e senza superstizione che profession le persone d'ogni età e d'ogni sesso, pei viaggiatori che vestono l'abito di preti o di monaci.

Nella vasta pianura che conduce a Balbek, i pastori maroniti, custodi di numerose mandre, gareggiarono ad offrire più che non desiderava a D. Geramb, che serbava quanto gli era possibile il suo esteriore di trappista ed il suo costume con tutta la severità: essi diedero a lui ed al suo piccolo seguito della crema ossia fiore di latte, dei formaggi freschi ovvero cacio, delle loro focaccie o pani cotti sotto la cenere che furono trovati deliziosi. « Dopo averci trattati con ogni sorta di riguardi, essi vennero umilmente a baciermi la mano; poscia chiamarono ad alta voce la loro famiglia spersa nella prateria. I fanciulli, a qualche centinajo di passi custodivano gli armenti; tutti giungono frettolosi. Prosternati a miei piedi mi supplicavano e mi scongiuravano di benedirii.... Oh come in quel momento avrei ambito, coll'autorità che dona il carattere sacre di sacerdote, poter più ampiamente corrispondere al desiderio della fede lorol.. Doveva io, perchè non aveva l'onore di esser prete esitare un istante a soddisfarli? io nol credetti ed innalzando sovr'essi la destra, li ho beuedetti, pregando il cielo, con tutta l'effusione del mio cuore, di esaudire i voti che io gli dirigeva per essi.

Allorchè venne il momento di cavaleare, si fa a chi primiero m'aistrebhe a mutater si sella, a gara venivano a loccarmi le vestimenta, a gara con mimicho dimostrazioni mi spirgavano i moi dell' anima loro e di rincerscimento che loro cagionava il nostro così prosto partire; io era già hen distante che gionava il nostro così prosto partire; io era già hen distante che rivolgendomi il vidi ancora sulla soglia delle loro capanne sallatarni col guardo e colla mano e mandarni così l'ultimo loro addio ».

Quando il sig. D. Geramb è ammesso alla numerosa famiglia di Boutres Cheik del rillaggio di Eden, a tre leghe dai cdri, e ad otto leghe da Tripoli, le sne quattro figlio e la loro madre che stanno costantemente nell'interiore della casa ognor chiusa, e relate colla più gran cura sandando alla chiesa, sono presentate al trappista, ed è ricevuto da quelle dame cou dimostrazioni di grando rispetto.

a Allorché entrai, dice egli, mi salutarono con un profondio inchino e mi baciarono la mano. Esse erano uniformemente abbigitate con una veste di casimir turchino, ricamata in argento. Non si tosto era sasiso sud divano, che la provetta delle dami gello venne a ricoprirmi il viso di un velo, sotto il quale casa dimendo un profamiere dal quale inanizza ssi un memb di olezzane fragranza e fini per aspergermi d'acqua di rosa con tal profusione, che oppresso dal calore, ed avendo il capo scoperto, ube provai una specie di svenimento; immaginatevi se lo potte la mia confusione, per conciliare colla civili il siori che io faceva per sottrarmi a quella singolare cerimonia, (1) fu tutto inutile, fu d'uopo spoportarla.

« Dopo quell'aspersione ospitale, mi servirono sopra una piccola tavola di confetti e di caffè.

a Il mio abito era visibilmente per quelle dame un oggetto di curiosità, esse rimiravano soprattuto con piacre il mio rosario di nocciuoli d'olivi di Getsemani; esse videro il crocelisso che io aversi i costume di porture in dosso. Quando seppero ch' egli era stato a contatto di ogguno dei Luoghi Santi, esse lo presero, la avviciaarono alle loro labbra con rispetto e con emotione e mi secre molte piè interrogazioni alle quali mi feci ma ne della considera dei considera dei con considera di conta sull'antico hondi di G. C., sull'amor suo per uoi, sui stori patimenti, coc. Esse sacoltavano con una religiosa concentrazione le notizie, che il mio lungo soggiorno a Gernsalemme, e le

<sup>\*\* (1)</sup> Cotesta usanza di abbrociar timiami davanti ad uno straniero si pratica in tutto l'Oriente, ma in differenti maniere.

mie escursioni nei dintorni mi permettevano di loro dare (1).

Un viaggiatore inglese racconta nei termini segnenti le principali circostane del matrimonio di un givanse principo de Drasi: « Gianti a Narh el-Kelb noi el arrestammo ad na abituro davanti al corteggio di una principesa che recavasi a Gazir per i sposare il giovane principe. La strada era coperta di curriosi e di soldati che sparvazao celpi di archibargio. Dopo da ore la comitiva comparve sulla vetta dei dirupi che ei stavano a fronte ; battera un seuticro esto e difficile. Abbigitate a gala e montato

(II) Pertantamente non è solle monargane solo del Libano che si la pei ministri della religione cristiana la venerzone dovuma dia auguste los primistri della religione cristiana la venerzone dovuma dia auguste los primistosis; che al inchina il cepo umilimente a loro dimunti, che tutte le rentil ditenti di contra di contra di contra di contra la reservizio del ministro loro commovene, e finacheggiata da popularione rispettosis e receptal; la madri di famiglia collo loro fillulinana la
contra il esercizio del ministro loro commovene, e finacheggiata da popularione rispettosis e receptal; la madri di famiglia collo loro fillulinana la
contra di contra di

Allorché, nel corso dell'annata 1836, il vescovo di Versailles, la cui teata già calva, la semplicità e la doleczza ricordano san Francesco di Sales, visitò alcone parrocchie della ana diocesi per amministrare il sarramento della Cresima, si fu veramente nno apettacolo commovente il veder quel prelato eamminando sulle strade reall tracciata da Luigi XIV presso Lucionnes, tra due file di giovinetti e di giovanette, precedute da'loro stendardi, mentre che i preti, l'eantori e molti parrocchisul procedevano colla testa nuda, maigrado il sole di inglio, inngo le siepi verdeggianti; sui terrazzi delle case, nei quadrivi, gruppi di spettatori acoprivansi divotamente, si le dame, che le villanelle faceyano religosamente il segno della croce, cd all'avvicinarai alla chiesa, le grida profano cessavano, i turbolenti e gl'irreligical tacevano al passar del corteo. Nel templo riempito dalla moltitudine, attraverso alla quale distinguevasi per la prima volta qualche persona attiratavi dalla novità del rito, la breve esortazione del Prelato fu ascoltata con un grava silenzio o lasciò profondissime impressioni. Ma nulla non inteneri tanto, quanto la prece di nua giovine e bella ragazza, che venne a supplicare l'antiste con voca sommessa, sulla pubblica piazza, di farla entrare in qualche religioso ritiro per sottrarsi si pericoli del mondo, e ciò col termini della più innocente promura. Gli oechi di quella zitella pieni di lagrime ed animati da una pietà sincera, tencra e timorosa esprimevano già quanto la sua parola con angelico accento proferì dalla parezza del cnore e dall'umiltà criatiana inspirato. Oh! la fede non è spenta ancora, a vivo generosa in alenne anime scelte; se gli annali giornalieri del dellito ridondano, se l'indifferenza agghiaccia i cuori, Dio pamera ancora dei fedeli servitori al Libano ed altrove; da tutta la auperficia del globo, voci pietose innalizanal verso il Padre comune degli uomini per rendergli un debole omaggio indegno della aua maestà, ma che disarma il suo braccio e fa discendere sulla terra i tesori della suo misoricordia.

Op. ator. e blogr. - VI, 25

su casulir riccamente barbati erano le persone di quol seguito ; in principe procedeva ognuno de suoi famiglir, renivan diopo due capi dei Drusi con un corpo di truppa di quella tribà camminando in ordine e sparando di tanto in tanto i loro fucili de 'quali torbita e lucente la martellina splendeva in mezro a que s'esocessi e nori dirupia. Alfante seguivalo una dozzina di muli carciti di ricchi i tessuti e di preziosi arredi. Qualche tempo dopo comparvero unino ed avanzanosa a piedi simo al ponte. Estano dese ventidue e tutte ornate di tantoura, (1) ciò che produceva un effetto mirabile.

all tailo cra eccessivo, cuse riposaronsi solto d'un albero e presero qualche rinfresco, Quando esse ripartirono ni passaro no dappresso in fila precedute dalla principessa. Alcune ni guardarono cou aria malconnetas, perche avvao asota di tenere aperto sosopra il mio capo l'ombrello, ed era il solo [2]. Non vidi mai un gruppo nè più bizzarramente frammisto, nè più ridicolo di quello di quello donne arabe. Assie a cavalcioni sui loro cavalli, esca averano coturni giali lo rossi, vesti bianche, ed un ulmo pre-lo candido orlato di nero che partendo dalla sommità della loro acconciatora dissendera fino al lanco; il velo solo della princi-pessa era verde ed ornato di un orbo in oro. I lineamenti di quelle donne insignificanti untila vevano di rimareterole. »

Pochi viaggiatori dopo avere visitata la Terra Santa, e fatta un'escursione alle doppie montagne dal Libano, sentonsi il co-

<sup>(1)</sup> La tantoura è un' acconciatura 'delle donne maritate di quelle contrade; essa cossiste in un tubo cuncavo della forma dell' apertura d'una tromba, e più o meno riceamente ornata secondo la facoltà di quelle che la portano.

Un lungo vedo è affisso all'apice di quell'armese la cui alterza differizca secondo i rango delle persone, te cue piermispose lomon i dività di fame recondo i rango delle persone, te cue piermispose lomon i dività di fame ne le portano sempre, muite accrivante ad onner di portato ambe sul fere-tra. Quel corno alloro as vende di li produtto ne tem conserno a far cele har mese pel riposo dell'anima della definate; di la force procede i natactica per la conserno a far cele har mese pel riposo dell'anima della definate; di la force procede i natactica per la quale usulo un cornectio difference che le doma persona da un latta, questo copre l'orecebio, la guancia e protenniesi scato di la confessione con estamolistica della confessione con estamo

<sup>(2)</sup> Nessuno, e sopratinto in viaggio è più di sè stesso occapato e penameno agli altri quanto pl'inglesi; vidi sul Smo Ciotredo un giorine di quella nazione, a cavallo, sostener colle destra la briglia del suo destriero e collista na ampio ambrello. Francesi sonocurani, e utuli maravigitali del le mostane trutavano un poco effeminata la precautione del loro compogno di viaggio.



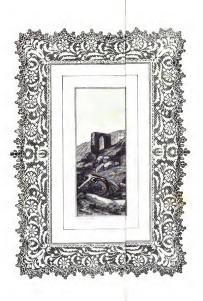

raggio di compire la loro istruzione bilhica, attraversamio i deserti dell'Irabia Petrea, e superamolo etre dei monet Sinai, vasta roccia di granito, sulla vetta della quale Dio diede a Moisè la sua legge in mezzo a fulmini e lampi: ci volvea il coraggio e l'ardore pio di D. Geramb per tentare quella difficile impresa. Dopor tre giorni di cammino fra le subble sopra un dromedario il cui moto continuo lo impediva di leggere, dal Cairo giunge a Suer città melaconica e triste come i suoi distorni, formata di case mal costrutte, popolata d'abitanti seminudi e di fascullir di carraggione calaverica. La il coraggiono trappista, coricato nella carraggione calaverica. La il coraggiono trappista, coricato nella cioni che l'assaliscono durante; il trata, è di precha a mille riflesioni che l'assaliscono durante; il trata, è di precha a mille riflesioni che l'assaliscono durante; il trata, è di precha a mille riflesioni che l'assaliscono durante; il trata, è di precha a mille riflesioni che l'assaliscono durante; il trata, è di precha a mille riflesioni che l'assaliscono durante; il trata, è di precha a mille riflesioni che l'assaliscono durante; il trata, è di precha a mille riflesioni che l'assaliscono di richi che dono al i suo none all'istimo per cui l'Affrica s'unisco all'Asia, D. Geramb va a smoutare alle fontane di Most.

Ecco il nome del grando legislatore degli Elrei che ci appare: tutto va parlarci di quoli cuno, iuvestio per così dire dell'ominjotetza di ina coll'incarco di reggere un popolo grussolano o sovente ribelle. Tutta quella strada è jenna del massimo interesse. Sull'orace della tradicione conservata da tempi immeurorabili in Arranou grandarono a to dure gli teradelli perilibatri, egi esplora con rispetto il codo der gli teradelli perritigno.

Così D. Geramb, uomo di credenza profonda, si ritrovava di rimpetto al lungo « dove Mosè avendo stesa la mano sul mare, il signore lo divise facendo sofliare tutta la notte un vento ardente o violento; dove le acque si separarono,

« Ed i figli d'Israello camminarono all'asciutto in mezzo alle acque, avendole a destra ed a sinistra come un muro. » Colla Bibbia in mano D. Geramb, per constatare la menoma narrazione, era sul luogo stesso dove

a Il Signore disse a Mosè: Stendi la tna mano sulmare affinchè le acquo si rovescino sugli Egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri, »

E dovo « Mosè avendo stesa la mano sul mare sul far del giorno le acque ritornarono dov' erano prima:

« E nel ritornare nel primitivo letto, il mare avviluppò i carri ed i cavalieri di tutto l'osercito di Faraone che eraon entrati nel vano perseguitando gl'Israeliti, o tutti annegarono. »

Si comprende ciò che si passò nell'anima del pietoso e fervente viaggiatore, alla vista di quel teatro dell'infinita bontà d'Iddio verso Israello, e della sua terribile giustizia contro i 196

suoi nemici. Egli udiva quel disperato grido di Faraone alla sua armata:

Fuggismo, fuggismo Israello, Combatte il Signore per lui.

Quella parola di Dio a Mosè:

a Saprati gli Egizi che il Signor lo sono »

rimbombava iu fondo alle sue viscere e vi produceva un religioso fremito.

Riioruato presso le sue geuti, colpito ancora da quella impressione della possana divina, D. Geramb loro dichiara « che nel descrio venne per pensaro a Dio, e le pregò di un perfetto silenzio, che ottenne mediante qualche liberalità; egli percorse ad uno ad uno i diversi prodigi pei quali il Signore aveva gnidata, vestita, antrita e conservata l'immonsa moltutulen, che gorenava il suo servo; quella colouna di nuvole oscera di giorno, ma luminosa durante ia notte, preservante tutto un popolo degli ardori del sole, e segnante alla sera i ora el il sito di accampare; quella mansa che adi cello caderta oggi mattino, tramue al salsagi nos logorarane; quelle acque che alla vece di Mosò perdevano l'amarezza e divenivano potabili, ecc. ecc. Quella serie di portenti era per lui un abituale pensiero che lo accompagoò sino al Sinasi.

Prima di arrivare alla meta cotanto bramata della sua escursione, D. Geranh trovasi nel deserto il mercoledi delle Ceneri, « Quel giorno la Chiesa coussera d'una maniera speciale a rammentare ai feddi l'anatema promurziato contro l'umom primiero dopo il suo pecetao, e uel quale tutta la posterità fo avvolta. Egli aduna na pugno di terrena poleve, ne cosparge la sua fronte e dando a sè siesso il salutare avvertimento che non gli era stato possibile di andare a ricevero a ipi di 'un altare di Gesa Cristo dal labbro d'uno de' suoi ministri, egli pronuncia sa lui queste parole :

> Pensa o mortal che del In polvo ritornar, chè polve sel.

Egli atteude il levar del sole, meditando su quella terribile sentenza di morte proferita contro il genero umano, all'esecuzione della quale uessuno isfugge, e che uon può egli stesso tardare ad esserue colpito.

Il pellegrinaggio di quest'uomo, di questo filosofo cristiano,

meditahondo in mezzo alla solitudine, fra giannizzeri a Beditni che non poteivano comprendere i suoi pensiri sublimi stalle re-rità le più terribili, sui miracoli i più sorprendenti, sui destini d'un popole condotte e alvato da libe, che gli dosu una legge, o lo guida come per mano, ha qualche cosa di grave e d'impouente. E dotce il aseguirio in quel subbiso e penibile cammino, al-lora soprattutto che per grazia della Provvidenza si gode in seno della propria famgita, vicino al focolare, la dolecza di un avit a quieta e tranquilla. Si ammira, si loda il suo coraggio, e vien celebri di avere softerio per darri lesata pitura di quello que colebri.

Ma ripigliamo la via della montagna taumaturga. I giorni trascorrono in mezzo alle rocce ed a colliue d'ineguale altezza che formano innauzi ai pellegrini un immenso aniliestro; la disposizione di alcune montagne è bizzarra e strana; si direbbero state sconvolte da un terremoto.

Poscia un augelletto gli aleggia d' intorno.

« La vista di un piccolo augello, da per tutto altroye è ben poca cosa, se anche non è cosa indifferente, ma nel deserto, e soprattutto in un deserto in cui tutto è nudo, secco e sterile, dove nulla vi ba che annunzi la vita, bisogna averlo provato per avere un' idea del diletto particolare che provasi ad un tale incontro (1). Un po' più tardi le mie guide credettero di riconoscere le orme di una gazzella : argomentammo da ciò che nei luoghi circonvicini vi fosse nna sorgente; uon c'ingannavamo; ed infatti scoprimmo alcune fila di acqua amara e salsa, buona tutto al più per le bestie: i cammelli vi si dissetarono, ma io non potei berne una goccia malgrado la crudele arsura che mi tormentava. Alla domane fui più avventuroso. Dopo un penoso cammino di nove ore, che un caldo straordinario rendeva aucor più faticoso, femmo alto nel basso di una stretta vallea circondata da massi di rocce a picco, nelle cni fenditure i mici Beduini scoprirono alcune vene d'acqua dolce, un po'torbida sì, ma che trovai deliziosa a paragone di quella che stava ne' mici otri. »

Strada facendo, D. Geramb s'abbattè in una inticra tribù di Beduini che discendevano dal monte coi cammelli, cogli asini

(1) Sal Gras San Bernardo, tra il Yverese el Piemosta, più di 8 m. piodi al dissopre del l'irribi cel mare, spore un infertiu masso che la met riforgue al dissopre del l'irribi cel mare, spore un infertiu masso che la met riforgue viveta convente ana viveta che pertraredo nel convente anato ostoti estili in quanti girari dell'ana presso que monaci opositi, con a secresso altri esseri vivetal che quegli ingelli in quanti girari dell'ana presso que monaci opositi con a secresso altri esseri vivetal che quegli ingelli in quanti girari dell'anatori della conservata dell

e coi montoni. Parvegli di vedere Lot ritirandosi colla sua famiglia e conducendo seco i suoi greggi perchè la medesima terra non poteva più alimentari contemporaneamente a quelli d'Abramo suo sio. Coll'asito del suo giannizareo, compiacquesi a conoscere le abitudini di costumi degli abitanti della penisola del Simai; no noi fupre seso una livee soddistanoni el sentiris aurrar cose, che sotto più d'un rapporto rammentano gli usi e la semplicità della vita di quegli unomin primitivi, « laboriosi, sempre alla campagna, ricovrati sotto padiglioni, e nomadi per cangiara domicino secondo l'ono bello gasture e per conseguenno perchà non poterano di molto distare a cagione de' loro attretari e basaggii : « Costumi degli Isracti(i).

Vido i Bedajíni colla loro funica di lana senza manielte a strice brune e bianche, i loro bianchi o rossi turbanti, e lo roo sandule sotto il piede, applicatevi con legaceti di lana; le donne che portano un pantalono di tela ampio e lungo, e dun veste di tessuto liben aperta sul petto; il violto loro, gli occhi eccettuati, è coperto di una benda nera, col hianco velo in capo. Un collare di vetro le adorna, e molte portano al callo del piede per frere di vetro le adorna, e molte portano al callo del piede per fre-

gio grosse anella d'argento.

D. Geramb ricouosee che il carattere di quelle tribà è un appassionato amore d'indipendenar; hanno una certa fierzez ad animo che loro inspira elevati sentimenti. L'ospitalità, loro è cara come a tutti gli Orientali; esti l'escretiano perfino verso il oro nomenici. Il padre ama sviscertatamente la suc prole, e nulla appara della properationa della compania della compania della considerazione della capsala del Europea della considerazione della capsala del Europea della capsala capsala capsala capsala capsala capsala capsala capsal

Tutte queste osservazioni si di un popolo errante e pastoro abbreviazao d'alquanto il tammion, che i dirupi e i sassi rendezao arduo, e concorrevano a giustificare l'epitelo di petrea a quella parte d'Arabia che il notare viaggiatore perdustrave. Finalmente dopo dieti giorni di strada, giunto sullo spinanto di una collina, vita con di di distanta di sulla sulla sulla collina vita di consecuente di sulla sternato, adorò con tutta l'effusione dell'anima colai che discessi in mezzo al l'uco.

> Per favellare di Giacobbe ai figli Ed annunziare ad Israel sua legge.

D. Geramb, commosso com' era stato alla vista di Gerusa-

lemme, nel salire il Calvario, entrando nel sepolero del Salvatore e nel prespee di Bellemme; aspettando di poter imprimere la soa fronte sulla polve del monte che di sei legbe ancora gil era lontano, ordinò di far alto prima dell'ora solita, e passò una parte della notte (eggendo l'Esodo.

Alla domane il Sinai scompare da suoi occhi e nol travedo più che interpolamente frammerro a montagea di un effetto straordinario che lo nascondono, e dopo due ore di una saltia rapidissima, egli giunge ad una sassoca stalle in marzo alla quale innaizzai il famoso monastero della Trasfigurazione, chiamato da moliti viaggiattori di santa Catterina. Da longi appariso como una fortezza; si è in questo sito a 5500 piedi al dissopra del tilvelo del mar fiosso, Gionto al più del convento, for cell'attoro del martino del predicto del martino del piedi al dissopra del tilmantità, che lo appettas da su di piedi el introdotto mella considera del predicto del martino che lo appettas da sull'attoro del predicto del p

« Il monastero della Trasfignrazione, chè tale è il suo vero nome, è una specie di piccola città cinta di alte mnra le cni pietre sono massi enormi di granito, l'insieme forma un quadrato che su ciascun lato ha ottanta e più tese di lunghezza.l'interiore non è che un irregolare ammasso di abtturi su di un terreno inegnalissimo ; trapne la chiesa tutto vi è mrschino. Il convento propriamente detto venne fondato nel 527 dall'imperator Giustiniano, scorgevisi ancora l'edifizio, che serviva di chiesa ai Cattolici, e dove furono espulsi, cento e quarant'anni sono, dai Greci scismatici che ne sono tuttora i padroni e nonno divenirlo insensibilmente di tutti i santuari d'Oriente. La bellezza della chiesa illuminata da una moltitudine di lampade d'argento e di bronzo, è rimarchevole : sono tutti regali fatti dai Russi perchè il corpo di santa Catterina, per la quale hanno tanta venerazione, riposavi; le pareti sono adorne di molti quadri riccamente incorniciati, ma neppur uno rinviensene la cui pittura sia di qualche prezzo.

« Una delle cose che il viaggiatore osserva nel monastero della Trasfigurazione, com naggior piacere, si ò i abbondarsa d'acqua che vi si rinviene, essa non vi manca mai ; oltre alle sorgenti che vi sono alimentate dalle montagne superiori sempre coperte di nere che le rendono perenni c bastanti a totti i giornalieri bisogni, vi è ancora u nozza celebre, che data, dicesi, dal tempo dei Patriarchi. Pretendesi che sia vicino al medesimo che il liberatore degli Ebrei s' abbatti enelle figlie di Getto: >

Leggendo il 2 capitolo dell' Esodo, credesi ancora di essere spettatore di una di quelle scene, che sono sì frequenti intorno ai pozzi dell'Arabia per la possessione dell'acqua necessaria ai numerosi armenti dei pastori ; e la verità dei libri santi non fa che diventare più certa, o quindi, lo studio il più attraente ed

il più istrattivo.

Mentre che i nostri costumi, le nostre usanze, i nostri altiti, la nostra lingua cambiano quasi ogni secolo, senza parlara
delle capricciose mode che fanno mensualmente impazzire le
teste vuote, noi vediamo come nell' Oriente, senza dubbio preclfetto arcano della Provridenza divina, tutto vi è starionario e
vi ha il medisimo corso, gli sissi costumi, le stesse usanze vi
si perpetanano, e dopo tre mill'anni in quelle montagne ed in
quelle valli, nulla caugiò, se non gli nomini che opariscono all'epoca dalla natura preserrita per far luogo ad un'altra generazione di nomadi pastori, nina iltra ricchetza arendo che i
loro greggi, dell'erbe per nutrirli e delle fontane per abbeverarli.

« Moisè per evitare la collera del re Faraone, s'evase, e sostò nel paese di Madian e s'assise presso ad un pozzo.

« Ora il sacerdote di Madian aveva sette figlinole che eran vennte per attinger acqua, ed avendo riempito il trogolo volevano abbeverare gli armenti del loro genitore.

« Ma pastori vicini essendo sopragginti lo cacciarono. Allora Mosè rizzandosi ed assumendo la difesa di quelle giovinette, fece bere acqua alle loro pecore.

« Quando furono rientrate presso Ragnello padre loro,

costui disse allo figlie: Perchè sì presto rientraste?

« Ed esse risposero: Un Egiziano ci liberò dalla violenza

de' psstori ; egli anzi ei attinse acqua in abbondsnza, ed abboverò le nostre pecoro.

« Dov' è costui ? disse il loro padre ; perchè lssciaste par-

tire quell' nomo? Chiamatelo perchè mangi con noi.

« Moisè aderì a stanziare con esso, e llaguello diedegli Se-

fora sua figlia in consorte. »

Dopo aver visitata la chiesa, Don Geramb fu condotto nella cappella del Royeto ardente.

« Moisè, dico l'Esodo (perchè quei luoghi perdono il maggiore interesse qualora non sieno percorsi colla Bibbia alla mano), facca pascere le pecore di Getro Raguello suo suocero sacordote di Madian, ed avendo condotto il suo gregge in fondo al deserto, egli giunse presso Orebbo montagna d'Iddia.

« Ed il Signore gli apparve in mezzo al licio o piracanto in nna fiamma ignea, ed egli vedeva che il roveto o prunsio ardeva e non era consunto dal fuoco.

- « Ed egli disse (Mosè): Andrò e vedrò codesta meraviglia, e conoscerò perchè il buscione o macchia arda e non si consumi.
- « Ma il Signore vedendo che avvicinavasi, lo chiamò d'in mezzo al roveto e gli disse : Moisè, Moisè! ed egli risposegli : Eccomi qui.
- « É Dio gli disse: Non t'avvicinare a questo loco: disnuda il piede tuo, perchè la terra che tu calpesti è terra santa.
- « lo sono il Dio de' tnoi padri, il Dio d' Abramo, d' Isacco, e di Giacobhe. Moisè velossi il volto perchè non osava rimirare Iddio.
- « E sogginnse : lo vidi l'affizione del mio popolo che è in Egitto, intesi i lamenti suoi per la crudeltà di coloro che presiedono ai lavori....
- « Vieui , ti addurrò verso Faraone affinchè tn sottragga dall' Egitto i figli d' Israello che sono il mio popolo. »
- Si è al luogo istesso in cui iddio manifestò la san presenza con ma i grande prodigio, che dietro la tradizione gresla cappella destinata ad eternario la memoria: non è permesos d'entrarri cho a piè nudo. Il santario è in tutto simile a quelli della Palestina: un altaro sostennto da alte colonne, e sotto l'altare il luogo venerato.
- « Pokoke assicura, ma forse con poca sincerità, che i monaci piantarono un lici o prunaio, nel loro giardino, simile a quelli che vegetano in Europa, e che per effetto della più ridicola impostara non temono di assereraro che è lo siesso, l'identico miracoloso vedato da Mosé, insomnai il rotto ardente. L' asserzione è azzardata ed il fatto assolutamente provato falso. »
- Dopo questa breve digressione su Moisè protettore delle figlie di Getro sacerdote di Madiane, sull'ardene licio, eccozi giunti alla cappella di santa Catterina. e il corpo di questa gran Santa, signora e protettirice delle Russie, martire in Alessandria nei primi secoli della Chiesa, era ancora intatto, diresi, sessari anni sono. Per sottrarlo in seguito alle rapine degli Arabi venne alterato in modo per le frequenti traslocationi dall'atmonferica unidità, che ono rimagnon più che le parti principali ; quelle che si rendono tuttora ostensibili sono la testa ed una mano benissimo conservata.
- α Alle dieci del mattino, dice D. Geramb, vennesi in traccia di me con grande cerimonia per condurmi verso l'urna o cassa che si doveva aprire; era prevenuto che le reliquie della

Santa crano soave olenti, infatti appena la cassa fu aperta che ne unc'i l'donre il più fragrante cel il più graderole. I Superiori o la Comunità si trovavano alla chiesa, tutte le lampade crano accese; il Superiore prese rispettosamente in mano la testa che cra avrillopata d'un aureo tessuto e coronata con un diadena d'oro; quella testa era tutta nera. Mostrò poscia la mauo che tuttora conservasi hianchissimo.

Nelle diia, le cui unghie vederansi anorm, osservai più nelli parziosi, ed uno fra gli altri di una grane bletzaz. Mi si partò di un anello di un hen maggior valore che la santa avera ricevuto da C. C. medesimo, e che avera in dito quando renne acoperta sulla montagna che porta il suo nome; (1) tuttavia non mi venne mostrato. Egli e rigigiosisiamanene custodito e non put essere tocrato che dal Patriarxa. A questo proposto articolo di fode. In totra seguence, che i ono davi qgi per un articolo di fode.

« L'imperatrice Catterina desiderava già da lango tempo di possedere quel miracoloso anello. Esa vi attaceva una tale importanza che alfine si risolvette a mandare un archimandrita consusto di offerte per chiciderlo in suo nome. Grande ful a costernazione fra i monaci. Ma nulla osavasi niegare ad una si potente regian protettire zelante del monsatero. Dopo molte perplessità risolvesi d'autorizare l'invisto a prendere l'anello, e si procedette con molta solonnità all'apertura della cassa. I, archimandrita vestito de più magnifici ornamenti e decornot di tutti gli attributi della sa sudiciti, s'a avvicina per compiere di tutti gli attributi della sa distingi.

alla sua missione, quando all' istante istesso, dall' interno della cassa innalzansi vigorose fiammo che riducono in cenere i suoi ornamenti e perseguitano il temerario, che non può sottrarsi

alla vendetta loro che mediante una pronta faga. »

Ben poco ragionevole sarchebe l'issultare con deriaioni o con
diadegnoso orgoglio alla pietà de fedeli cui la sorte è di contemplare con rispetto le reliquie dei Santi. Se noi visitamo con premura le tombe degli uomini illustri, de capitani celebri, se non
discendesi seazo una specie di terrore nelle sotterranee grotte di
san Dionigi, di Vienna e di Potsdam, dove giace la gloriosa polre di qualche re; se si mostrano alla folla i loro scheletri anneriti si che commossa dice: è la polve d'un valoroso guerriero, di
un principe d'un megistrato, d'una donna forte; se se prosternasi.

(1) Più montagne presero dopo, un tal nome. Chiese e cappelle furono crelte a codesta santa. In Francia la più celebre è quella presso Roano, dove la vista è ammirabile: un' abbazia di Benedettini amicamente sussisteva nel villaggio costrutto su quella cima si alta.

e piange talora su quelle venerate urne, perchè non sarà egli permesso di pregar proni dinanzi a quelle mutilate reliquie disseccate de martiri, dei poutefici e delle Vergini? In vita forono generosi atleti, confessori intrepidi, benefattori del povero, predicatori eloquenti; ogni virtù, loro fu familiare, oggi sono presso Dio intercessori possenti, e nostri modelli, e nostri maestri nella sola scienza che siaci necessaria. Ah! quand'anche uno zelo poco illuminato potesse traviare il fervoroso cristiano, chi avreb-be il diritto di fargliene un rimprovero? sarebber forse coloro che appassionatamente s' incapricciano fino a meritar l'altrui derisione, per gli avanzi i più volgari od i cenci d' no grande scrittore? Sarehber forse quegli che pagano mille franchi la canna di Voltaire o qualche linea di Maria Stuarda? Sarebber forse quegli entosiasti che pagarono a peso d'oro la vera o supposta veste da camera di Napoleone? Sarebber forse quegli archeologi fanatici che vidersi a dernbare furtivamente una frazione del monolito di Lougsor? La fede che ha fiducia nella ginstizia paziente d'Iddio, nella vita futura, nelle corone eterne, può essa averu troppa venerazione e troppo amore per coloro che cimentaronsi nel graude combattimento come S. Paolo, e che riposano aspettando il giorno del Signore? Noi avvolgiamo in preziosi drappi, noi tentiamo di conservare con aromi coloro che ci furono cari: non è egli ginsto che la pietà religiosa renda gli stessi omaggi alla salma de' nostri difensori, dei nostri protettori la coi anima è già in grembo a Dio?... I Padri della Chiesa, i più illuminati attestano che le mortali spoglie di più santi, rinvenute lungo tempo dopo il loro martirio, esalavano l'odore dei più dolci profumi: come quello quasi di Maria che sforzati d'imitare, essi dividevano per un particolare favore la di lei incorruttibilità. Senza dubbio introdussersi molti abusi nell'uso e nella venerazione delle immagini e delle reliquie, come pure nel culto dei Santi, ma la debolezza nmana insinuasi per ogni dove; e gli abusi nou denno essere messi a carico della Chiesa che ben Inngi dall'autorizzarli, ne desidera e ne ordina la correzione.

« Se qualche abnso s' introdusse fra osservazioni s) saute e si salutari, il santo concilio di trento desidera ardentemente che siano aboliti. »

I Cristiani, soli non somo a visitare il monastero del monte Sinai: I Greci ed i Costi vi si recano anche premurosamente come lo prova la seguente lettera scritta dal Cairo nel 1821. —

« Vicino al suo territorio l' Egitto ha la culla di tre culti, il giudaico, il cristiano ed il maomettano; ed infatti veggiam noi giungere ogni giorno in questa città genti che vengono a visitare I luoghi santi che videro nascere e morire Moisè, Gesù e Maometto. Ma per una circostanza che di rado presentasi, tre carovano partirono la settimanascorsa, una pel sinai composta di Cofti e di Greci, l'altra per Gernsalemme e la Terra Santa, composta di Cristiani; la terza per la Mecca tutta di Maomettani.

a Il bassà d'Egito provvide perché ciascuna delle carovane ricevesse nas scorta bastante per la sua sicarezza nel deserco be doveva percorrere. Due motivi quest'anno contribuiscono a rendere più numerosa la carovana del Sinai di quello che nol fosse negli anni precedenti: il primo è il numero considerevole di Grecie di Colti cor sononi rifugati in Egitto dalle isole nelle quali erano perseguitati. Essendo per essi obbligatorio il pellegrinaggio del Sinai almeno una volta durante la vita, essi dannosi tutta la premura di compierlo in questo anno, poichè si trovano già nelle vicinanze, e che ercodossi miracolosamente salva-

ti per intercessione di S. Catterina patrona del Sinai, dai pericoli da cui crano minacciati nella loro patria.

« L'altra cagione di quest'affluenza di Greci e di Cofti cotando stravofinirari servo il monte Sinai, si è la pubblicazione fattasi da sci mesi dai padri di quel convento, che hanno un ospizio al Cairo, che la porta del monastero del Sinai, chiusa di dicci lastri, sarchbe aperta nel 1821 e che per conseguenza i pellegrini per entrare nel convento e vistare i Santi Luoghi non sarchbero più stati obbligati a farsi innalzare in seggioloni di vimini da una corda che inserta in grossa carronola, i cenobiti discondevano da una finestra, per introdurre i fedeli nel tempio.

« Pare che dopo essersi reso così difficile del Sinai, l'acceaso, per le donno soprattutto, e che i pellegrini per entarra i ono potevano esimersi dalla maniera indicata, il vivo zelo dei Coftì per intraprendere quel viaggio erasi ber all'entato; ed anche non cessano di tributar lodi a Mehemed-All, che incorporando ac'suoi eserciti gli arabi beduini dai gnali era il deserto i infestato, e dando ad alenni di loro, terre a coltivare in Egitto, allontanò tutti i perigli di quel viaggio, e rese colla semperattiva sua polizia il cammino del Sinai sisuro al pari d'ogni altro d' Egitto. Per altra parte l'amministrazione del monastero trattò da lungo tempo colle tribà degli Arabi del deserto per la sicurezza dei pediegrini. Essa loro paga per ciascuou di cissi una contributione di franchi 117, che i monaci dell'ospizio del Cairo esigevano per l'addietto.

Elemosine de'monaei del monte Sinai. — Loro bibliotera. — Copia dell'editto di Maometto diretta a tutti [Crisliani. — Ascensione ai monte Sinai. — Vetta del Monte Sinai. — La gioria d'iddio — Rocca da Mosè percoasa. — Il monte Oreb. — Le alte montagne contribuiscono ad essere mediiabondi.

« Al pari dei monaci di S. Sabazio, del monto Libano e di Grusalemne, quelli della Trasigurazione a nessumo ricusano elemonium. Le doune ed i fanciulli ricevono giornalmente dua piccoli pani e gli unomini quattro, so sevente anche sei. Altra volte, a questa distribuzione, si vedevano astretti ad aggingarero o lor de arche donaro, man Deduin aventoccordeta con conservato, and con conservato del conservato del conservato del conservato del conservato, con conservato, con conservato, con conservato, con con conservato, c

Quasi cinquanta famiglie arabe sostano sotto padiglioni o tende nei dintorni del monastero, al quale può dirar che apiatengano; esse banuo mandre e cammelli mediante un convenuto compenso, incericansi di tutti i trasporti ad eseguiris puo commità. Son esse pure che provedono cavalcature ai viaggiatori.

Mas e i mosaci hamo la soddisfazione di esercitare generosamente elemosito verso gli Arabia intendati a ji del monastero, essi hamo pure, per iscansare la nois dell'asolitudine e per istruirsi, una copiosissima biblioteca, malgrado le ruborico ci-bebero a sopportare di tauto in tanto. Era le opere le più rare, le migliori disparere non conservano tuttora alcuni manoscritti, però non molto antichi. Uno particolarmente a cni i monaci diamo molta importanza, è la copia di un editto di Maometto il fabortorio della di periodi di periodi di periodi di periodi di productiva di periodi di periodi di periodi di periodi di correggi eserce state apposto duo dita del movatore, (1) I trosat oggi un tesoro del gran sultano. I passi i più importanti di quel documento politico e religioso sono i sezuenti:

« Se un sacerdote od un solitario ritirasi in una montagua,

<sup>(4)</sup> Egti senza dabbio non sapeva scrivere, e voleva imitare i cavalieri antichi i quali eigillavano i loro pieghi col pomo della loro spada, od applicando sul dispaccio od atto la mano loro intieramente immersa nell'inchiostro.

grotta, pianara, deserto, città, villaggio o chiesa, io gli terrò dietro come protettore e difensore contro ogni nemico.

« È victato aggravare d'imposizioni i preti, i vescovi e i divoti.

« Qualora una donna cristiana trovandosi fra i Mussulmani vorrà pregare, dorrà essere ben trattata, ed autorizzata ad orare in qualunque chiesa, non dovendosi mettore alcun ostacolo fra lei e la sua religione.

« Dovranno i Cristiani essere aiutati a conservare le chiese e le case loro, ciò che li aiuterà a conservare il loro culto; es-

si non saranno obbligati a prendere le armi. »

Codesta tolleranza era essa nel cuore di Maometto, o ne aveva egli d'uopo nei primi anni del suo potere, ovvero voleva egli con que'mezzi di dolcezza attrarre a lui i Cristiani vacillanti nella loro credenza? gli è ciò che s'ignora.

Noi vedemmo dall'Itinerario di D. Geramh quante difficoltà il deserto del Sinai presenti al viaggiatore. La mancanza d'ac qua, resa colà più necessaria che altrove per l'ardore del sole, e per la finissima sabbia che impregna l'atmosfera, e vi penetra coll'aria da ogni parte, è una delle privazioni più grandi che si possa provare. Malgrado alcune valli fertili nelle quali sono orticelli in cui vegetano la vite, il pero, il dattero ed alcuni altri alberi frattiferi, le cui fratta sono portate al Cairo, dove si vendono carissime: in generale, la penisola, tra i due golfi di Ailach e di Suez, offre lo snettacolo di una spavontosa sterilità. La rosa di Jerico, la coloquintida e l'apocino, amano quell'arido suolo e vari alberi spinosi vi prosperano come l'acacia, il pruno d'Egitto o spina arabica, da eni geme la gomma che all' nopo colà può servire di nutrimento, il tamarindo, che nei mesi di giugno o luglio lascia spirare un sugo aromatico e dolce ... Il cappero, l'oleandro, l'arbusto che porta il cotone, non che vari altri alberi formano qua e là una specie di macchia o di verdo boschetto, in mezzo a rocce perastre di diaspro di granito, ed a pianure coperte di sabbia, di selci e di piriti. Gli Arabi poco numerosi che errano pel deserto pare che vivano di astinenza. Per altro vi si trovano molte gazzelle ed altre sorta di selvaggiumi. Le rive della penisola sono coperte da una catena di scogli pieni d'alberi di corallo e d'infinite altre petrificazioni.

« Ma se il vasto deserto in mezzo al quale s' innatza il Sinai, pnò stancare il coraggio e la pazienza dei più intrepidi viaggiatori, vi sono bea altri ostacoli a soperare quando bisogna valicarlo, e salire dai monastero alla cima del monte, durante una distanza di due mila piedi e più, in mezzo a nude roccie sovente fuori d'appiombo, e vi arrestano de un tratto nel vostro già al persono cammino D. Geranh, nalignedo alcuni giorni di riposo appo i monaci si premarosi a procarragli ogni sorta di comoditi reperibile in quella solitoline de di nquel monastero, non poteva senza raccapriccio pensare che per giungere alla sua mela, cio all'agio della vetta, ggli aveva a ripire sconesi dirupi senza la mesonas traccia di cammino. Tuttavia si arma d'intrapidezza e deciso a superare gglo stotto, aveva rigi avstuo di interpirarti cull' situto delle monia naccara facteria in si al rimante del mante della considera della considera della conparatio del non Arabo. del suo ciambizerto e da un monacco.

La salita comincia a quattrocento piedi circa dal monsero; essa delificiasima, scalvosa, erta, e tato più laboriosa perchè non componesi, per così dire, che di frammenti di portoso quamono e di acuti sassi. Averano alcana volta elottare contro monticelli di giàncico odi neve che in qualche sito innal-avansa talmente, che per noi era na vera fatica l'appririsi un varco. Dopo un'ora era sfinito; malgrado il rigore della stagione, malgrado un'endissimo vento che soffiuxa, lo montava nel sudore, al punio che milia di migliore vidi per lenirmi e riigir-carrii alquanio che di riororrea alla neve. In ono mi remmenarorii appropriato che riirorrea dal neve. In ono mi remmenarorii con montava della singia con controle e mi importivano di ascolare i tenni celle mia de-holezza, ed i miei sforzi crescevano a proporziose degli osta-coli.

- a Tratto a noi d'intorno avea l'aspetto melanconico e triste; tutto era deserto e silenzioso, nessuna traccia di vegetazione o di verdeggiante muschio sui lati dei massi di grantio che innalzavansi al dissopra de'ghiacci e delle nevi che circondavanci.
- « A mezzo cammino ci abbattemmo in una cappella dedicata al profeta Elia, nella quale trovasi la grotta in cni sostò dopo avere camminato quaranta giorni e quaranta notti per ginngere ad Oreb, alla montagna d' Iddio.
- « Essendo colà giunto, dice la Scrittura, egli dimorò in una caverna, ed il Signore gli parlò e gli disse: Che fai tu qui Elia?
- « Ora, Elia rispose: lo ardo per voi di zelo, Signore, Dio degli esercili, perchè i figli d'Israello abbandonarono la vostra alleanza, distrussero i vostri altari, ed necisero col ferro i vostri profeti, io rimasi solo, e tentarono pure di trucidarmi.
- « Il Signore gli disse: Esci e sta ritto sulla montagna al cospetto del Signore; eccolo che passò; ed un vento impetuoso e

violento rovesciante le montagne, e conquassante le rocce davanti al Signore; ed il Signore non era punto in quel vento, e dopo il vento un tremuoto, ed il Signore non era nesneo in quel terremulo:

« E dopo quella scossa, nn faoco, ed il Signore neppar era in quel fuoco, e dopo quel fuoco udissi il soffio di nn venticello:

a Dopo che Elia ebbe udito, coprissi il volto col suo mantello, cd essendo nacito, si tenne vicino all'ingresso della spelonca, ed ecco una voce che a lui venne dicendogli: che fai in Elia? ed egli rispose:

« lo ardo per voi di zelo, Signore, Dio degli eserciti, perchè i figli d'Israello abbandonarono la vostra alleanza, distrassero i vostri altari, ed uccisero col ferro i vostri profeti, io rima-

si solo, ed essi attentarono ai miei giorni. »

Vediam ora di passaggio qual fosse la carriera laboriosa dei profetti osseriamo quegli interpidi ci dinstancabili missionari dell' eterna verità, intraprendere, per obbedire al divino comando, le opere le più arduc, esporre ad ogni istante la vita, e non calcolare il più delle volte, per campare e sostenere una miserabile esistenza, che sopra un miracolo della Provvidenza, o salla carità di qualche povera vedora. Questo cingesi di an cilicio, e cospara di ceneri anounzia a popoli increduli el irritati, etrribili castigbi; quello da una balena reictto sulla spiaggia del mare, fa tre volte il giro di Ninive p prefice a sioni shitanti la distruzione della città loro. Ecco ora il profeta Elia, che scampato allo sdegno di Gesabele, s'innoltra nel deserto, in quel medessimo deserto che noi percorriamo con D. Geranta, s'asside, estenato per la fatica, al l'ombra di un ginepro, e dice a Dic.

Sefferai asani, Signore, e atanca ho l'alma, E chieggo a vol perdono Se morte imploro a mia aposanta salma, Poiché migitor de padri miei non sono.

Il coraggio lo abbandona, cade por debolezza srennio e si addormenta. Risvegliato due voile da un angiolo, e dalla sua mano alimentato, risitzasi ed intraprende il suo lungo viaggio di quaranta giorni. Que 'profeti, la tonante loro energica voce, la vita loro rigida e quasi selvaggia, quelle mistiche trombe della parola divina, pertanto non furono che una leggiera tinta, che un' ombra pallida dei dodici Apostoli che furono chismati dalla barca do v'erano per dividesti il mondo intiero, percorreto, irraggiarlo di lace ed inanfiliarlo col sangue loro. Non ci voleva meno del genio di Michelangio lope ra valtatra quegli uomini di Dio e del denio di Michelangio lope ra valtatra quegli uomini di Dio e

rappresentarceli sullo pareti di S. Pietro in Roma, nelle proporzioni grandiose, proprio a trasmettercene un'idea.

Tali furono i pensieri del Trappista; alla vista do'spaccati monti, delle fesse rocco in parte infrante o rovesciate, ci non potè trattenersi dall'esclamare ripetutamente:

## « Qui del Signor come patente è l'orma l

« Dalla caverna di Elia noi continuammo penosamente il nostro cammioni in mezro alla neve; incresantemente bersagliati dal vento del nord cho violentemente solflava. Finalmente l'augusta vetta nostrandosi ai nostri siguardi, rianimo il mio coraggio e parre che novella forra mi desse. Un'ora dopo tutti i miet la menoria delle le penose finiche del viaggio, l'a ninna mia di-metilicava il mondo intiero per assaporare delitiosamente questi dolei pensieri:

a E compreso da religioso terrore, m' inginocchiai, le mio labra a' accastraco alla rocca santa; lango tempo adorai prono in sileuzio il Dio dello misericordie che per l'amore che portava ad Israello area degnato scendere dall'empireo sul Sinia per dargli la sua legge; e dopo averlo umilmento ringaraziato delle continue bonodizioni che la suu bontà erazi degnata compartire al mio pellegrinaggio, col capo nudo, colla destra sul corro e cogli occio il acide i rottoli, pronunziai angle parole:

« lo sono il tuo Signor, sono il tuo Dio »

che la sua bocca avea fatto veementemente sentire.

« La mia voce da ninn rumore interrotta, eccheggiò lunghesso le rocce di quella vasta solitudine: la natura intiera pa Op. e stor. biog. - VI, 27 reva che ascoltasse in silenzio gli oracoli del suo divino Autore. »

Avremmo potuto dare la topografica descrizione di questo celebre monte, e descrivere succintamente le rocce che su rocce s'inalzano, le frane che tagliano il passo, le pietre smosse che poco sicure offronsi alla pressione d'un piede, per cui non osereste appoggiarglielo, i radi arboscelli od arbusti ai quali s'attacca il viaggiatore per giungere tutto anclante e sfinito in mezzo ad un rigido freddo, alla meta del viaggio; ma noi siamo più lieti di poter suimare la scena melanconica del Sinai coi generosi sforzi di un sessagenario pellegrino, che malgrado l'età volle studiare, colla Bibbia alla mano, que' dirupi fecondi in rimembranze, monumenti indistruttibili della divina potenza. Seco lui si salgono quelle sterili runi; seco lui si meditano i grandi eventi che si compierono e la forza dell' interesse che attaccasi a quelle religiose ed istoriche rimembranze, fa che si dimentica insieme a D. Geramb la fatica di una salita penosa cotanto, e la noia di una solitudine così profonda. Se voi non percorrete quei dirupi cogli occhi della fede, si è un libro chiuso, una scena senza iucantesimo; tutto è muto, tutto è morto colà. Ma credendo ai libri santi, all'autenticità loro, tutto si giustifica e si spiega, e voi non potete fare un passo nè tendere orecchio, senza incontrare Iddio, senza udire la sua voce.

« Di tutti gli oggetti che offre all' occhio attonito l'aspetto del Sinai, coperio delle rovine di due chiese cristiane e di nan moschea costrutta dai Turchi ad onore dell' Ebreo legislatore (pel quale bamou una grande venerazione), altro non avvene da cui sia maggiormente colpito quanto da quello che rimembra il seguente passo dell' Esodo:

a Da che cosa conosceremo noi, dice Moisè al Signore, che noi abbiamo trovato grazia al vostro cospetto, io ed il mio popolo, se voi uno camminato con noi, affinchè noi siamo glorificati da tutti i popoli che abitano sulla superficie della terra?

« Ora il Signore disse a Moisè: lo larò ancora ciò che tu bai dimandato; perchè tu hai trovato grazia a me dinauzi ed io ti conosco per nome.

« Moisè disse: lo vi supplico di mostrarmi la vostra gloria.
« Dio rispose: lo farò passare tutla la mia gloria innanzi
a te, e pronuzierò in tua presenza il nome del Signore: perché
io non farò grazia a chi vorrò, e misericordia a chi mi piacerà.

« Ma tu non potrai vedere il mio vulto, perchè l'uomo non mi vedrà senza morire. « Ed egli soggiunse : Ecco un luogo a me vicino, tu starai la su quella rocca.

« Allorchè la mia gloria apparirà, io ti collocherò in un'apertura del masso, e ti coprirò colla mia destra fintanto che la

mia gloria sia passata. »

"a Ora codesta spaceatura nel masso în cui Mode collogossi, dove fu dalla unao del Signore ricoperto fina o che la sua gloria fosso passata, ancor oggi sussiste, essa tuttora sensibilmente si riconoxe dopo quattro mila ami dall'epoca in cui parlavane lo scrittore inspirato; non avvi alcun viaggiatore di buona fede che non possa vederla; i miei occili avidero, la contemplazono, ed il mio spirito d'accordo col mio cuore, rendendo omaggio alla veracità delle scritture sante ha ringraziato il Gicio della sorte accordatami di poter al da vicina considerare ciò che per tutti altri si serba un occetto di ficel.

« Gli avanzi infranti delle varie chiese in quel luogo successivamente costrutte, hanno alquanto rialzati gli orli dell'apertura, ma distinguonsi a prima vista dalla rocca il cul grantio è di un'estrema durezza. Vi entrai, mi vi soflermai alquanto con un grosso martello appena in mezz' ora potei staccarie qual-

che niccolo frammento.

a Passai tre ore sul Sinai, e come gli Apostoli sul Tabor : « Signore, dicera io, è dolre lo tat qui » ed avre i voluto innalzarri una tenda. La mia guida ed il mio buon monaco mi arvertirono che bisognava ponsare al ritorno. Lo mi feci più volte ripetere quell' avviso, e prosterato di nuovo promisia Dio diesergli fedele, gli giurai: di non orer altro Dio davanti a lui, e arritimno.

Ma quando il viaggiatore, tutto abbagiato dalla maestà del Dio che apparve al duce degli Ismellit, riforna in sè da quella specie di estatico annichilamento, che cagiona il pensiero di una così impoente secna, all'imane fralezza, e che non può bastare su quella terra de miracoli, alla folla ed alla violenza delle religiose impressioni, egli caumina di prodigio in prodigio; appera na riavatosi dall'emozione, dopo aver discresi la montagna, cetenazione (all'interierunta putre anottri), per edervii, per contemplarvi la rocca della quale Mosè foce scaturire acqua, battendola colla sua verga.

E qui noi dolibiamo obbliare i nostri costumi e le nostre usca europee, e trasportandoci col pensiero nel deserto, tentare di formarci un'idea di ciò che dovera essere quella rozza moltitudine, che non intendeva le mire d'Iddio sul suo popolo, dalla schiavità d'Egitto liberato, e che vedevati in mezzo si assiammonitechiato dell'Arabia, priva del più necessario elemento, a tormontata dalla sete la più ardente. Altora ci spiegheremo facilmente le sempre crescenti lagnanze di quella popolazione, celti miracolo operato da Mosè per dissetaria non ci sembrerà che ogui viepniù grande e più despon della nostra ammirazione.

Lasciamo parlare i libri santi; ogni parola che racebiudono è futta per la nostra istruzione e per la gloria di chi le ha

« Tntta la moltitudine dei figli d'Israello essendo partita dal deserto di Sin, secondo i loro accampamenti, dietro l'ordine del Signore, essi innalzarono le loro tende in Rafidim dove non eravi acqua per dissotare il popolo.

« Ed il popolo irritossi contro Moisè e disse : Dateci dell'acqua affinche noi beviamo, e Moisè disse loro: Perchè gridate

voi contro di me, perebè tentate voi il Signore?
« Il popolo dunque ebbe sete a cagione della mancanza di
acqua e mormorò contro Moisè, dicendo: Perebè ei hai tu
fatti nseire d'Egitto coi nostri figli e i nostri armenti per farci

morire dalla sete?

« Moisè gridò verso il Signore, dicendo: Che farò io a
questo popolo? ancora un no di tempo e mi landerà.

« Ed il Signore rispose a Moisè: Cammina innanzi al popolo e teco prendi alcuni degli anziani d'Israello, e tieni colta mano impugnata la verga colla quale percnotesti il fiume (il Giordano).

« Io ti precederò sulla pietra di Oreb e tu la perenoterai, e l'aequa ne seaturirà affinche il popolo beva; e Moise fece così alla presenza degli antichi d'Israello.

« E chiamò quel luogo col nome di Tentazione a cagione delle lagnanzo rivoltose dei figli d'Israello, perchè tentarono il Signore dicendo:

## È fra not, o non è, il Signore Iddio ?

« La rocca dalla quale dice la tradizione che Moisè fece uscire acqua, presenta caratteri di verità ben convincenti.

a lo non soprei d'aver visti in vita mis monamenti che constation in più convincente maniera i fatti dell'antichità, che devono rammentare. Immaginatevi sopra un suolo arido, storile, sprovvisto d'ogni sorta di piaute, e nei dintorni del quale non trovasi nais guocia d'acqua, immaginatevi, dico, un masso enorme di granito, alto di tredici o quattordici piedi, largo dieci, ed avendone almeno cinquanta di circonferenza, staceto dal monte, e rotolato nella valle in mezzo ad altri massi di minor mole

che le frane e i guasti dei secoli vi precipitarono. »

« Quel masso, dice un viaggiatore che visitò i luogi e lo cui opinioni filsosiche non permettono di sospettare che egit voglia favoriro la rivelazione, quel masso lascia scorgere sulla sua verticale superficie un canaletto di cira dicei pollici di larghezza e tre pollici e mezzo di profondità attraversato da dieci odoci e annalature o tagli di circa due pollici di concenità, cel dedici del soggiorno dell'acqua nella parte più tenera del maci-goo, che i monacie e gli Arabi chiamaso i di tropo di Mosè. >

« Questa descrizione, lo la riconosco, essa è perfettamente esatta; uno vi sono che quelle parole nella parte parte tenera cho mancano di verità. Il masso al contrario, almeno ora, è talmente duro in tutte le sue parti, che dopo raddoppiati copi di mette lo di urante un'ora intiera, non potenmo appena staccarne cho piecoli frantunui; il manico dello strumento adoperato e na procesi frantunui; il manico dello strumento adoperato e na comita di contra del cont

di ferro, eppuro non potè resistere, e piegossi.

« Una cosa più rimarchevole ancora e cho tacque lo scrittore citato, si è che al giorno d'oggi peranco, il luogo dove trovasi il masso è designato dagli Arahi col nome di Mussab o Meribab che equivalgono allo stesse espressioni della Scrittura di Massah e di Meribah di cui servesi l'Ebreo, e che significano lagnanza e tentazione.»-Dietro questa detagliata descrizione ehe noi dobbiamo ad un nomo di buona fede, che non scrive, nella sincerità delle sue convinzioni, che per la gloria del culto ebe professa con tanta ingenuità e coraggio, in seno a popolazioni infedeli, ppò servire ai pittori che vorranno d'ora in poi accingersi a rappresentare questo gran fatto, per rettificare il materiale errore nel quale incorsero alcuni loro predecessori, che dipinsero Mosè facente scaturir acqua, sì ardentemente desiderata e cotanto inginriosamente dimandata dai Giudici, dal mezzo di una catena di roccho o dirupi. Qui l'evidenza del miracolo è ben più dimostrata, poiebè la sorgente scaturi ad un tratto alla voce dell'Ebreo legislatore da un masso isolato, e di troppo lieve dimensione per acchiudere in seno la menoma vena d'acqua; poichè il suolo è intto all'intorno colnito dalla sterilità, e che veruna vogetazione appunzia che sia giammai stato inaffiato, prima che la possa a cui pulla resiste, facesse scaturire inopinatamente innanzi alla folla attonita, i torrenti che dovevano dissetarla. I Beduini, continna D. Geramb, attribuiscono una virtà maravigliosa alle scavazioni che l'acqua tracciò nel granito del dirupo, essi vi depositano delle erbe che vanno a cercar ben lontane, e le danno in seguito a mangiare al loro cammelli quando sono amma-

Inerpichiamoei coll'infaticabile trappista sulla vetta d'Oreb e soffermiamoci nel luogo dove raccontasi che Moisè trovavasi quando vide il roveto ardente. Da quel punto la prospettiva è ammirabile o non può paragonarsi a vernn'altra. Aveva alla mia sinistra il monte Sinai protendente maestosamente la sua cima verso i cicli, ad una mezza lega al disotto di me in una valle stretta e profonda, io vedeva come a' miei piedi la fortezza del monastero della Trasfigurazione, disperazione dell'Arabo che avido brama ciò che racchinde, ma che misnra con oechio costernato le sue mura ebe non saprebbe oltrepassare ; più lunge nel giardino del convento i mici sguardi vagbeggiavano i bei cipressi, la cui verdura rende ancor più tristi gli aridi e seoscesi dirupi che circondano il monastero, e protendono i loro enormi fianchi nel deserto; a destra la mia vista prolungavasi sulla via che percorsero i figlinoli d'Israello per venire al monte Sinai, sulla piannra ove attendaronsi quando il Signore diedo la sna legge a Mosè, ed al dilà di quella vallea ricoperta di dumi secchi e giallastri, tutto il vasto anfiteatro delle montagno che la circoscrivono.

« Assios sul masso, diedi un libero corso a tutti i mici pensicir; in folla si risvegliarono le mic rimembranze e mi facevano rapidamento presenti i miracoli della preditezione di iddio pel suo popolo ed i prodigi d'ingratitudine di quel popolo grossolano e caranle; giamma i non provai maggiormente l'ecorraità delle prevaricazioni d'Israello divenuto idolatra alle falde a me presenti di quelle monatane.

Io redeva himezo al campo l'allara sacrilego cretto da Aroune; vedeva l'abbonienco la dolo, gli olcansal, la vittime offerto
e la molitudine obbliando il Signore che l'avera liberata dalla
schairità d'Egitto, gli uni assisi per gozovigliare, gli altri in
preda a ginbilo insensato, impure danne ed oscene intrecciando.
Vedeva Mode fettoloso discender cali Sinai, rongendo le tavole
del decalogo nel trasporti della religiosa ira sua, ed i igli di Levri, di glado armati passare e ripassare lango il campo, di porta
in portu colpre di more il vicini programato; l'amportu della religiosa
in produce della religio della religio della religio serio
in portu colpre di more il vicini programato; l'amportuno della
incidiali colpi. E nel medesimo tempo che a quel terribile spettacolo io riconosceva la giustizia della vendette divine, io rimaneva sonocratto e confusto dell'eccesso d'accessamento e d'ingratitudine che aveva fatto disconoscere i più evidenti, i più reccuti
benefit; per l'intelligenza d'une osi strano mistro, io mi sen-

tiva astretto a rieutrare in me stesso e profondamente indagare te miserie del mio proprio cuore, ce da quell'analia finira per riconoscere, che più ingrato aucora, ben più sovente eragli accaduto, dopo otteunte grazie e riecurui flavori no me grandi da Dio, di adorare divinità straniere, cioè quelle che adora il monto; felice d'avere nel giorno del mio ravvedimento, ritrovato del propositi del propositi del propositi del propositi del proletto del propositi del propositi del propositi del propositi del hendo, la eroce del mio Salvatore, la sua miseritordia, ed il perdono ai miel falli s

L'autore fa qui allusione al vitello di oro, che gl'Israeliti adoraroun nel deserto, dandosi in braccio a colpevoli piaceri, ed oscene danze intrecciando intorno a quell'idolo. Pretendesi riconoscere iu una scevazione della rocca di tre piedi di diametro profonda, la stampa in cui venne fusa quella divinità, che il popolo ribelle allu voce d'Iddio, volle adorare durante l'assenza di Mosè; ma è uu grave errore. Malgrado le assersioni ironiche di Voltaire, cenne vittoriosameute dimostrato nelle Lettere diactumi Ebrit ecc. dall'abbate Guénée, cho quel vitel d'oro era di una pricciolissima dimensione e presso a poco eguale a que' segrii do aquile che si collocano alla sommità de'stendardi od insegne decrit eserciti.

### La legge data sul monte Sinai.

« Allorchè Iddio volle sul monte Siuai dare la sua legge a Mosè, quattro importanti cose compiacquesi d'operare. Discese al romoreggiare del tuono ed allo squillo delle trombe; tutta la moutapa parre di fiamme avrampanto in mezzo a turbini di fumo; Dio itucisi di decalogo su due tarole di pierza; e pronunzio gli articoli della sua legge cou voce intelligibile si che tutto il popolo potè conoscerla.

« Per pubblicare la legge del Vangelo egli rimovò queste quattro cose in ben più eccellente maniera. L'opera incominciò con graude strepito; ma non fu në la violenza dello scoppio del tunon, uë lo squillar delle tuto come odesi nelle battaglie; il rumore che Iddio fece sentire fu simile a quello d'ou veuto impetuoso che figurava il Santo Sprino, e che senza sescre terribite e mituaccioso, riempi tutta la casa, e chiamò tutta Gerusalemme allo stupendo spettacolo che bito volca darle. Segui il fuco, ma puro e senza fumo, e che non apparì già da lunge per intimori-re i suoi discepoli, ma la cui il amma innocente senza sottari nè arderno i capelli, posò come ignea lingua sui lore capi. Quel fucoco penetrà all' nitimo. e per quel mezzo, l'evangelica legge

venne soavemente impressa non in lapidi, ma in cuori dalla grazia interenti. Puvit una parola, ma che si multiplicò in ammirabile maniera. In luogo che sel Sinai Dio non parlò che una lingua, ad un solo popolo, nella pubblicazione del Yangelo, che doveva riunire in uno tutti i popoli dell'universo uella fede cristiana, in un solo sermone si udivano tutte lo lingue, ed ogni popolo intendeva la sua. Cool Gesò Cristo stabili, benaltrimenti che Mosè, la sua legge. Crediamo, speriamo, aniamo, e la legge sarà nel nostro cuore; prepariamole orrecchi interni, attenzione semplice, nu timor dore che si convertu in amonto.

« Al disopra del Sinai, Dio gridava: che uè nomo nè animale s'avvicini, è a rischio la vita, e chinque s'avcostrà sarcolpito di morte. Sulla santa montagna di Sion, Dio non solo si accostta sotto la forma di luminosa fiamma vivace, ma peactra in tutti i cuori ; quel bel fuoco prende la figura di una lingua, lo Spirito Santo viene a parlare al cuore degli apostoli, e dal loro corre deve uscire la parola che convertirà l'universo [nossegra.

Elevasione sui misteri ).

Agevolmente concepisco la folla di pensieri che innonda l'anima d'un viaggiatore, assiso solo sulla vetta di una roccia in faccia ad un attraente panorama; se quauto alla meditazione sia favorevole un luogo simile. Come rapidamente s'iuvolano e sono deliziose le ore sull'Alpi, al cospetto di quella incantevole natura, di quelle cascate, di que'laghi, e di que'svelti pinil a misura che i polmoni più liberi e più dilatati, vi fanno sentire la vita, la vostr'anima sciolta altresì da tutto ciò che è materiale e penoso, s' innalza e lanciasi pura verso le inaccessibili vette, e perdesi in delizie che nulla può esprimere nè pareggiare. La meditazione vi divien facile: indovinasi ciò che non sarebbe stato che iuesplicabile enigma in mezzo al romore delle città ed in un circoscritto spazio: dimentichi del mondo, liberi dalle inquietudini affannose cho assediano l'uomo il più avventurato, il Cristiano allora non vive e non respira che pel sno Dio e per la virtù ; i più nobili desiri lo rapiscono, e disgustato della terrena dimora, con un piè ga quasi nel cielo, ei nou vorrebbe ridiscendere verso la valle, ove l'attende la turba sociale occupata de'suoi piaceri, o delle mordaci enre, delle ozioso passeggiate o del hisogno di agitarsi per ingannar la noia che spesso perseguita l'uomo anche in mezzo ai più cari solazzi ; o per alleviar l'inquietndine che tormenta una precaria sussistenza, che tanto per coloro che s' illudono, come per que'che disperansi, deve un giorno finire colla morte.

G. G. Rousseau, non parlando che qual filosofo, ottimamente descrisse gli effetti dell'atmosfera sulle alte montagne.

« È generale impressione su tutti gli nomini egualo, benchè tutti non siano in caso di rilevarla, che sulle alte montagne ove l'aria rarefatta è pura e sottilo con maggior facilità respirasi ; più agili sono le membra ; lo spirito è più sereno; i piaceri sono più vivi, e le passioni più moderate. I meditabondi pensieri acquistano no non so qual carattere grando e sublime, proporzionato agli oggetti che ci colpiscono, e provasi nna dolce e tranquilla voluttà che nulla di acre nè di sensuale inspira: pare che innalzandosi al disopra del soggiorno degli uomini, vi si lasci tntti i bassi o terreni sentimenti, o che a misura che nno avvicinasi all'eteree regioni, l' anima contragga ed acquisti una parte dell'inalterabile purezza loro; vi si è pensosi senza melancolia, pacifici senza indolenza, contenti di essere e di pensare, tutti i desidert troppo vivi si mitigano e perdono quella spina che li rende alle volte dolorosi. Non lasciano in fondo al cuore, cho una leggiera emozione dolce e soave, ed è per ciò, che nn hnon clima fa serviro alla felicità dell'uomo lo passioni che formano altrove il suo tormento. Io son d'avviso che verun'agitazione violenta, vernna malattia di vapori, possa mantenersi contro un simile soggiorno prolungato ».

#### XVI.

Prospelto generalo dell' Egitto—11 Nilo—Imbarco di S. Luigi per Damiata — Boche dol Nilo presso Rosella—Fertilità dell' Egitto—Piramidi—Menfi— Tebe — L'armata francese davanti alle aue rovine—Simulacro di Memnon atterrato—La Tebaldo ed i suoi solitari.

Noi abhiam fatto menzione dell'Egitto, parlando de' Gindei che attraversarono, sotto la condotta di Mosè e di Aronne, vaste solitudini per ginagere alla Terra Promessa, nella quale per l'incredultia loro dovettero tardare a por piede. Noi ritorniamo con piacere a parlarno.

« Questa regione si potente sotto i Farsoni, si florida e ricca sotto i Tolomei, è tuttora si importante sotto i rapporti storici el archeologici, da fissaro la nostra attenzione. Si è l'Egitto che dolle scienze culla e delle urti istrarsue la Grecia, esi è la Grecia che instruì i Romani, che poscia tramandarono a noi gli acquistati luni. » Dopo avere, durante più di mile anni, ecclisui i più gloriosi imperi, dopo avero sotto Sesostri soggiogata una gran parte dell'antico mondo, fiui quelle contrada per divi-

Op. stor. e biog. - VI, 28

nire successivamente ludibrio de Persiani, de Romani, degli Arabi e dei Turchi. La tirannide ed i flagelli che l'accompagnano, la spogliarono di alcuni fra i titoli dell'antica sua gloria; ma il suo nome solo tuttora scnote l'immaginazione, e le rimembranze di Tebe, di Menfi e d'Alessandria, i nomi del Lago Meride e del Laberinto, le piramidi e gli obelischi sopravvivrauno ai tempi.

#### « Sul finir del testé secolo estinto, »

un'armata francese penetrò nell'antica patria dei Faraoui, e i dotti che l'accompagnavano poterono presentare all'Europa nell'opera la più magnifica ed imponente che siasi giammai pubblicata, il quadro compiuto degli avanzi che tuttora adornano quella regione illustre. Un'altra circostanza che merita altrettanto la nostra attenzione sono i pobili sforzi fatti dall'attuale Bassà d'Egitto, Mohammed-Aly, per ridonare a codesta illustre porzione dell'Africa una parte dell'antico sno lustro, introducendovi a poco a poco le savie istituzioni europee, »

L'Egitto è pure il nome che maggiormente ci abbia colpiti nella nostra infanzia. Non è forse una commovente istoria quella della picciola culla galleggiante sull'acque del Nilo, in procinto di affondare col fanciullino che portava? (e codesto hambino era Mosè). Il paniere di giunebi o vimini, intonacato di bitume e nece nascosto fra le canne sull'orlo del fiume; la sorella del fanciullo che stassene distante per ispiare che ne avvenisse; la figlia di Faraone, che viene al fiume per un'abluzione, che scorge quel cestellino, e manda una delle sue damigelle perchè gliel rechi; ed il neonato affidato alla propria madre, che per tale non è conosciuta, affinchè venga allattato ; e l'adozione che ue fa la principessa; quai dettagli commoveuti! Noi tutti ne abbiamo serbata la memoria, come la serbammo pure di quel Giuseppe che venne dai fratelli venduto, poi condotto alla corte di Faraone, poi trienfante dolle accuse de' snoi uemici e degli agguati d' una donna; innalzato ai primi onori dell'impero, e facendo distribuire delle biade alla sua famiglia che niù nol conosceva : poscia perdonando ai fratelli che lo avevano gittato nella cisterua, abbracciando il suo vecchio padre, e rimandandoli nel loro parse colmi di favori e di presenti. Con quale impressione profonda non contammo noi le piaghe terribili a cui soggiacque l' Egitto a cagione dei mali che faceva soffrire agli Ebrei ? Con quale interesse non iscorgemmo uoi que'medesimi Ehrei sotto la direzioue di Mosè, fuggendo alla dura schiavità degli Egizii, mettere fra questi e loro il mare che apresi per salvare il popolo d'Iddio ed inghiottire i suoi nemici? In ogni domenica noi abbiamo cantato quel passagio del mar Rosso miracoloso con David, col ra poeta. Abbismo accompgenta pure con occhio inquieto la sacra Famiglia, quando astretia dalle persecuzioni di Erode ad abbaudonare l'ordinario domicillo, riteggiasi in Egitto, compiendo già un lungo e duro pellegrinaggio per salvare il pegoo prezioso che le cra satto allibato. Il beno Rollin, cella san lunga storia degli Egiziani, ci ha iniziati si grandi lavori di quel popolo industre o patiente, egii ci foce conosteren la saviezza delle sue leggi dell'archio monthe delle suo degli dell'archio sugli amnitabili monumenti che me facevano la coloria.

A proposito della fuga in Egitto, Bossuet che vede sempre gli evenimenti con una profondità ed una semplicità miravigliose, esclama:

« Strana condizione di un povero artigiano che vedesi bandio ad un tratto i e perche l'operèn Genè è a lui alfalato e che
l'ebbe seco prima che fosse nato. Egli e la sua sauta sposa virevano poveramento, ma tranquillamente nella loro dimora, gaadagnandosi giornalmente il vitto coll' opera delle lor mani: ma
non al tosto e suoto Gesi, non bavvi più riposo ni ternquilliti per
loro. Frattanto Giuseppe non si lagua, e rimane sommesso, e
curioni; geli parte, cen va in Eglito, o re ritrovaval straniero, seuza ucammen sapere quaudo ritornerebbe in patria, alla sua officina, alla sua povera casa......

« Non si ha Gesù per nulla, bisogna preuder parte alla sua croce. Padri e madri cristiani, sappiate che i vostri figliuoli sa ran forse per voi sitretiante croci; non risparmiate perciò le necessarie cure non solo per couservar iron la vitia, ma ciò che è vera conservazione, per inspirar loro i principii della virti. Preparatei alle croci che Iddio vi appresta in questi pegni del vorottor affetto scambievole, e dopo averli offerti a Dio, como Giusespoe Maria, apettateri di recevero como cisa, quantituque in altra maniera, ben più disgusti che dolcezze » [ Bossur Elevazioni sui mitetti).

Ed il Nilo! contiene lui solo tutta l'istoria di codesta rasta regione. Bel famme, la cui sorgente fa lungamente sconosciuna, vide sulla doppia sua rira ergensi tali e taute città di cui arrebbe per una sola potuto nadera senperbo un regoo; provvidenza di una vasta e lunga vallea che con atteude ogni anno se non che le sua regolari isondazioni, per fertilizzare colla feconda creta le sua regolari isondazioni, per fertilizzare colla feconda creta le sua campagne che producono frutti e legumi i più deliziosi. Quanti fatti compiercosi sulle sen sponde! quanto sangue inondolle! quante tovine oggi le disenorano! Felici, se puossi che la sue onde trascorrano sotol le dolci e tolleranti leggi di un principi a notorrole; se quelle contrade si helle che i Romani chiaranti di contradi della gran cilta, ripigliassero l'antico intoaccogliendo con amore i nostri popoli, le nostre arti e la nostra industria!

Noi avremmo potno citare mille istorici tratti che sal sao lido ebbero principio e catastrofe. Per circostriverci nel religioso quadro che il nostro tema comporta, ci limiteremo a raccontare come Luigi IX s'imbarcò sa quel flume per ritornare a Damiata: redrassi i coraggio, la nobilità d'animo veramente reale, ed il sagrifirio della sua vita all'uopo, di cui diò tante prove in qual momento.

« Luigi IX, conservando la sna intrepidezza e la sua imposaibilità in mezzo al latto ed all'affizione generale, occapossi di salvare i miseri o deplorabili avanzi della sua armata, dopo conchiuso il trattato (1210) col sultano e tatto fece preparare per

la partenza delle sue truppe.

- « S'imbarcarono soi Nilo i fancialli, gli ammalati e le donne. Erasi apettato i far della notte per occuttare al nemio simili dolorosi preparativi. La spiaggia presentava un lacerante
  spettacolo; non vederansi che crocati oppressi dai patimenti,
  ed in lagrime separandosi dagli amici, che più non dovevano rivedere. In mezzo di quelle dolorose seene, gli Arabi prevalendosi della notturna tenebria, penetrano nel campo, derubano i bagagli e trucidano tutti quelli che incontrano. Una folla smarrita
  fugge per ogni dove, e grida spaventevoli di costernazione rimbombano sulle rive del canale e del finme.
- « I marinai s'accorgano al chiarore delle faci che il nemico aveva accese, di quel disto dine orribile: e vegengondo la strage dei Cristiani, temendo per loro stessi, dispongonsi a salpare. Il re che malgrado l'estrema san debolezar en presente a tinto, fa respingere gl'infedeli faori del campo, rassicara la moliticaline dei crociati, e comanda alle nasi che già s'allostanavano dalla riva, di riaccostarsi e di ricevere il restante degli ammalati e dei feriti.
- a I Legati del Papa e molti signori francei salirono un grosor sacello, e fecero millo premaro al re di fare lo steso, ma egli non poteva risolversi ad abbandonare il suo esercito: invano gli si fece presente che il suo stato di salute, per la gran debolerza, non gli premetteva più di combattere, o lo esponeva a cadere nelle mani dei Saraceni; invano sogginugevasi che la sua vita esponendo, comprometteva la salvezza dell'armate; austet,

e parecchie altre ragioni, suggerite da sincero affetto per la sua persona, non valsero a fargli cangiare di risoluzione. Egli rispondeva cho niuna minaccia o perieolo potrebbe dividerlo da suoi fedeli guerrieri;che egli avevali seco lui guidati e che voleva ripartire con loro e morire se abbisognava in mezzo ad essi, ma staccarsene giammai.

« Onella eroica determinazione della quale scorgevansi le inevitabili conseguenze, immergeva tutti i cavalieri nella costernazione e nel dolore il più intenso. I soldati dividendo i sensi dei cavalieri, correvano sulle rive del Nilo, e rivolti a quelli che lo scendevano gridavano a tutta possa: Aspettate il Re, aspettate il Re. Le frecco e i sassi volavano contro i legni, che continuavano a secondare la corrente. Molti soffermaronsi, ma Luigi ordinò

loro di progredire nel loro cammino.

« La maggior parte de' guerrieri francesi era oppressa dal male ed estenuata dalla fame. Le fatiche, i nnovi rischi che andayano ad incontrare non isgomentavano il loro coraggio; ma non potevano reggere all'idea d'abhandonare luoghi memori ancora delle loro vittorie. Il duca di Borgogna misesi in cammino alla sera istessa; poco tempo dopo il restante delle truppe lasciò il campo seco portando le tende ed i bagagli. Lnigi che voleva partiro colla retroguardia, non aveva ritenuto delle sne genti di arme che il prode Sargines ed alenno tra' suoi cavalieri e baroni che avevano ancora i loro destrieri. Il Ro sostenendosi a stento mostravasi in mezzu a loro sn d'un arabo cavallo ; non portava nè elmo nè corazza, ed altr' arme non aveva che la sna spada. I guerrieri rimasti al suo fianco il seguivano in silenzio e nello stato deplorabile in cui erano ridotti, esternavano ancora qualcho poco di ginhilo d'essere stati prescelti per difendere il loro re e per morire ai suoi fianchi. » ( MICHAUD, Storia delle Crociate ).

Per daro nn saggio delle bellezze di ogni genere che oggi ancora presentano le rive del Nilo, noi citeremo la descrizione di Rosetta, somministrataci dal cavaliere Badia (Aly-Bey).

# Rosetta e la bocca del Nilo vicino a questa città.

La città di Rosetta, che gli abitanti chiamano Raschid, è sita sulla sponda sinistra od orientale del Nilo; essa è poco larga, ma lunghissima. Le sue case, come quelle della campagna, sono in mattoni e di quattro o cinque piani, ciò cho riunito al gran numero di finestre ed a due grandi e superbe torri dona a Rosetta l'apparenza di una bella città europea.

- « Se si aggiungono a questo quadro le vicinanze del gran fume, ed al di là, la prospettiva del delta, la bellezza del clara, e l'eccellenza delle produzioni del fertile terreno, si giudicheràquanto sarebbe delizioso il soggiorno di codesta città se giumini collo disposizioni loro non contrariassero quelle di una tanto benefica natura.
- « La bocca del Nilo presso Rosetta forma un ammirabilo quadro, Quel maestono finne trascina lentamente i son diutti fra due sponde coperte di palme, d'alberi d'ogni specie, di grandi pinatagioni di riso, ed in n'infinità di piante seltragge ed arona-tiche i cui profumi imbalsamano l'atmodera. Paesetti, capanne e casolari sono qua e là sparsi per ogni dore; le giovenche le pecore, ed altri animali pascolano in que' prati o sono coricati sul-la vende erba; milli specie d'augulli eranori fanno cecheggiar l'aria de loro gorgheggi: a migliaia le anitre e le gallinelle (poulez d'en) ed altri rangelli della medicaina famiglia acheranos sulfacqua; e fra loro scorgonsi gran truppe di cigni che sembrano il sovrani di suel neposi acquatici. » Viosogio d'Att PSVI.
- Senza risalire ai tempi remoti, senza perdersi in discussioni istoriche sull'antico Egitto, vediamo anzi quale ancor sia attualmente.
- « Sotto qualunque aspetto e rapporto si consideri questa contrada, ninn'altra in sno confronto può separarla mettendovisi a parallelo, nè farle concorrenza.
- « É l'Egitto il più fecondo suolo della terra, il più agevolo a coltivarsi, il più sicuro ne raecolti; l'abbondanza non vi dipende già come in Morea e nell'isola di Candia da pioggie suscettive di maccarvi; l'aria non vi è già malsana come a Cipro, e la mortalità non vi regna già come in quelle tre contrado.
- L'Egitto per la sua estensione è pari al quinto della Francia e per la ricchezza del suolo pon legualgiarla. Egli rinnines tulte lo produzioni dell'Europa e dell'Asia. Il framento, il riso, il co-tone, il lino, l'induco, lo zuchero coc.ecc. E coll Egitto solo, noi mento. Egli è alla portata della Francia, o dicci giorni condutrebbero i lo nostre flotte da Tolone ad Alessandria, essa è ma di fess, di agevole conquista e non difficile a conservarsi(1). Non bastano tutti questi vantaggi che gli sono propri: la sua posizione
- (1) Questo era scritto nel 1788. Ora che l'Egito appartiene al viere Ibraim-Bassà, non sarebbe una al facilo preda. Ma all'epoca in cui Buonapurte vi comandara una troppo debole armata, se la viltoria gli fosse stata sempre fedele, e che il biogno di ritornare in Francia non l'avesse preoccupato, quale conquista utile e gloriosa non arrebbé egli potuto forez.

aliri no offra accessori che non son meno inportanti se la posedessimo. Mercè l'Egitto, noi asremmo a contatto coll'initia, deriveremmo il mostro commercio pel mar Boso; subbliceramo l'antico rivere del commercio pel mar Boso; subbliceramo l'antico rivere del commercio pel mar Boso; subbliceramo l'antico con controlo del commercio del controlo del primercio controlo del commercio, al coltre d'ori, devit d'elefante, le gomme, e gli schiavi; cel soli schiavi formerchère un articolo importantissimo; percè mentre alla costa di Guinez costano fr. 800 caduno, noi al Cairo non li pagheremmo cho fr. 150, e ne riempiremmo le nottre siole (1). Col devorire i pellegrinaggio della Mecca noi godremmo di tutto il commercio di Barbaria fino al Secega; le la nostra colonia, od anche la Francia istessa diverrebbe l'emporio generale d'Europa e fors' anco dell'Universo. S IVELENY!

Era quello il grando progetto che tormentava Napoleone; an potè compière; ma cento mila Francesi almeno saliotarono le piramidi d'Egitto. Tebe delle cento porte, e le rovime di Meni, ci di lomo le poro immortale asrà per sempre in quelle vaste regioni ripetuto; e le arti conserveranno ai posteri i più lontani i contorni di que' monumenti, che gli Arabi ed i tempi giornal-

mente distruggono.

« Quando un avvicinas à que colossi (le piramidi), dice il sig. Denon, le forme lore canterute, angolose ed incinato il abbassano o il dissimulano all'occibio; d'altroade siccome tutto ciò che è regolare non è piccolo o grando che pel paragone, e che o ne quelle masse che ecclissano tutti gli oggetti circonvicini vedere che non eguagliano la menona delle montagne, si è sorpresi di sentire decrescere la prima impressione che da lunge acevano fatto provare; ma quando sopre una conocicitu scala, viensi a misorare quella gigantecra produziono dell'arte, allora essa risulti attuti l'immensità sua reale.

d in effetto cento persone che erano all'apertura san quando ginnsi, mi parvero al piccole he non le crédetti omini; ma per parlare di ciò che sono codeste masse, inerpichiamoci in pria sopra un monicolello di frantanti o di sabhia, a ranzi dello scavo del primo di codesti edifizii che incontrisi, e cho servono oggi per ginagere all'apertura dalla quale può entrarisi. Codesto varco praticato, quasi a piedi sessanta dalla base, era velsto dall'intonezamento generale che serviva di terza ed ultima classu-

<sup>(1)</sup> Tutti questi calcoli sul prezzo degli schiavi sono curiosiasimi. Se il filosofo che il ha consegnati nel suo libro vivesse ancora, egli ne sarebbe un tantino mortificato, ed io aono d'avviso che il diaspproverebbe ovvero li modificherebbe d'assai.

ra al ridotto silenzioso che racchiudeva quel monumento. Là comincia immediatamente la prima galleria; ella si dirige verso il centro e la base dell'edifizio; i frantumi che furono mal estratti o che pel pendio naturalmente ricaddero in quella galleria, uniti alle sabbie che i venti del nord vi gittano giornalmente e che nessuno ritrae, bauno ingombro quel primo varco in modo che incomodissimo ne ricsce il vallico. Giunti all'estremità s'incontrano duo massi di granito che servivano di seconda clausura di quel misterioso ridotto; quell'ostacolo stupì senza dubbio coloro che teutarono quell'indagatrice escavazione; le loro operazioni divennero incerte; tentaro un foro nel massiccio della costruzione ma inutilmente e ritoruarono sui loro passi: girarono attorno ai due macigni, li superarono, e scopersero una seconda galleria ma d'una tale ripidezza, che dovettero tagliare transversalmente il suolo perchè ne fosse possibile la salita. Allorchè da questa specie di galleria si è giunti ad una specie di pianerottolo, trovasi un buco di comune accordo chiamato il pozzo, e l'imboccatura d' una galleria orizzontale che adduce ad una camera conosciuta sotto la denominazione di Camera della Regina, senza orusti, senza cornici nè iscrizioni; ritornati al pianerottolo, uno può elevarsi nella grande Galleria che conduce ad un secondo nianerottolo sul quale era la terza ed ultima clausura, la più complicata nella sua costruzione, quella che poteva dare maggiormente un' idea dell'importanza che davano gli Egiziani all'inviolabilità de' loro sepoleri. In seguito viene la camera reale contenente il sarcofago; questo piccolo santuario, è l'oggetto di un edifizio cotauto mostruoso e colossale che non ba paragono cou quant' altro di colossale abbiano costrutto gli uomini.

« Se si considera l'oggetto della costruzione dello piramidi, la massa d'orgelio che le fece intraprendere pare eccedere quella della fisira loro dimensione; e di codesto monumentonon si sa quale di due cose debba maggiormente mera vigliare, se la tirannica demenza che osò comandarre l'esecucione, o la stupida obbedicara del popolo che volle prestar le sue braccia a simili costruzioni.

Insomma il rapporto il più degno sotto il quale si possano per l'amanità considerare quegli edifizii, si de che nell'innaina; gli nomini abbiano voluto rivalizzare colla natura in immensità ed in eternità, e che l'a bbiano fatto con risuscita, poichè le montagne propinque a que' monumenti dell'audacia.umana sono meno eleviate e mono conservate a moora.

« Erodoto racconta essergli stato narrato (e non son poche

le fole che ci narra) che la piramide maggiore, quella di cui ho testà parlato, era la tomba di Choope, che la primide vicina era quella del suo fratello Chepbrenes che eragli succeduto: cho cento mila unnini reano stai occupati vent anui a costruirla, e che i lavori necessari intorno a quell' edifizio averano rendato ai suni popilo diotto quel principe, e che malgrado la comandato rai cento tento del principe. e che malgrado la comandato rai censo tant' alto salite che era stato obbligato a prostituire sua figlia per terminare il mountenetto. »

È cosa increscevole a sentirsi, che monumenti immortali, oggetti di sempiterne discussioni, e visitati da tanti viaggiatori, servano a perpetnare rimembranze cotanto disonoranti, e che

siano ripetute senza che vi si presti fede.

Dopo di queste piramidi, opera dell'orgoglio e frutto della parienza, il qui nos orcopo non è e non sarà force mai conosciuto, presentasi allo spirito l'antica Menil la seconda residenza de Faraoni. Non fe da i Francesi che accompagnarono Bonaparto nella sua spedizione d'Egitto che venne dato risolvere i dubbi che avevano esistitio fino altora sul suo vero sito. Essa era fabbricata sulla riva sinistra del Nilo ed areva, secondo Diodoro Sicola, 510 stadd di circonferenza.

Il palazzo dei re s'estendeva in lunghezza da nua estremità all'altre della città e ra probabilmente la riunione di vari fab-brirati accompagnati con cappelle, da templi, da boschetti e da giardini ecc. Codesta eitla avera oumerosi magnifici templi fra i quali distinguevasi quello di Vulcano: vantavasi moltistome la magnificenza desuoi periplei o porticati, ed il colosso di 65 piedi lungo che al tempo d'Erodojo vi si vedea coricato supino.

Di fronte al portico meridionale ergevasi un palazzo nel quale i lue da pise era nutrito con tutta la cura e la ricercatezza immaginabile. Un altro rimarchevole tempio era quello di Serapide; vi si estrava d'in mezzo a due file di siliqui di una prodici giosa grosserza; le sabbie successivamente ammacchiatesi intorno a que s'imulent", al punto de ai tempi di Sirabone le une erano sepolte per metà, le altre fino alla testa, focero al, che oggigiorno disparevero.

Menti pei suoi canali comanicara col famoso lago Meride colla Marcolid laguna. Coletto rantaggio infula a rendero il centro delle riccbezze, del commercio e delle belle arti. L'antica Tebe capitale ai magnifica, fi obbilata perino, e la gioria di Menti ebbe vita fino si tempi i coi le uno più belle fabbriche furono distrutte dal feroce Cambise, quantanque essa continuasse a primeggiara per la sua popolazione, e per la sua estensione.

Op. stor. e biogr. - VI, 29

come la seconda città di Egitto. La fondazione di Alessandria la fece di molto scadere sino alla conquista degli Arabi; presa d'assalto da que feroei conquistatori essa fu di pianta distrutta. Dalle sue rovine sorse il Cairo; i snoi ruderi portano in oggi il nome di Metrainè, nel deserto di Sakka; si è là che furono ricono-

seiuti dai Francesi nel 1800.

Egli è così che dagli avanzi di Tebe formaronsi Longsor. il eui obelisco eretto sopra una delle piazze di Parigi perpetuerà per sempre la memoria; Karnak celebre pe'suoi monumenti; Medamondo a destra ed altri meschini villaggi a sinistra. Ai tempi di Strabone già non offriva più che vestigi della sua grandezza lungo il Nilo dispersi sopra un' immensa estensione. L' epora del sno più grande splendore a noi conoscinto fu quella dei Faraoni della 18ma, 19 ma e 20ma dinastia che ponno computarsi dal 1222 al 1300 prima dell'era volgare. Si è nel tempo di codesti regni fastosi ch' ebbero luogo l'espulsione de re pastori, la ristaurazione della monarchia egiziana, le vaste conquiste di Sesostri in Affrica ed in Asia, la costruzione de snoi sontnosi edifizi e de' magnifici templi della Nubia, la fuga de' Gindei sotto la condotta di Moisè, e lo stabilimento delle colonie nella Grecia dal re Danao. Si è pore a quell'epoca che Tebe pare abbia avuto più di quindici leghe di circonferenza, e che i spoi templi ed i suoi palazzi offrivano delle immense riechezze in oro, in argento, in avorio, ed in pietre preziose. Più tardi que tesori da Cambise involati, servirono ad abbellire i palazzi di Persepoli. di Susa e d'altre città di Persia.

Diodoro Siculo fa menzione ancora, come testimonio oculare, di un tempio che aveva tredici stadii di circuito e quarantacinque cubiti di altezza. Devastata più tardi da Tolomeo Filometore e distrutta nell'anno 28mº prima della vennta di Cristo da Cornelio Gallo, primo prefetto dell' Egitto, codesta antica eittà non si rialzò più e non offrì in seguito ebe nn mucebio di rovine che ponno riguardarsi come le più antiche e le più imponenti che in tutto il globo sussistano.

Potremmo a lungo descrivere eodesti ammirabili e magnifici avanzi dell'architettura egizia, sni quali tante opere di grido e fra le altre quella di Campollion non lasciano più nulla a desiderare. Ma mi limito alla pittura sì viva e sì animata ebe ne diede il signor Deuon nel suo viaggio in Egitto. Ci sembrerà

di ritrovarci con questo scrittore entusiasta sui ruderi della città dalle cento porte.

« Alle nove mattutine girando in fuori dalla punta di nna catena di montagne che formano un promontorio, discoprimmo

ad un tratto in tutto il loro sviluppo le vestigie di Tebe; città che Omero dipinge con una sola espressione (Hecatonpylos), frase poetica e vana che viene con fiducia da tanti seculi ripetuta. Descritta in alcune pagine dettate ad Erodoto da alcuni preti egiziani e copiate quindi da tutti gli altri storici, codesta città celebre pel novero dei re la cui saviezza collocò fra i Numi. per leggi che furono venerate senza giammai conoscerle, per scienze affidate a fastose enigmatiche inscrizioni, dotti e primieri monumenti delle arti rispettate dal tempo, qual santnario abbandonato, isolato dalla barbarie, e restituito al deserto sul quale era stato conquistato; codesta città inline sempre avviluppata dal velo del mistero, dal quale i colossi medesimi sono ingranditi cd esagerati, e che nel suo abbandono, l'immaginazione non travede più che attraverso all'oscurità dei tempi, era ancora un fantasma cotanto gigantesco per noi, che l'esercito all'aspetto di quelle sparse rovine da se stesso fermossi, e per un movimento spontaneo, battè palma a palma come se l'occupazione degli avanzi di codesta capitale fosse stata la meta delle sue gloriose imprese e la compiuta conquista dell' Egitto. Come se avessi temuto che mi sfuggisse, disegnai codesto primo aspetto di Tebe e rinvenni nell'arrendevole entusiasmo de soldati, delle ginocchia per servirmi di tavola, de' corpi per ombreggiarmi, mentre il sole illuminava con troppo ardenti-raggi una scena che io vorrei pingere ai miei lettori per far loro dividere i sentimenti che mi fecero provare la presenza di così grandi oggetti, e lo spettacolo dell'emozione elettrica d'un'armata composta di soldati la cui dilicata suscettività mi rendeva orgoglioso di esser loro compagno, e glorioso d'essere Francese.

« La situazione di codesta città è hella quanto uno sel possi immaginare ; l' estensione delle sue rovinei dubbio non lascia sulla vastità pubblicatane dalla fama; non bastando il diametro dell' Egitto a contenerla, i suoi monumenti poggiano sulle due catene che la circondano, e le sue tombe occupano le sue valli, bene innazzi nel deserti noltorradosi.

« Quattro borgate si contendono gli avanzi degli anticbi monnmenti di Tebe, ed il fiume per le sinuosità del suo corso, pare tuttora superbo e vanaglorioso di attraversare quelle rovino.

« Poco discosto dalla porta di un tempio fiancheggiato da den moli scorgonsi gli avanzi di uno sinstrato colosso che fu dalla malignità infranto; così presumesi, perchè i pezzi conservano un liscio tale, e le fratture un addentellato saturale sì ben conservato, che è cosa evidente che, se lo spirito devastatore dell'uomo gli avesse permesso di affidare al solo tempo la cura di rovinare quel monumento, noi l'avremmo ancora in tutta la sau integrità; basti il dire, per dare un'idea della sua grandezza, che la dimensione degli omeri è di venticinque piedis, ciù che ue darebhe circa settantacinque alla sua statura; esatto uelle proportioni, lo silt o è mediocre, mai 'escuzione perfetta; rella sua caduta, rovinò boccono, ciò che ci vietò di vedere l'interessante son orlo; la capigliatura reane infranta; giodid mon è più facile il decidere se rappresentase un re od un numer che fosse la satua di Memonne ed il simulare or di Ossimandiate (entransità del controli d

I re potenti perirono; le grandi città che avevano fondate venero distrutte; i tengli ornati di marmo el d'avroir crollarono; le popolazioni s' estinereo o si dispersero; la solitudine ed il deserto riconquistarono il loro impero. La religione cristiano venne ad abitare que l'unghi che insensati cutti avevano disonorati, alcuni aposto i percorserli, el austeri cenobili sottentrarono agli adoratori di Api e di Serapide. Nel tempo della persecuziono della Chiesa una folta di Cristiani s' ascosore nelle tombe solinghe, e la Tebaide, con ripiena di santi eremiti, che alternativancete pergavano e la nora sono, sinonimo divenne poscia di un 
ritiro pacifico e religioso. Alcuni cenni sulla vita dei Padri del
deserto quadrano benissimo al usotre tema.

In mezzo alle scoscesi rocce ed alti dirupi che fiancheggiano la riva destra del Nilo, da Assouan fino a qualche lega a set-

no la riva destra del Nilo, da Assouan into a qualche lega a settentrione di Antiuppoli, socregis una nollitudine di grotte praticate nel masso; a levante di codeste medesime rupi pon trovansi che spaziosi descri di ababic a de' settendono fino al mare Rosso. Si è in quell' orribile soggiorno che vissero que'santi solitari della Tebaide si celebri nell' istoria de' primi secoli della Chiesa.

Più al nord ed al di qua de l'imiti dell' antica Tebaide, in mezzo ad altri deserti erano il celebre convento di sant' Anionio (ne parlammo nell' articolo del monte Libano), la grotta di sau Paolo primo cremini, ed altre simili solitudini consecrate dalla penitenza de primi anacoreti. Religiosi Cotti distinguonsi tuttora per l' austera l'oro vita, in quelle solitudini.

Pacomio convertito dalla carità dei Cristiani che lo avevano militare alloggiato fra le rovine di Tebe, divenuto libero e seguace del Vangelo, innoltrasi nel deserto, si rittora un santo solitario chiameto Palemone e gli dice : « Bio mi diresse a voi perchè divenissi romito. — Tu nol potesti esser qui, rispose Palemone; la vita degli eremiti è al di là delle use forze; iono mangio che pane e sale e non assaggio ne olio, nel vino, veglio per ben mesì della notte e ne impigeo il tempo a cantar salmi, a meditare la Scrittara santa, e talor anche passo la notte intiera essaza chiadero cochi al sonono. Quel discoro stupi, ma non sicorraggio Paccomio. Egil disse a Palemone, che mettera intata a sua condienta il gogo. Diemo e vino canta potta del no romitaggio, gli dona l'abito di solitario, e Pacomio diviene il orimo sittutore de mosaci.

Dopo di lui Paolo, nato nella bassa Tebaide, abita nel deserto una grande caverna, il cui ingresso è ombreggiato dai rami di una vecchia palma e d'onde scaturiva una fonte che formava un piccolo ruscelletto. La palma gli somministrava il vitto ed il vestito, perchè ricoprivasi conuntessuto delle foglie di quell'albero insieme intrecciate. Ai 43 anni forse quando perì l'alberoche lo nutriva. Dio fece un miracolo per alimentarlo, che continuò fino alla sua morte. Un corvo gli recava ogni giorno un pane come al profeta Elia. Antonio all'età di 90 anni, e vivendo in tatt' altra parte della Tehaide, s' avvia per ispirazione divina in traccia di un solitario più di lui perfetto, e condotto da una lupa che percorreva le falde montane in traccia d'acqua per dissetarsi, egli-giunge inopinatamente alla grotta di Paolo, Il solitario spaventato chinde l'ingresso al viaggiatore ricusando riceverlo, questi supplica istantemente, piange, ed esclama : « Voi sapete chi sono, donde vengo e perche; non partirò senza avervi veduto: se non otterrò tanto, morrò alla vostra porta ed almeno darete sepoltura al mio frale ». Finalmente Paolo gli aperse, si abbracciarono salutandosi per nome quantunque non avessero mai udito I uno a parlare dell' altro, e resero insieme grazie a Dio. Dopo il bacio santo Paolo che non aveva parlato ad alcun nomo da 90 anni, cominciò a dire: « Ecco il mortale che voi avete ricercato con tanti disagi, un nomo spossato dalla canizie. coperto di bianchi e negletti capelli, uno iofioe che sarà quanto prima in polve. Ma ditemi, ve ne prego, come va il genere umano? Fansi nuove fabbriche nelle antiche città? Com'è governato il mondo? Vi son nomini ancora abbastanza ciechi per adorare i demoni?... » e mentre s'intertenevano in tal guisa, videro un corvo sopra un albero, che leggermente volando venne a deporre a loro dinanzi un pane tutto intiero e ritirossi. - « Vedete.disse s. Paolo, la bontà del Signore che ci mandò il cibo; sono sessant' anni che ricevo ogni giorno la metà di un pane ; ma al vostro arrivo G. C. duplicò la porzione ». Dopo fatta orazione s'assisero sul margo della fontana per rifocillarsi, e dopo trascorser la notte pregando e cantando salmi.

Il giorno dopo, annunzia Paolo prossima la sna morte all'ospite, che se ne affligge e dispera; parte nullameno per andare a prendere il mantello che aveagli dato Atanasio vescovo d'Alessandria, e nel quale il santo vecchio desiderava di essere avvolto. Ma vide alla domane Paolo, in mezzo agli angioli, ai profeti ed agli apostoli salire al cielo, tutto di luce radiante. Giunto alla grotta rinvenne il cadavere genuflesso col capo e le mani stese verso il cielo: vi s' inginocchiò a fianco per pregare anche esso, ed avvicinatoglisi per abbracciarlo, riconobbe che era morto... Avvolse la salma e trattala fuori della caverna cantò salmi ed inni all'uso egiziano. Egli non aveva di che scavare una fossa e desolavasene, allorchè due leoni accorsi a lui dal deserto, ven nero a coricarsi presso il cadavere accarezzandolo colla coda e spingendo lamentevoli ruggiti per attestare il loro dolore; poscia colle zampe smovendo la terra scavarono un buco atto a capirlo. Tutta questa vita silenziosa e penitente di S. Paolo è una lunga serie di miracoli; ed in presenza di una virtù straordinaria e quasi inimitabile, non abbiamo noi d'nopo, noi che viviamo in mezzo agli strepiti cd alle gioie del mondo, di sperare nella miscricordia di Quello che venne pei deboli e per gli ammalati?

Si fu pure il deserto della Tebaide che nascose nelle sue più tetre solitudini Taide la penitente. Illuminata dai consiglie dalle istruzioni di Pafnuccio, codesta celebre cortigiana rauna tutto ciò che aveva accumulato nelle dissolutezze, d'oro, d'argento, di vesti ed arredi e fattone un monte in mezzo della città, v'appicca il fuoco al cospetto di tutto il popolo, invitando quelli che aveanle fatti que'doni, e che erano stati complici de'suoi delitti, a prender parte al sagrifizio-

Appena tutto consunto eccola che parte pel sito da Pafnuccio indicatole: lasciasi da lui guidare in un monastero di figlie. e chiudere in una cella di cui l'uscio vien sigillato con piombo come quello di un sepolero, per tutta la sua vita; essa non vi riceverà che pane ed acqua. Prima che il sant'uomo si ritirasse Taide gli disse: « Insegnatemi, o padre, come io debba pregare Iddio » Voi non siete degna di pronunziarne il nome, poichè le vostre labbra sono piene d'iniquità, nè degna d' innalzare le vostre mani al ciclo. Contentatevi di rivolgere il guardo verso l'oriente e di ripetere queste parole: « Voi che mi avete formata, abbiate pieta di me. » Taide avendo passati tre anni in codesta vita di penitenza, Pafnuccio andò a consultare S. Antonio sul di lei conto, e gli dimandò se fossevi luogo a sperare che Dio perdonasse a codesta peccatrice. « Si è il Signore che bisogna consultare » disse S. Antonio. Passò la notte in orazione con Pafnuccio. Paolo il semplice e gli altri discepoli. Dio che si compiace di svelare i snoi arcani agli umili fece conoscere a Paolo che aveva destinata in cielo per Taide una sedia di beatitudine. Su codesta rivelazione, Palnuccio accorse al monastero e fece uscire la penitente dalla sua cella. Taide che la considerazione dei gindizi d'Iddio spaventava tuttora, malgrado la rigorosa penitenza già fatta, pregò il santo vecchio di lasciarla per tutta la sna vita dovera. Ma Pafauccio le disse: « Uscite, o figlia. Iddio vi usa misericordia.--lo lo prendo a testimonio che dall'istante che entrai qui schierai davanti ai miei occhi tutti i miei peccati, e non cessai più di piangere e detestarli. « Ed è per questo che Iddio ve li ha perdonati ». Uscì dunque dal suo carcere per convivere colle altre spore, ma Dio contento della sua penitenza la chiamò a sè quindici giorni dono.

Ecco pertanto di quali nomini quelle solitarie grotte fossero ripiene. Possiamo noi immaginarci quali fossero le meditazioni sublimi, che preoccupavano quei santi filosofi, che uon avevano più alcuna relazione col mondo, e che incessantemente, mercè la preghiera, in comunicazione diretta con Dio, già vivevan uel cielo? Erano angioli sulla terra, sciolti dalle inquietudini della vita, e che combattevano iu segreto con penitenze per la fede cristiana. Erano amici che visitavansi una volta ogni anno per intrattenersi degli interessi celesti, darsi il bacio di pace e separarsi. Erano suore silenziose durante 40 anni, che specombevano sotto il peso di lunghe catene e non le abbandonavano che nn momento ad istanza d'un vescovo. Era nna donna ricca e bella altre volte, che lasciando cadere le sue vesti in cenci non aveva più che le sue chiome per coprirsi e che pre-gava nn solitario di gittarle il mantello per potersele avvicinare a darle il corpo di G. C. prima che spirasse. Ammirabili misteri della penitenza, austerità sante delle auime innocenti; deliziosi colloqui della creatura col sno Creatore iu mezzo di que' deserti ; se noi siamo troppo deboli per imitarvi, ricevete almeno i nostri elogi, destate la nostra invidia.

Babilonia. — Cattività de' Gindei. — Punizione di Nabucodonosorre. — Predizione della distruzione di Babilonia. — Trionfo di Ciro. — Rovine di Babilonia. — Ninive. — Istoria di Giona. — Diatruzione di Ninive. — Passo dell'orazione funebre di Luigi XV. in cui l'oraziore ailude a Ninive.

Noi camminiamo da rovina în rovina; calpestiamo citià che furono un di floride e popolose, e da tutti questi avanzi traggoosi norme come disse Bossnet; e da tutte queste solitudini immense fannosi udir voci che provano la vanità delle umane, e la verità della parola divina che compiesi malgrado, tutte le previsioni dell' umono, nel tempo e nel giorno prefiscioni.

La schiavità l'anga de Gindei tradotti à Babilonia, rese codesta città per sempre celebre negli annai religiosi e sici di quel popolo; i profeti l'immortalarono coi poetici e terribili anatemi; a cagione delle sue dissoluterzo, e della san empictà, direnne ed è tuttora l'emblema della corruzione e dell'infamia.

Le disgrazie del popolo d'Iddio (perchè una azzione non pub soffirine meggiori che d'essere cacciata dai suoi focolari e trasportata in mezzo ad una popolazione nemica e negli attuali nostri costumi sentiamo perfino a comprendere una simile calamità) sono predette nel libro de Re con una precisione che colpisce. Jasia dico ad Ezechia:

« Verrà un tempo in cui tutto ciò che è nella vostra casa, tutto ciò che i padri vostri accumularono fino a questo giorno, sarà trasportato a Babilonia senza che nulla più ne rimanga, dice il Signore.

« I vostri figli stessi da voi generati saranno presi allora per esser schiavi nel palezzo di Babilonia. »

Abacecco pinge coi più tetri colori i Caldei che dovevano triomfare dei Giudei e far loro portare il giogo il più vergognoso e il più duro.

« Vado a suscitare ( è Dio che parla ) codesta nazione crudele e d'una velocità incredibile a percorrere tutte le terre per impadronirsi delle case altrui.

« Essa porta con sè il terrore e lo spavento; non conosce altro giudice che se stessa, e riesce nelle sue intraprese.
« I snoi cavalli sono più leggeri che i leopardi e più velo-

ci dei lupi che corrono alla sera ; la sua cavalleria spanderassi



per ogni dove, ed i cavalieri verranno da lunge, e voleranno

come un' aquila che lanciasi sulla sua preda.

« Tutti verranno al bottino ; all'apparir loro tutto sarà consunto come da un vento ardente : ed il re loro adunerà trunpe di schiavi come a monti di sabbia. »

Geremia vide quel destino deplorabile e deturpante a compiersi, e grida:

> Tullo Giuda fu altrove trasferto, Già in estrana regione passò.

Finalmente la rovina e la desolazione di Gerusalemme hanno luogo com'erano state vaticinate da tanto tempo; e noi lungi dal prenderne l'alterato racconto negli storici commentatori di gnesta catastrofe, avremo per nostra sola guida i libri sacri : sarà Dio egli stesso che racconterà le sue vendette contro un popolo infedele e contro un re carco di delitti.

« In quel tempo i servitori del re di Babilonia vennero ad assediare Gerusalemme, e fecero nna circonvallazione intorno alla città.

« Nabucodonosorre, di Babilonia re, intervenne colle suo

genti per conquistarla.

- « Allora Gioachimo, re di Ginda, uscì da Gerusalemme, e venue a rendersi al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi principi e i suoi schiavi, ed il re di Bahilonia lo ricevette a discrezione, l' ottavo anno del suo regno.
- e Trasportò da Gerusalemme tutti i tesori della casa del re : infranse tutti i vasi d'oro che Salomone, re d'Israello, avea fatto mettere nel tempio del Signore, secondo ciò che il Signore avea predetto.

« Trasferì tutto ciò ch' eravi di considerabile in Gerusalemme, tutti i priucipi, tutti i più valorosi dell'armata, in numero di dieci mila schiavi : tntti gli artigiani e lapidari, e non

lasciò più che la feccia del popolo.

« Tradusse auche a Bahilonia Gioachimo, sua madre, le sue donne e le sue schiave, e condusse schiavi da Gernsalemme a Bahilonia i giudici del paese. « Il re di Babilonia fe cattivi ancora tutti i più valenti di

Giuda al numero di sette mila, gli artisti e scultori al numero di mille, e tutti gli uomini coraggiosi e le genti d'armi o guer-

rieri e li condusse schiavi a Babilonia. » Una seconda volta, Nabucco assedia Gernsalemme, insegue il re de' Giudei e se ne fa signore uelle pianure di Gerico ; fa trucidare i figliuoli del suo schiavo reale, fa schiantar gli occhi a

Op. stor. e biog. - Vt, 30

lui stesso e l'adduce nella sua capitale. Quindi il suo generale Nabazardano incendia la casa del Signore, il palazzo dol re e tutti gli edifizi di Gerusalemmo; ne adima lo mura, conduce via il rimanente del popolo, infrange le colonne di rame ; trasporta tutto ciò che poteva servire ai sagrifizi e alle pompe religiose e conduce finalmente in Babilonia il gran sacerdote e coloro che lo assistevano nelle sue fuuzioni....

In tutto il tempo dei sessant'auni predetti, la cattività dei Giudei segue il suo corso con tutte le condizioni miserabili che seco trascina; come Davidde l'ha sì ben raccontato nel salmo 136.1 Giudei sono assisi su la riva del fiume e non poche lagri-

me spandono alla rimembranza di Sion.

Sospendono le arne toro ai salici che erano in mezzo a quel parse; e coloro che gli avevano schiavi li stimolano al canto; quelli che loro avevan tutto involato dicon loro: modulateci qualche cantico di Sion. Ed essi rispondono coll'accento di un dolore religioso e nazionale:

> « Come potremmo articolore i cantici Bol nostro Nume in una estranca terra? s Gerusalemme, se giammai t'obblio, Fia la mio destra a toccar l'arpa inetta. « Che la mia lingua al mio patato immota Resti attaccata se t'obblio un istante. E se non sei coatantemente, prima Cagion della mia gioia, o Gerosolima. « Bammentati, Signore. Dei figli d'Israel Rammentatl it doloro E i gridi alzati al ciel Nel di cho venne tusta Gerusalem distrutta E schiava fu Idumea - Della nazion Caldea, a

È cosa certa che negli annali della storia d'un popolo, nessun avvenimento disgraziato può occupare un più ampio spazio quanto una simile cattività. Babilonia di cui si finirà per non riconoscersene col tempo neanco il sito, non perirà giammai nella memoria degli uomini perchè una si gran disgrazia, la più grande che possa darsi, l'esiglio di un'intiera nazione co'suoi sacerdoti e il suo re, la farà vivere eternamente.

Sombrerà sempre al viaggiatore, felico di conoscere i Inoghi santi e di credervi, d'essere trasportato sulle rive dell'Eufrate, e di vedere appese ai rami degli alberi le cetre e le arpe mute de Giudei, e gli sembrerà sempre di udire i lamentevoli omei della moltitudine desolata che rivolge umidi gli occhi di lagrime verso la patria.

La collera di Dio è pacificata, i giorni della misericordia sono giunti, il popolo carco di ferri e d' obbratio durante settani suni, sotto il regno di Ciro, compiendosi la volomà divitaa, ripiglia la strada di Gerusalemme. Esdra ci trananabò il numero degli uomini e degli animali delle diverse specie che ritornaro-no a Gerusalemne e uci dintorni : a Tutta codesta moltitudino (142,300 persone) era come uu tonto soto, tanto la pace e l'anito-ne regnava apop quei cattivi i strutti dalla disgezzaizi ; tanto la gioia di riredere gli avii focolari operava per non fare che una volontà di tutte quelle volontà!

L'orgoglioso Nabucco, quel re sì potente che aveva voluto astringere Daniello a prosternarsi al cospetto di una statua d'oro (che aveva 60 cubiti di altezza per sei di larghezza), è a sua posta punito dei mali che aveva fatto soffrire al populo Ebreo.

- e Dodici mesi dopo la predizione di quello sieso Daniele, passeggiava nel palazzo di Babionia; e comiuriò a dire: Non è questa la Babilonia; la grande città che feel sede gloriosa del mioregno, che editeia inlea grandezza del mio potere, tello spiendore della mia goria? Appena il re aveva pronunciate queste parole che udissi questa roce dal Cielo:
- « Ecco ció che va ad esserti anuunziato, o Nabucco: il tuo regno passerà in mano altrui;
- « Sarai eaceiaio dall'umano conserzio, abiterai co bruti della campagna; mangicrai fieno come un bue, e sette anni passeranno su te fino a tanto che tu riconosca avere l'Ounipossente un assoluto potere sui regni, e che li distribuisce a chi più gli aggrada.
- Codesta parola fu compiuta alla stessa ora in presenza di Nabucco; fu cacciato dalla società, mangiò erbe come un lue, il suo corpo fu hagnato dalla rugiala del ciclo in modo che i capelli gli crebbero come le penne d'un'aquila, e le sue unghio parevauo rostri d'augelli grifagni.
- a Dopo che il tempo fissato da Dio cibbe termine, lo Nalucco, innalzai gli occhi al cielo, i sensi ml furono restituiti, henedissi l' Altissimo, lodai e glorificai Colui che vive etermamente, perchè la sua possa è un potere etermo, e che il suo regno s'estende nella successione di tutti i scolli tutti i scolli.
- A Tutti gli abitanti della terra sono al suo cospetto come un nulla, fa tutto come gli piace, sia nelle armate celesti, sia fira gli abitanti della terra; e niuno può resistere alla sua possanza e dirgli: perchè così faceste?...
- « l'i quell'istesso tempo ricuperal i miel sensi e ritrovai tutto lo spleudore e tutta la gloria della diguità reale; fui resti-

tuito alla mia pristina forma; i grandi della mia corte ed i mici primi officiali vennero di me in traccia, fui ristabilito sul trono e fui più grande ebe prima nol fossi mai stato.

« Ora dunque, io Nabueco, lodo il Re del ciclo o decanto la sua grandezza e la sua gloria, perchè tutte le sue opere souo fondate sulla verità, perchè tutte le sue miro sono colme di giustizia e che può umiliare i superbi a suo beneplacito. »

Sì accorderà che giammài, in nessuna língua, gli uomini dipinarco la divinità con tratti cotato imponenti, e che codeste bibliche rimembrance hanno la possa di rianimare, per così di-re, la polve di codeste grandi città, che dormono con milioni di abitanti uelle immense loro rovine sepolit. Un solo versetto della Scrittura santa darà maggior vita a quelle piètre da quel frantumi accatastati sulle spondo solinghe dell' Enfrate, che tatte lo sapienti dissertazioni e che tutte le indagatiri ricretche dellaboritori di loro tarripi sempre occuri o sempre imperfetti, il tuore simborità di pura indicibilo giosi, innalazandosi fino ai piè del trouo ove s' assido Colui, di cui Daniello, il serro storico della punisione di Nabucco, non era che il fedele interprete.

Anche Babilonia doveva soggiacere alla sorte che aveva inflitta a tante altre città ; si è Gercmia, fra gli altri profeti, che predisse in una lingua ammirabile qualo spaventolo seiagura le fosse riserbata.

« Un popolo viene d'aquilone (sono i Persiani e i Mcdi eoi loro allcati) contro Babilonia, e ridurrà il suo paese como una solitudine senza che siavi più uè uomo nè bruto che l'abiti.

« Una moltitudine di uomini uniti si prepareranno per assediaria ed essi la preuderanno.

« La Caldea cadrà in loro balia, e tutti coloro che la deprederanno s'arricchiranno delle sue spoglie. « Siecome voi tripudiaste e parlaste con insulti depredau-

do il mio releggio, e siecome porrompesto in insuli relevenui do il mio releggio, e siecome porrompesto in grida festevoli e giulive, quai giorenche saltellanti sull'erba o quai tori che fanno rimbombare i loro maggii; così vostra madre Bablionia sarà eoperta di un'estrema confusione; codesta città sarà adimata allope della terra, diverrà l'ultima delle nazioni e sarà caugiata in un deserto senza strade e senz'acqua.

« La collera del Signore la renderà inabitata e la ridurrà in rovine. Chiunque passerà per Babilonia sarà da stupore colpito e riderà di tutto le sue piaghe.

« Assalite Babilonia da tutte le parti, o voi che sapete ma-

neggiar l'areo, combattetela senza risparmio di strali, perchè ha

peceato contro il Signore.

a Gridate fortemente contressa, già tende le mani da tutte le parti, le sue fondamonta crollano, cadono atterrate le suo mura, perchè il giorno della vendetta del Signoro è giunto; vendicatevi contro di essa e trattatela como trattò gli altri. »

Senofonte nella sua Ciropedia ci conservò il circostanziato raceonto della cerimonia con eni Ciro vincitore volle dare sè stesso in spettacolo ai Babilouesi ad ai suoi proprii sudditi, portandosi a cavallo ed in gran pompa uei luoghi conscerati alle divinità per offrir loro dei sagrifizi. Questa cerimonia eseguissi con tutto l'apparecebio immaginabile e con una magnificenza propria a cattivarsi l'ammirazione dei popoli. Fu la prima volta che peusò ad attrarsi gli omaggi della folla, uou solo per lo splendore delle sue virtù, ma aneora per uua pompa esteriore che abbagliava gli occhi e gli eattivò gli spiriti. Avendo fatti venire a sè i primieri ministri di Persia nouchè quelli de' suoi alleati, fece dono a ciascuno di essi di vesti all'uso de'Medi, arricchite di ricami in oro ed argento; e ne diè delle meno ricche agli ufficiali subalterni. I Persiani presero in quest'occasione per la prima volta il costume de Medi, cominciarouo a pingersi gli oechi ed a imporporarsi le gnance, per mostrare uno sgnardo più vivo e la earnagione vermiglia. Giunto il giorno della cerimonia tutti si recarono allo spuntar del giorno presso il re. Quattro mila soldati di guardia su quattro di frouto collocaronsi in faecia al palazzo, e due mila altri sui fiauchi, la cavalleria prese posto egualmente ; quella de' Persiani a destra e quella degli alleati a sinistra. I carri da guerra furouo distribuiti da ogni lato ; le porte del palazzo essendosi aperte, videsi ad uscirne in sulle prime un gran numero di tori di sorprendente bellezze i quali erano a quattro a quattro condotti per essere sagrificati a Giovo ed agli altri Dei secondo i riti prescritti dai magi; venivan poscia cavalli per essere immolati al Solo; quiudi nn carro bianco inghirlandato e coronato di fiori col timono dorato cho doveva essere offerto a Giove. Quel carro era segnitato da un secondo egualmente bianeo ed ornato alla stessa foggia, e finalmente da un terzo, tratto da quattro eavalli ricoperti di gualdrappe in isearlatto : dopo venivano quelli ebe portavano il fuoco saero in un gran vaso. In seguito di tutto codesto corteggio comparvo Ciro sul regale suo earro, avente un'altissima tiara cinta da un diadema. Il suo sottabito era a strisce bianche sopra un fondo color di porpora riscrbata al re solo. Riconrivalo un gran manto dello stesso colore che lasciavagli libere e scoperte le mani; più sotto, sullo stesso carro assidevasi il suo acudiero, uomo di un'ala siatura, ma ancora al disotto di quella di Ciro, che nella posizione che occapava, appariva ancora più vantaggiosa. Al primo suo apparivo tuti gli apettatori si prosternarono el 'elorarono; siarebbesi detto che taluni fossero stati lorati di dissanza in dissanza per dare agli altri l'esemplo di quell' omaggio che fi l'effento di un movimento spontaneo in tuti gli spettatori che rimasero come abbagliati e storditi di statan magnificenza e dalla messid del ro. Infino allora venu Persiano erasi veduto prosternato davanti al menare.

Uscito dal palazzo il carro di Ciro, i questro mila soldati di garadi misera in marcia come pure gli altri due mila e formazono ale da oggii lato. Dieto il carro venivano i primi officiali della corte in numero di 300 magniticamente vestiti, enenei (i as senno un dardo in mano e cavalenno superbi consieri. Erano se-guiti da 300 palafenci colle gualdrappe rizamate e i morsi di or zo. Dopo di casi camminava la cavalleria persiana divisa in quatto corpi, ciascano di dicie mila comini, e di in seguito quella de Medi o degli allouti. I carri sobierati a quattro di fronte chiu-devano il corteczio.

Vediam ora di vole ciò che fureno altre volte i monumenti principali di Babilonia; vediamo il suo splendore antico e ciò che rimano di tanta opulenza, di tanta gloria, e di una popolazione quasi innumerevole.

« Babilonia che per le superbe sue strade, le sue cento porte di bronzo, i suoi giardini pensili, (1) il suo tempio di Belo, la formidabile e vasta sua cinta, ed I suoi numerosi palazzi, era

(1)» I füredini pensii di Babioni, meraripia di real Greet contanto particoso, nono beste mil "alto della fortera a livitio deita fortera a livitio deita fortera a livitio deita promissione contratto dei periodi dei periodi dei periodi dei della contratta di pietra quadrati, propria a sopportare in letremo dei vi i i i i vera ammassiono da non certa allatera, del restitutione i i vera di periodi dei di sotto cubbiti di circoloritari alberi si ammansia the ve ne sono di quelli di sotto cubbiti di circoloritari della contratta della realizione di periodi periodi della matura attenza, codosia gran mode commenta della realizi di circoloritari que periodi della natura attenza, codosia gran mode commenta della realizi di circoloritari della realizione della matura attenza, codosia gran mode commenta della realizi di circoloritari della contratta della realizione della fortata della contratta della realizione della commenta della contratta della commenta della realizione della commenta della realizione della commenta della realizione della commenta d

guardata da Erodoto, che per altro aveva percorso l'Egitto, come la prima delle città dell'universo, non offre più che ruderi informi; le sue rovine istesse, nella terra sepolte, non hanno iucominciato ad essere ben studiate che in questi ultimi tempi. Essa era situata sulle due rive dell' Eufrate ed aveva 480 stadi di circuito (18 leghe). Sulla riva orientalo distinguesi in mezzo alle rovine. una collina chiamata dagli Arabi del paese Alcust, o il palazzo, e che pare corrisponda al palazzo fatto costruire da Nabucco, e nel quale il Magno Alessandro esalò il suo ultimo sospiro; a fianco osservansi pezzi di muro che sembrano aver servito di fondamenta ai giardini pensili e sui quali scorgonsi ancora le tracce della vegetazione. Que'diversi frantumi offrono lunghi corridoi e camere che servono di ricovero ai leoni e ad altre belve feroci. La sola collina offre un quadrate di cni l'une de lati è di circa 2,000 piedi, ma diminuisce continuamente a cagione ehe incessantemente se ne estraggono i mattoni. Codesti mattoni sono della più bella qualità; cotti al fuoco e perfettamente gittati, essi offrono tutti un' iscrizione sulla faccia loro inferiore. (1) Quantunque la calce non abbia che una linea di spessezza, gli strati ne sono sì ben collegati che a stento può staccarsene qualche cosa. A fianco a quei monticelli di mattoni, misti a frammenti di vasi di alabastro, veggonsi frantumi di vasi di terra, di tavole di marmo, e di tegole inverniciate.

« L'avanzo il più imponente che siasi conservato sulla riva cocicivatale, è una specie di collini si sia a molte miglia dal finme e che gli abitanti chisumano Birra-Nembrod, dal nome di frembrot il famoso caccistore di cni partiasi nella Bibbia. Codesto avanzo o rottame, serondo il signor Ker Porter che lo esamino il primo con attenzione, ha di circonferenza due mila piedi su duecnto di alterza; al disotto è una torre tronca, alta di trentacinque piedi. Distinguonai succra tre terrazzi degli olto che un di ne coronavano la nomanida; tutto ei porta a credere che sia la famesa torre di Babele, parino imporente edifirio di cui gli tomarina mantere di Babele, parino imporente edifirio di cui gli tomarino di Rebo occupara ancora uno spazio immenso al tempo di Alessandro il Macedone. Quanto cora tai in piedi ha per abitanti le sole belve. Così compissi la parola del profeta Issia, che m'ese quenti fadilei versi porruppe con tanto retutassono, che noi a come di contra di contra

<sup>(1)</sup> Quelle inscrizioni compongonsi di caratteri in forma di chiodi o di coni: era la scrittura primitiva di que' popoli. Il gabinetto del re a Parigi raccione mattoni e da altri frantumi babilonesi; portano taluni l'impronta di animali veri o fantastici.

stento potremo imitarli nell'italiana favella, e che così esprimiamo:

> « La reina dei regni dei mondo, Babtionia faule ali Ebreco, La eittà dell'orgogilo caldeo, La eittà dell'orgogilo caldeo, Normane distrutta cadrà. Norgraf di rovina tremenda ; No dombregiata dell'araba tenda La sua terra più mai si vedrà. « Nendrà longo il pastor cogli armoni Da quel sondo esercito, e be in selva A apo corpor cangigilo shelva

« All' nrlaro de' guli, i serpenti Coi sibilo, alternando la voce, Faran eco al ruggilo feroce Che in que' tetti dorati s' udrà. »

a Babilonia essendo la capitale della Caldea perdette la sua pia grande importanza allorché disveme provincia dell'impero persiano. Attasandre esternò l'intenzione di farme la capitale delle suo immense conquiste e di reoderta più florida di quanto nol fosse stata mai. Ma in pria, la difficoltà di sgombrarta dall'enorme quantità di rottanie che la ricoprirano dopo la vittoria di Serse, poscia la morte del figlio di Filippo, s'oppesero a quel giganteco discono.

« Seleuco, uno de l'augotenenti del Macedone, essendo divenuto padrone della Mesopoiamia, fondo nel vicinato sulla sponda occidentale del Tigri, la città di Seleucia, che s'innatzò alle spese di Babilonia; più tardi i re parti costrussero in faccia a Seleucia sulla sponda orientale del Tigri la città di Cleut Clesifone che portò un nuovo colpo Babilonia. Vallameno quando Traiano percorse, qual vincitore, l'Oriento, Babilonia era ancorra in piedi ; quel principe lodato de Plinio il giorine, potè contemplare la camera in cui Alessandro car morto. Ma ben tosto la città spopolossi e lo bestie fercoi accorrendovi da ogni parte, di-venne come un vasto parco, dove i monarchi persiani andavano di tunto in tanto a prendersi i picareri della cacha

cia. 5 — La piccola città chiamata Hillah, che rimpiazza in oggi Babilonia, ossia che trovasi costrutta il più da vicino delle sue rovine, è cinta da miserabili mora di fungo; dalla parte di ponente, quelle mura erette sopra d'un inclinato pendio, sono monite di torri sulle loro sommilà, ma bastano appena per arrestare le invassioni degli Arabi del deserva.



Le profonde paludi e le terre fangose, che al dire di Diodoro Siculo, difinedrano Babilonia dalla parte d'oriente, conpano tuttora lo stesso sito; vieu dopo il deserto giallo o nudo altrettanto sprovisto di vegetabili che di abilotori; tutto è triste, in fuori di alcune isolate palme che fiancheggiano il fiume o ricreano la vista. Ecco Babilonia:

« Immaginatevi, dice Chateanbriand rappresentando i dintorni di Roma, le sue campagne e le sue roviue, qualche cosa della desolazione di Tiro e di Babilonia; un sileuzio ed una solitudino tanto vasta, quanto il tumulto degli nomini che già si premeyano su quel suolo; paro di udirvi a rimbombare questa maledizione del Profeta: « Due cose a vicenda ti colpiranno in un sol giorno: sterilità e vedovanza ». Isaia. Scorgonsi qua o là alcuni capi di strade romane dove non passa più veruno, qualche traccia disseccata dei torreuti invernali; codeste traccie viste da una certa distauza hanno esse stesse l'aspetto di grandi strade selciate e frequentate, ed esso uon sono che il letto deserto di uu'onda tempestosa che disseccossi come la gloria do' Romani. A steuto scoprito qualche arbusto: ma dappertutto vedete rottami di acquedotti e di tombe rovine che sembrano essero le foreste e le piaute judigene di una terra composta della polvo dei morti e degli avauzi degli imperl. Spesso iu una graude pianura credetti scorgere messi dorate; m'avvicinai, erbo appassite avevano ingannato il mio sguardo; alle volte sotto quelle sterili messi distinguete le tracce di nu'antica cultura. Nessun augello nessun agricoltore, nessna movimento campestre, nessua muggito di mandre, pessuu villaggio; un piccolo uumero di cascine derelitte mostrausi sulla undità dei campi; le finestre e le porte sono chinse, uon esce da que' casolari ne fumo, ne strepito, ne abitanti. Una specie di selvaggio undo pallido e consunto dalla fehbre custodisce que' miscrabili abituri, come gli spettri che nelle nostre storie gotiche custodiscono l'ingresso dei castelli abbaudonati. Finalmente, direbbesi che nessuna nazione osò succedere ai gloriosi suoi padroni nella loro terra natia, e cho quo' campi sono tali e quali lasciolli il vomero di Cincinnato o l' ultimo aratro romano. »

L'istoria di Niuive, la grande rivale di Babilonia, non è meno interessate per quegli che vedei dito d'iddio in utti gli avvenimenti di questo mondo; la sua antichità perdesi nella notte delle ela primitive: le si da per fondadore il possente Nembrod o Assur figlio di Sem. Essa fi qualche tempo la capitale dell'assiria. Aggrandita e chiamata Niuo, dal nome di quel principo che la governara, che l'abbelli, o al nuule rendevansi gli nome:

Op. stor. e biog. - VI, 31

di ini. Is sua situazione sul Tigri, uno dei quattro fumi che hanno la loro sorgent cull'Edea, contribui molto al suo ampliarsi; i suoi haluardi erano altissimi e di una struordinaria apossezza; de giardini detti pensili, perché da lungi doverano osservarsi como tali, ornavano la nomità di quello bastite. Nulla è si drammatico e pieno d'interessa quanto la prediscione di Giona in questa grande città; tutto il ministero di quel Profeta si è limitato a codesta missione di lutto e di prenienza, e di quattro capitoli che soli ci lasciò il figlio d'Amathi, sono consecrati unicamente all'isteriar d'Assiria. Si è con rammarico se li compendiamo, tuttavia procuriamo di conservar loro la commovente semplicità e! ratice di rina cloquezza che li caratterizzano.

« Dirige il signore la parola a Giona e gli dice: Vanne ora nella città di Ninive e predicavi perchè il grido della malizia è salito infino a me. Ma Giona sen fugge dal cospetto del Signore e s'imbarca a Joppe in un vascello che salpava per Tarsia. Una grande burrasca è in procinto di sommergere la nave. Lo spavento s'impossessa de' marinai ; ciascuno invoca il suo Dio cou grida; gittansi in mare frettolosamente gli oggetti pesanti per alleggeriro il naviglio. Durante quel tumulto Giona disceso in fondo al legno dormiva saporitamente. Allora il capitano pilota s'avvicina al Profeta e dicegli : come potete voi dormire ? Alzatevi e pregate il vostro Dio, può darsi che quel Dio ci sia propizio e che non periremo. Dissero quindi fra loro : Gittiamo le sorti per sapere chi sia cagione del male che ci sovrasta ; furono estratti i nomi, è quello di Giona accompagnato dal mal augnrio, allora gli dissero svelateci la cagione del periglio in cui siamo; in che vi occupate? d'onde venite, dove andate? e qual nazione è la vostra? Al che rispose loro sono Giudeo, adoro il Dio del ciclo che fece il mare e la terra. Allora furono compresi da un grande timore e gli dissero : Perchè operaste in tal guisa? (avendo saputo da lui che era fuggito dal cospetto del Signore) Or cho faremo per mettervi in salvo dalla violenza del mare? Perchè le onde spumanti gonfiavano ogni vieppiù. Giona rispose loro: Gettatemi nel mare e eesserà di minacciarvi; perchè so essere per mia eagione che questa burrasea venno a scagliarsi sp voi. »

Giona è gittato in mare dai nanti che pregano il signoro di non imputar loro la morte del suo profeta, e concepiscono per esso un ribrezzo pieno di rispetto. Ma un gran pesce l'ingbiottì. (1) Per tre giorni e tre notti l'abisso lo avviluppa, la sua te-

(1) I dotti riconobbero d'una mantera certa che quel pesce era della natora dei cetacei, che honno un serbatoio assai ampio perché un ocmo possa stà è cinta dall'erla che cresce in fundo alle acque; discendo fino alle radici delle montagne, e la sua anima ò in deliquio; ma la sua prece va fino al ciclo... Il Padrone della vita e della morte, quello che veglia su noi sia negli abisis del profondo ocano che sulle più alte montagne, comanda al pesco di rudero Giona, e de agli è reiteu suali spiaggai. Altora il Signore direre Giona, e de agli è reiteu suali spiaggai. Altora il Signore direre giona suali produca di considera di considera di considera di considera di tosto a predicare ciò che ti ordinai. Alfrettasi ad obbedire; entra nella grande citti, cammias un giorno intiero gridando:

## Quaranta giorni ancora E Ninive cadrà.

I Niniviti prestarono fede alla parola divina; comandarono un pubblico diginno, e si ricoprirono di sacchi dal primo all'ultimo. Il re stesso scese dal trono, vesti un sacco e s'assise sulla cenere, (1) poscia fece pubblicare e gridare per tutta Ninive quest'ordine come emanato dal consiglio del re e de' snoi principi: « Che gli uomini, come altresì i buoi, le pecore e qualunque altro animale, non assaggiassero cosa alcuna, che non fossero guidati alla pastura e non bevessero acqua; che gli uomini si ricoprissero di sacchi e ne ricoprissero le bestie: e con queste precise parole proseguiva: Che gli nomini invochino il Signore con tutta la loro forza : che ciascuno rinunzi all'inginstizia di cni ha le mani imbrattate, e si convertisca lasciando la cattiva strada sinora battnta. Chi sa che Iddio non ci perdoni e non si rivolga a noi pacificato dalla sna furibonda collera, perchènon abbiamo a perire? Dio dunque considerò quelle opere e vide che eransi convertiti ed ebbe pictà di loro, e non fece più loro il male di cui avevali minacciati.

« Pratianto il profeta aveva compiata la sua doforost missione; esce dalla citta è assisia di lombar di alenadi dissocuti rami per vedere ciò che accadesse a Ninire. « Il calore lo soffore; cicide la more la Signore, che mosso a picta, fa regetare al disopra del capo del Profeta un albero che lo ricopre della sanoambra. Ma Dio per una di quelle novista errane pell'imono, fa perire quell'albero; e sì Giona s'adira di quall'accidente che giupe perfino a desiderarsi la morte. El il signore i cui atti sono

capirri. Giona stetto tre nottl nel ventre della balena, ed è l'emblama, secondo la Chiesa di G. C. nella tomba durante lo atesso spozio di tempo, cioè, son tre giorni intieri, ma una parte di tre giorni consecutivi.

<sup>(1)</sup> Invece di coricarsi su preziosi (appeti com è costumo tuttora in Oricato, dove il calore del clima e la molicaza degli abitanti introdusse quest'uso effeminato che a noi è impoto in Europa.

amnirabili e racchindono lezioni utili, disse a Giona: « Norresti che avesi risparmiata una pianta cho nessuan pent i-a evar costata, che crebbe senza di che nacque in una notte e mori nella notto seguente... di c, che nacque in una notte e di cita di Ninive nella quale vi sono più di cento e venti mila persone che non samo discernere la mano destra dalla sinistra ed un gran numero di animali » Queste parole della misericorditi e di che demensa divina discrebaro essere sectio in tutti si contra di contra di

Ma Ninive ricadde ne'suoi primi traviamenti, è una città di sangno tutta picna d'astuzia e di rapina... bisogna che perisca. Naham escalama: « lo vengo a te, dice il Dio degli eserciti, io ti getterò sul volto le vesti che ti ricoprono, esporrò la tua nudità alle nazioni e darò in te un esempio.

Tutti coloro che ti vedranno, ritracadosi indietro diranno: Ninive è distrutta... ta sarai inchriata del vino della mia collera; sarai ridotta a nasconderti dalla vergogna ed a chieder soccorso contro l'inimico.

« Tutte le tue fortificazioni saranno come i primi frutti del fico i quali cadono allo senotersi della pianta, in bocca di chi vuol mangiarli; sarai dal fuoco incenerita e dalla spada esterminata... « Enrono i Medi ed i Caldei che s'incaricarono della vendetta divina: cieco stromento che il Signore infrangeva a suo beneplacito dopo essersene servito. Arbaco governatore de' Medi sdegnato della vergognosa vita dei principi di Ninive nascosti da lungo tempo nell'interiore del loro palazzo, risolse di porvi un termine nella persona di Sardanapalo, che per le sue infamie erasi reso non solo spregevole, ma insopportabile anche ai suoi sudditi. Codesto governatore non potendo soffrire più oltre che tanti uomini valorosi fossero sommessi ad un principe niù molle e più effeminato dello donne istesse, tramò contro dilui una congiura. Sardanapalo veggendo Ninive presa e trovandosi nel sno palazzo circondato dai rivoltosi, vi si arse colle sue schiave, le sue donne e i spoi tesori. Un'altra città sorse dalle sue rovine. ed è in oggi impossibile conoscere quale fosse l'antica e quale la novella. Solo è certo che trovansi ad ogni piè sospinto, lungo il Tigri, in mezzo ai frantumi di cui sono quelle sponde ricoperte, pezzi di statue, bassirilievi ed iscrizioni in abbondanza.

G. C. rimproverando ai Giudei il loro acceeamento diceva: « Questa razza iniqua ed adultera dimanda un miracolo, non gliene sarà concesso verna altro che quello del profeta Giona, perchè come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre d'un grau pesce, così il Figlio dell'uomo sarà tre giorni e tre notti nel seno della terra. I Niniviti sorgeranno al giorno del giudizio contro codesta razza e la condanneranno perchè essi fecero penitenza alla voce di Giona, or quello cho è qui è più grando che Giona ».

Il sig. di Beauvais era appena allora stato eletto al vescovato di Sener quando predicò il cospetto di Lingi X Vi il sernone della Cena, dove prevalendosi del dritto alla sua dignità accordiato, si espresse risprosamente contro gli scandali della corte. Rimembrasi ancora il impressione che l'oratore fece in queesti riscontro in coi per commovere il monarca per lo spettacolo dell' nilimo suo fine e parafrasando perciò il passo della Scrittora:

## Querenta coll ancora. - E Ninive cadrà:

parve predire una morte che pareva ben lontana e che segnì nullameno si letteralmente la minaccia del sacro oratore.

Si è pure questa rimarchevole circostanza che lo stesso vescovo ricorda nell'esordio dell'orazione funebre di Luigi XV, e che ne rese il principio cotanto imponente allorchè dirigendo la parola ai figli del monarca, loro dice:

« Quando anunuisi poco tempo fa, la divina parola al cospetto dell' argento avdo vostro; quando gli parbii del sos « popolo e che il suocurore pareva coal commosso dalla pubblica « miseria, obimelchi avrebbe previsto il clop terribile dal qua-« le già era minacciato (Già il gladio della morte era dunque in-« riabilimente sospeso su quell' angusto capo ? Deb chi avrebba e pessito che avessimo pottuto dirgil altora in na sesso teltera-« le discontine di proporti del « ce istessa che ora udite, sarà l'interprete del lutto del vostro « ce istessa che ora udite, sarà l'interprete del lutto del vostro « popolo si vostri funerali III ».

Un pittore inglese ha testè provato a riprodurre in una grande composizione un episodio di codesta aparentevole cata-strofe; coll'ainto della Bibbia e dei comentatori che la spiegarono, egli rappresento il re di Ninive sorpreso dalla distrazione della sua capitale, quando in mezzo alle sue donne ed alle sue escinava con la composizione del sun capitale, quando in mezzo alle sue donne ed alle sue escinava colonne el solo le del palazzo crollano; veggona i finggire le compagne e i famigliari del principe in preda ad un mortale sparento; tutti cercano la loro salveza, attraveno alla polto, ai rottami ed al tumulto. Questa incisione ha per contrapposto il passaggio del Mar rosso degli Farsellit. Gil Egiziani avivilpapti

nell'onde sono puniti come i Niniviti della loro disobbedienza agli ordini d'Iddio, e quelle onde voraci in cui tutto un esercito ritrova la morte sono degne di figurare a fanco di una gran città che si strugge, profonda e s' inabissa. La divina possanza è posta in ben risplendente luco in quello due scene spaventevoli.

## XVIII.

Tiro—Il suo commercio marittimo — Ponizione della soa empietà — Assalita da Alessandro — Saa situazione dopo la venuta di G. C. — Dilega gloriosimente dai Croclati—Suo stato situale—Suo arcivescovado nel 1821—Sidone—Notizia istorica—Abdalonimo—Distrazione di Sidone prodetta da Isaia—La Canante.

Le due grandi città di cui abbiamo data in compendio la storia non obbero l'onore di essere visitate dal Salvatore degli uomini. Ma Babilonia e Ninive fanno una sì gran parte degli annali del popolo ebreo che benissimo si riannodano a quelli della Terra Santa propriamente detta. Ecco due città site sulle rive del Mediterrapeo che il figlio di Maria calpestò col divino suo piede, delle quali parlò più volte, ed ove la sua onnipotenza manifestossi; due città arricchite dal commercio marittimo, rinomate per le ricche loro tintorie e che sovente vennero prese l'una in iscambio dell'altra perchè sì vieine e perchè avevano gli stessi usi costumi ed industria. Ambe vittime della vendetta celeste appunziano oggi co' ruderi loro, che nulla resiste alla volontà di Dio. Il potere di Tiro sul Mediterraneo e nell'occidente è cognito bastantemente; Cartagine, Utica e Cadice, colonie da essa fondate ne sono celebri monumenti. Estendeva le sue novigazioni fino all' oceano e le portava al nord oltre l'Inghilterra ed al sud al di là delle Canarie. Le sue relazioni in Oriente quantunque meno conosciute non erano certo minori. Le isole di Tiro e di Arado (oggi Barhain) nel golfo Persico, le città di Faran e Phoenicum oppidum, sul Mar rosso, già rovinate al tempo de' Greei, provano che que' di Tiro frequentarono ben lungamente prima gli spazi navigabili dell'Arabia e del mare del-l'Indie; e la Bibbia nella sua poetica lingua, contiene, su questo soggetto dei ragguagli o relazioni distinte, altrettanto più preziose in quanto che offrono di que secoli remoti un quadro di movimenti analoghi a ciò che scorgesi ancora ai giorni nostri.



- a Tutte le storie, tutti i monumenti s'accordano a rappresentare Tiro come una delle più celebri, delle più potenti e delle più floride città che abbia avuto il mondo antico. Padrona del mare, centro del commercio dell'universo, da ogni contrada traendo ai suoi mereati tutto ciò ehe poteva arricehirla per la vendita o pel cambio degli oggetti che maggiormente contribuiscono al lusso, alle vanità, alle delizie, ed alle comodità della vita : divenuta necessaria o formidabile a tutti i popoli, trattando le altre nazioni come un insolente dominatore tratta coloro ehe sono schiavi del suo potere. Facente un ontoso traffico della fortuna e della vita non solo do suoi nemiei ma de suoi alleati medesimi; insultante alla disgrazia di Gerusalemme, spingendo l'empietà fino a spogliarla e depredarae il tempio de' più preziosi tesori per farne omaggio alle infami divinità da essa adorate; essa meritò infine che il ciclo facesse scoppiare su di lei le minacce dell' ira sua. Al cospetto delle rovine di Tiro orgogliosa, apersi Ezcehiele e vi lessi:
- a Perchè Tiro ha detto di Gerusalemme: Bene sta: sono spezzate le porte dei popoli: tutti verranno a me, io mi empirò, ella è deserta.
- « Per questo, così dice il Signore Dio: Ecco che io vengo contro di te, o Tiro, e manderò sopra di te molte genti, como flutti del mare in tempesta.
- « E abbatteranno le mura di Tiro, è distruggeranno le sue torri, e io ne raderò fin la polvere e la ridurrò un tersissimo sasso.
- « Ella sarà in mezzo al maro un sito da asciugarvi le reti, perebè io ho parlato, dice il Signore Dio: ella sarà preda alle genti.
- a Le figlie ancora di lei che sono nella campagna periranno di spada; e conosceranno, che io sono il Signore.
- « Perocchè queste cose dicu il Signore Dio: Ecco che io dal settentrione condurrò a Tiro Nabucodonosor re di Babilonia, re dei regi, con cavalli, e cocchi, e cavalieri, e turba graude di popolo.
- « Le tue figlie che sono nella campagna ei le neciderà di spada e te circonderà di fortíni, e ammasserà terra all'intorno e alzerà lo scudo contro di te.
- « E disporrà le vigne e gli arieti contro le tue muraglie e le tue torri distruggerà colle sue macchine da guerra.
- Alla inondazione de' suoi eavalli tu sarai ricoperta di polvere; al romorio de' cavalieri e de' carri, e de' eocchi si scuo-

248.

teran le tue mura, quand'egli per le tue porte entrerà come si entra in una città presa per forza.

- « Le piazze tue tutte saran pestate dall'nnghic de' snoi cavalli, metterà a fil di spada il tuo popolo e le tue insigni statue anderanno per terra.
- « Daranno il sacco alle tne ricchezze, prederanno i tnoi fondachi, e distruggeranno le tne maraglie, e diroccheranno le tue case magnifiche, e getteranno in mezzo alle acque i tuoi pietrami, il legname e la tna polvere.

« E farò, che più non si sentano i tnoi cantici e il snono delle tue cetre più non si udirà. « E ti renderò un tersissimo sasso, e sarai un luogo da a-

- « E ti renderò un tersissimo sasso, e sarai un lnogo da asciugarvi le reti, e non sarai più edificata, perchè io bo parlato, dice il Signore:
- « Queste cose dice il Signoro Dio a Tiro: Al fracasso di tua rovina, e al gemito di coloro che saranno uccisi nella strage, che in te si farà, non saraun'elleno smosse le isole?
- « I principi tutti del mare scenderanno dai loro troni, e si torranno i lor manti e getteranno le variegate lor vestimenta e di stupore si copriranno; sederanno per terra e attoniti di tna repentina caduta saran fuori di loro stessi.
- a E deplorando il tuo easo diranno a te: Come mai se' tu caduta o abitatrice del mare, città gioriosa che fosti si forte e potente in mezzo alle acque eo' tuoi abitatori, che erano temnti da tutti?»
- « Dopo aver letti codesti anatemi terribili di Colni che non mai invano minaccia, meditai qualche istanto, coll' anima piena di spavento, innanzi si pietrami che avera sotto gli occhi, su quel lango assedio, in seguito al quale Naburodonosor escentore delle vendette divine ridasso in cenere la città insensata che aveva ostot credere di vineere l'Altissimo.
- « E i mici pensieri si portarono in seguito con dolore sui posteriori secoli, ne' quali nuovamente diventa grande, opulenta, potente, corrotta dall'orgoglio e continuando a confidar nei falsi appoggi della grandezza, dimenticò ad un tratto ed il catigo del quale era stata colpita ed i delitti che glielo avevano meritato. Allora apersi Isaia, e vi lessi:
- « Gettate urli, o navi del mare, perocchè è desolata la casa onde solevan tornare. Dalla terra di Cetim (città della Macedonia) ne hanno avnto l'avviso.
- « Tacete, o abitatori dell' Isola: tu eri piena de' mercatanti di Sidono che valicavano il mare.
  - « La semenza, che eresco nelle ridondanti acque del Nilo,

e le messi del finme eran sua raccolta, ed ella era divenuta l'emporio delle nazioni. »

Uno dei fatti i più memorabili della vita di Alessandro è senza dubbio l'assedio e la presa di Tiro.

Nella piena del suo orgoglio essa soò chinder lo sue porte al giovine conquistatore a cui nulla resistera; la sua collera a quel rifinto s'accese, ed il figlio di l'Ilippo risolso vendicarsi di tanta insolenza. Dopo sette mesi d'assedio, egli la prese col mezo di una larga rislatata colla quale colno in parte lo spazio che separava la città dalla terra l'entra: priva de soccorsi che Carte del del console del severa fitti sperare, la regina giunta con la contretta di contretta del mentione del medione del mendono. La la fitta che del mentione del

Egli non è senza interesse il leggere in Quinto Carzio le minute circostanze di quell'assedio memorbile, di cui quello del-la Rochelle sotto Luigi XIII ne rammenta alcune, soprattutto in ciò che la relazione alla rialzata ordinata dal possente ministro del re di Francia il cardinale di Richelieu, per impadronirsi di quel bastione della religione riformata. Noi ci contenteremo di

descrivere gl' immensi lavori di quella rialzata.

« Alessandro fece lavorare ad una diga o chiusa di nnova costruzione e ne diresse l'opera, non presentandono i fianchi al vento, ma direttamente avanzandone il corso verso la meta, coprendo coi medesimi gli altri lavori: diede ancho più spaziosità alla sna rialzata perchè le torri innalzatevi in mezzo fossero al sicuro dai dardi nemici. Gettavansi dunque nel mare alberi intieri coi loro rami, venivano quindi ricoperti di pietre, e su quel doppio letto nnovi alberi mettevansi che si caricavano di terra, ed avvicendando quella sorta di strati ottenevasi un legamo che dava della consistenza all'impresa. Dal canto loro, que'di Tiro, mettevano coraggiosamente in opera tutto ciò che poteva immaginarsi per impedire il progresso della diga; il principale sostegno loro era nei nuotatori che tuffavansi nel mare lunge dalla vista de nemici, e sott'acqua s' avvicinavano alla diga o con destrezza ritraendone gli sporgenti rami, trascinavano in mare la maggior parte de materiali; allora con facilità smovendo le fondamenta e i tronchi degli alberi rimanendo senza hase, tutto il colossale complesso rimanevane rovinato. Alessandro era uella perplessità, e non sapeva se dovesse tener fermo o rinnaziare all'impresa, allorchè venne da Cipro uua sna flotta, e nello stesso tempo Cleandro di recente sbarcato in Asia con truppe greche. Divise in due squadre la sua flotta composta di cento e novanta vele. Pitagora re di Cipro ebbe con Cratere il comando dell'ala sinistra,

Op. stor. c blog. - VI, 32

ed Alessandro per comandare la destra sall la Reale a cinque fi-

le di remi.

I Tirii, quantunque avessero presta una flotta peranco, non osando arrischiare una battaglia navale misero tutte le galere loro, che erano a tre file, sotto la protezione delle loro mura, ma il re avendole assalite ne mandò tre a fondo.

« Alla domane avendo fatta avvicinare la sua flotta alle mnraglie, la bersagliò su tutti i punti colle macchine e specialmente cogli arieti e catapulte. Frattanto i Tirl affrettaronsi a turare le brecce con sassi ; diero anche principio ad nn muro interno che loro servisse di riparo gnalora fosse venuto a mancare il primo. Ma il male aumentava in ogni luogo ; la chinsa era a trar d'arco, la flotta investiva la città che vedevasi assalita per terra e per mare. I Macedoni avevano attaccate a due a dne delle galere a quattro file di remi, di maniera che le prore toccavansi e le poppe erano discoste il più possibile : essi avevano riempiuto codesto spazio tra poppa e poppa di antenne e di travi collegate e praticativi sopra dei ponti per collocarvi soldati. Spingevano verso la città que' legni cosl equipaggiati ; e di là saettavansi gli assediati con sicnrezza perchè le prode coprivano gli assedianti. Alla mezzanotte il re dicde ordine alla sua flotta d'investire le mura : e già i vascelli così preparati avvicinavansi per ogni parte alla piazza; e i Tirl si abbandonavano alla disperazione allorchè ad un tratto il cielo ricoprissi di foltissime nubi, e la poca luce restante si spense in una profonda oscurità. Il mare agitato gonfiasi a poco a poco ; poscia i venti divenuti più forti innalzano le onde e gli uni contro gli altri si nrtano i vascelli : le gomene che tenevano collegate le galere le travi si rompono, i ponti sono rovesciati e con uu fracasso spaventevole trascinano seco gli nomini entro al mare, perchè in quel disordine difficile riesciva il governar vascelli così gli nni agli altri vicini ; il soldato era d'impaccio alle fonzioni de marinai, i marinai a quelle del soldato : e come succede in simili casi, gli abili erano alla discrezione degli ignoranti : i piloti in altri tempi usi a comandare obbedivano ; e per timor di morire facevano tutto ciò che loro veniva ordinato. Finalmente il mare cedette ai costanti sforzi de' remigatori che parevano gli strappassero a forza i vascelli; essi riapprodarono alla spiaggia, ma la più parte malconci e . . . . . »

a Alessandro fn in procinto d'abhandonare quell'assedio, ma l'onta di confessarsi vinto lo sostenne in mezzo ai più duri lavori. I Tirl veggendosi abbandonati dagli uomini e dagli Dei perdettero il coraggio e si arresero dopo sette mesi di gloriosa resistenza. Dopo molte vicissitudini, Tiro si ristabili al favore di una lunga pace, e godette di un perfetto riposo sotto la protezione dei Romani. »

Allorché Gesù, disceso dalla montagna, pronunciò quello parole sì nuore pei anoi uditori: « Felici coloro che piangono; « felici coloro che soffrono; felici i poveri di spirito » la folla che circondavalo, era per la maggior parte della città di Tiro e di Sidone.

In quelle città commercianti, occupate affatto di speculazioni maritiume, si rivucivano anche genti religiose, avide di raccogliere gli insegnamenti del nuovo Profeta: i mezzo alle proccupazioni di un commercio attivo e delle spedizioni loro lontane, quel l'inguaggio, sì contrario alle mire loro, ai loro pensieri, ed alle loro abitudini, dovvea colpirii di un grande stupore.

Per altra parte non era difficile di rinvenire, nelle città site al confluente del mare, i cui abitanti sono esporti sovente a pericoli, degli uomini che benedissero la Provvidenza alla quale dovevano la conservazione d'una vita le tante volte esposta, e di ricchezze accuistate in mezzo a tanti rische.

La riconoscenza sa loro un dovere di confessare l'onnipotenza di quello che impera sui mari, e di cantare le glorie di quel Dio che li ha salvati ed arricchiti; essi divengono religiosi allo spettacolo continuo de' vascelli che ogni giorno partono per lontani paesi, e ritornano dopo una lunga assenza, riconducendo sano e salvo il loro equipaggio e le produzioni di una lontana regione. Il più grossolano marino fa il segno del cristiano, passando vicino ad una croce che s' innalzi alla riva o ad una Madonna incassata sulle rocco della spiaggia che costeggia; ed ogni volta che sbarca, dopo una lunga corsa, voi lo vedete pregare alla cappella de' marini, e sospendere alla volta del tempio una piccola barca, emblema della nave che fu in balia della tempesta. Così fra gli nditori del divin Oratore, nella folla accorsa da Tiro e da Sidoue, senza dubbio più d'un marinaio trovavasi, che i discepoli, che l'amile corteo di Cristo formavano, semplici pescatori com' esso, guadagnarono alla fede novella.

Tirl, che solto i principi Maccabei averano ricuperata una parte del loro antico splendore, ma che tuttora adorasao falsi numi, e principalmeute al culto d' Eroclo sagrificavano, ri-cevettero la luce del Vangelo dopo l'ascensione del Signore, ed abbracciarono il Cristianesimo, virente S. Paolo, che, veendo da Cipro per audare a Gerusalemmo, sostò in Tiro, e vi dimorò sette giorni cò suoi discepoli, cicò co Ciristiani che si riavonen.

« Avendo incontrato a Pataro ( città di Licia sul Mediter-

raneo) un vascello che salpava per la Fenicia, c'imbarcammo e salpammo.

« Scoprimmo l'isola di Cipro, che lasciamme a sinistra, e continuando il nostro cammino verso la Siria, noi venimmo a Tiro, dove il vascello doveva sbareare le sue merci.

« Ivi avendo incontrati dei discepoli, vi dimorammo per sette giorni, ed essi dicevano a Paolo, inspirati com' erano dallo Spirito Santo; che non andasse a Gerusalemme.

« Dopo avervi sette giorni stanziato, ne partimmo; ed essi vennero tutti colle mogli o coi figli ad accompagnarei sino fuori della città, dovo, avendo piegato il ginocchio a terra, femmo la preghiera.

« Ed essendoci abbracciati (1) salimmo la nave ed essi ritornarono alle case loro ».

Quando avremo ad intrattenerei particolarmente di san Paolo, tenteremo di piagreo codesta vita laboriosa e piena di perigli che fu il suo retaggio. Impareremo ad amare i nostri fratelli come lo vuole il Yangelo, veggendo la carità che lo divorava, ed il nostro zole tejado e timoroso si risadelerà e preuderà vigore quando seguiremo quel coraggioso apostolo sull'arena, sotente innostrata di sangoa, dove egit ba combattuto per la feche.

Da quel tempo la chiésa di Tiro venne onorata da un concilio e divenne metropolitana. La sede ne fuo cepupata du un prelato celebro del secolo decimosecondo, francese di nazione, conosciuto sotto il nome di Cagilelmo da Tiro, che si distinse per la sua scienza, per la sua pietà e per le destre sue negoziazioni: si è a quel principe degli storici delle erecitate che noi dobbiamo la migliore Storia della guerra sacra.

Passò Tiro successivamente sotto la dominazione dei re di Egitto e di quelli di Siria. Essa fu, con tutta quest'ultima proviacia, conquistata da Pompeo. Sotto Adriano essa divenne metropoli, e fu pressa oripresa pir volte al tempo de Cristiania. Igloriosa resistenza che seppe questa città opporre alle armi di Saladino è degna di eterna ricordanza.

La città di Tiro, al tempo del re Baldovino, rammentava appena l'idea di quella città sontuosa i cui ricchi mercanti, al dire d'Isaia, erano principi; ma era rignardata ancora come la più popolosa e la più commerciante dello città di Siria.

(1) Duvera essere uno apettacolo ben commovente quello della separarione del Mestro de sono discopiri in quell'utima addito, perché san Paolo semisando la parola del Signore in mezzo alle popolazioni che visitava, del irraggiasdole di sona luca d'iria, devera loro apparier come na beschiera, della come della come della come della come angola e la guarde quel gran missionario di ridersa della come della come angola come inciulti che periono il padre. Ergevasi su d'una deliziosa spiaggia, che le moutagne mettenno al coperto dagli aquiloni settentrionali; essa areva due grandi moli che simili a dne braccia, protendevansi nell'onde per chiudere un porto in cui le burrasche uon avevano accesso.

La città di Tiro che aveva sostenuti più assedi famosi, cra difesa du na parte dai fiuti del mare e dalle scoorces rocce, e dall' altra da triplici mara sormoniate da torri...Dopo un assedio di cinque mesi, le basoliere del re di Gerassiemme e del doci di cinque mesi, le basoliere del re di Gerassiemme e del doci del caso del

Codesta città dai Cristiani, conquistata, bastò da sè sola ad opporsi a tutte le forze riunite di Saladino che erasi impadronito di Gernsalemme ed aveva guadagnata la famosa battaglia di Tiberiade.

Egli aveva radnnate due volte le sue flotte e le sue armate per assaltar quella piazza di cui ardentemente bramava la conquista; ma tutti gli abitanti avevano ginrato di morire pinttosto di arrendersi ai Mussulmani.

Codesta generosa risolnzione era l'opera di Corrado, figlio del marchese di Monferrato, giuuto di recente nella piazza, e che pareva dal Cielo mandato a salvarja.

« Quel signore portava un nome celebre nell' Occidente, o la fama delle sue gesta lo avera preceduto in Asia. Fin dalla am più tenera giovinezza erasi distinto nella guerra della Santa Sede contro l'imperatore di Lamagna. La passione della gloria, dei libiogno di rintracciare avvetura l'addussero quindi a Costantiopoli, ove dissipò unu sedizione che mituacciava il trono imperiale, e la fece avectare uccidendo uel campo di battaglia il capo de faziosi ribelli. La sortella d'Isacco Sant' Augedo edi titolo di Cesare furono il premio del suo coraggio e de suoi servigi. Mai ilso carattere irrequieto uon gil permie di Inagonenie godere la sua fortusa. In mezzo alle sue pacifiche grandezze, secosoa du un tratto dal romore di Terra Santa, involasi illa comingla tenerezza ed alla riconoscenza dell'imperatore per volare nella Palestina. Corrado arrivò sulle coste della Fenicia dopo esta

sere afuggito al Stractini alcuni giorni dopo la battaglia di Tiborindo. Prima del son arrivo, la città di Tiro area spediti deputati a Stadaino per capitolare; it apas presenza riantinò il coragio di tatife, ettuto cangitò d'a spedito. Pecesi afidare il conando della città, i fossi venero allargati, le fortificazioni riparate e riarotata, e gli abitanti di Tiro sassili per terra e por mare, divennti ad nu tratto invincibili guerrieri, impararona sotto i suoi ordini a combattere le arrante e le fotte saraccea.

« Il vecchio marchese di Monferrato, padre di Corrado, che per visiare la Terra Santa aveva abbandonatti suoi pacifici domini, erasi ritrovato alla battaglia di Tiberiade ed era stato fatto prigioniero dai Mussalmasti, egil usile prigioni di Damasco aspettara che i snoi figli lo avessero potuto liberare o riscattare dalla achiavità.

Saldaino lo feco venire nel suo campo e promise al vacomo Corrado restiturigi libro i plare de dargli ricchissime possessioni in Siria s' egli aprivagli le porte di Tiro. Lo minacio contemporamente di collectere il vecchio marchese di Monferrato innanzi alle file dei Seraceni ed esporto ai dardi emoidegli assediati. Corrado rispose con ferezza che eggi sprezzava i doni degl' infedeli e che la vita di suo padre, tuttochè lo amasso più di sè tesso, gli era meno cara della cansa del Cristiani, e che se i Saraceni erano barbari a segno di far morire un reglio dorrasi arresa o discrezione sulla parola, egli serabbe andato saperbo di poteri dire figlio di un martire ; che insomma nulla arresterebbe i sunoi colpi.

E Dopo codesta risposta i soldati di Saladino ripigliarono i no assili, e i Tiri si diferero non acamimento. Gi Doptaliori, i Tempiari ed i più valorosi ignorrieri che fossero ancora nella Plestiasa tutti crona accorsi nelle mare di Tiro per dividere l'o-nore di mas si bella resistenza. Tra i Crociatti che distinguevara i per valora, facerasi particolaramento osserara un gestilutono pagguanio consociato nella storia satto il nome di Caraliera della maria seriali. La la disconsistata del monti con di caraliera della maria seriali. La disconsistata di monticiasco più volte a singolare di caraliera di consociato di caraliera della disconsistata di monticiasco più volte a singolare di caraliera di cara

« Non aveva Tiro citadino che non sapesso maneggiare lo arma; git issats fanciuli erano altretunti sidati; le donno ani-mavano i guerrieri colla presenza e colla voce; sull'onde, a più delle mara, incessantemente combattevasi. O ranque i Saracciu s' abbattevano in evoi cristiani che tante fiate li avevano fatti re-trocodero. Saladino veggondosi sonza speranza di vinecre Tiro.

si risolse a levare l'assedio per attaccare la piazza di Tripoli. »

(MICHAUD. Istoria delle Crociate).

La nnova Tiro, in oggi chiamata Fonr, è sita all'estremità d'una penisola di sabbia e ricopre lo spazio di una mezza lega per lunghezza e di un quarto di lega per larghezza; nulla essa non ha conservato dell'antica sua magnificenza. Il sno piccolo porto protetto da un meschino castello, è talmente ripieno di sabbia e di materiali d'ogni specie, che i navigli de pescatori che visitano ancora quella città, già un dì sì celebre, e che secondo la tradizione delle Carte sacre stendono le reti loro sul undo sasso, non ponno innoltrarvisi che a stento. Se vogliam prestar fede a Buckingham, codesto luogo conterrebbe ottocento case in pietra ; ma Wilson ne riduce il numero alla quarta parte cioè a 200. Four in oggi possiede una moschea, tre chiese, pubblici bagni ossia terme, ed alcani bazar; ogni giorno va ora ampliandosi a danno di Seyda (Sidone) a cni deve la sua fondazione e la sua pristina gloria. Tutti i viaggiatori differiscono sulla sua popolazione. Il commercio fra Tiro ed Alessandria, che consiste in sete e tabacchi, è di poca entità. Un gran numero di colonne bellissime rovesciate al suolo vicino alla spiaggia, e frammenti ancora in piedi semicoperti da molti secoli dall' accumulata sabbia, dimostrano in patente manicra la fragilità delle umane grandezze : non rimane più a codesta antica città che ciò che non fu dato agli uomini di torle, cioè la gradevole sua situazione su di una deliziosa spiaggia che le montagne propinque riparano dalle settentrionali bufere, e quasi iu seno del mare, con un porto spazioso e sicuro, in cui le tempeste non ponno innoltrarsi.-- La città di Tiro, già si opnienta e sì popolosa, e che in oggi numera appena mille abitanti che vegetano miseramente sopra una liugna di terra protendentesi nel mare, aveva nel 1821 per capo religioso un arcivescovo, che abitava, solo con una sua sorella, una modestissima casa, di cni apriva egli stesso la porta ai radi viaggiatori che lo visitavano, astretto a prendere ad imprestito una stalla da' suoi vicini, e uon avente per mobili od arredi nella più bella camera che un canapè, una tavola, un Cristo ed una Bibbia.

« Mio fratello, dias 'egli al sig. Damoiscau, riguardate i qui altrettanto padroue che in casa tostra »; poscia, avendogli presentata una pippa e del tabacco della montagna del Libano, soggiumas : e lo non posso trattarri come vorrei, perchè non vitro che di elemosine che divido coi poveri e co vinggiatori che hanno la honià di daria la pena di venirmi a visitare; ma voi potete allueno essere sicuro di rintenire qui il alse edi il pune. Infatti il porero prelato non area guari di più a dare. Il riaggiatore frances non pole convenoluente prazara che metinodo nella mano della sorella dell'antiste di soppiatio dae piastre (franchi 12. 50) che dopo qualche esiatura accettò el tasti tosto per andare in traccia di provvigioni... Così l'arcivescovo di Tiro poù darci appera un'idea del più porero carnot delle nostre campagne, che forse non si trova mai in tali strettezze da dover accettare un compenso della sus oppialità.

Noi passiamo alla città di Sidone vicino a Tiro, celebre nella sacra Scrittura, e famosa anche al tempo delle crociate, e che deve cattivar l'attenzione particolare dei Francesi, poichè des-

si soltanto vi possedono alcuni stabilimenti.

Sidone è una città antica e celebre nella Bibbia, essa prese il nome da lus ofmotare che era il figlio primagonito di Cansan. Chismasi pare Setda o Satd, che nella santa lingua ed in ausbo significa pesa o acceia, perebò infatti pese cit al selvaggimen vi sono abbondanti. Nella Sertitura codesta città è qualificata di grande per le sue mera di cinta e la sua possana; i suoti abitanti chiamatti Sidonii o Sidoniani erano governati da un re; Gesabele, che Acabbo spoob, era figia del re di Sidonii

Ai tempi di Mosè, Sidone era la capitale della Fenicia, sita

all'estremità settentrionale della Terra promessa.

I Fesicl occapavano tuta l'estesa dal finne Electero sino al monte Carmelo; in seguito estesero la loro dominazione sino a Gaza, cel anche sino a Felusio ; perchè i loro limiti hanno traito. Furnos i primi nanti dei più fiannoi: Aratgine, la ritale di Roma, fin debitrios della sua fondatione ad nua colonia di Fenici, ra nocolonia di Perici, ra mocolonia di sua fondatione ad nua colonia di alla fondazione di Tiro da loi fondata, uscita dal suo seno, directa la sua risale, ce che fini per soggiogaria. Diventata più forte la città di Tiro, apogliò la sua fondatrica di ogni prerogativa, ma quest'ultima in seguito ne cosso il giopo.

Salmanarar coll'esercito uno venne in Fenicia settecendo e rent'anni prima di G. C., ed i Sidont gli si assoggetarono. Nabucodonosorre loro face la guerra come ai Tirii, e il addusse actitir in Babilonia. Gra, fondatore de Persinai, la toles agli Egiziani che se n'erano fatti padroni; il celebre conquistatore persines agli abitanti di Sidone di arree il orore particolari che il aiutavano in ogni loro marittima spedizione. Achar, uno degli milicali di er de Persia, cagiono la rivolutione georaria della Fenicia che trascimò la rovina di Sidone; ma casa ottenno in seguito il diritto di ripristataria. Alessandro il grando la prese, e cuito il diritto di ripristataria. Alessandro il grando la prese, e

toltone il comando a Stratone che avealo avuto dal re Dario, lo affidò ad un certo Abdolonimo, semplice ortolano, ma che era di nobile schiatta, di stirpe illustre, anzi di sangue reale.

Le minute circostanze relative al cambiamento di stato di Abdolonimo sono da Quinto Curzio narrate nella vita di Alessandro con eleganza e fors' anco non senza quel tatto romanzesco a lui rimproverato. Ma questo fatto straordinario almeno prestavasi molto all' immaginazione dello storico.

a Alessandro venne in seguito a Sidone, città rimarchevolo per la sua autichità e per la fama de'snoi fondatori. Sotto gli auspici di Dario vi regnava Stratone ; ma essendesi sommesso piuttosto ad istanza de' cittadini che spontaneamente, non fu giudicato abbastanza degno del trono e venne permesso ad Effestione di nominare a sovrano quello fra i Sidoni che egli credesse più atto a regnare. Effestione aveva presso di sè ospiti distinti di quelle contrade, ed avendo loro offerto lo scettro essi asserirono che a norma degli usi del paese nessuno poteva essere innalzato alla sovrana dignità se non era di sangue reale. Effestione ammirando codesta magnanimità che non ambiva ciò che altri col ferro e col fuoco avrebbe veluto psurpare, « Crescete in gloria ed in virtù, disse loro, voi che i primi avete sentito essere più glorioso riensare un trono, che accettarlo; intanto presentato qualcuno di stirpe regale che possa rammentarsi quando sia re. che a voi ne fu debitore. Veggendo essi un infinito numero di pretensori, che per avidità eccessiva di regnare, servilmente corteggiavano ognuno dei favoriti di Alessandro, dichiararono che niuno era più degno del trono che un certo Abdolonimo, che discendeva realmente, quantinque da tempo, dalla famiglia reale, ma che la sua povertà costringeva a coltivare, mediante un meschino salario, nn giardino vicino alla città. La sua miseria, come quella di tanti altri, era originata dalla sua probità, e, tutto assorto nelle sue giornaliere occupazioni, poco, anzi nulla erasi occupato del romore dell' armi che aveva scossa tutta l' Asia.

« Poco tempo dopo fattane la mozione, i giovani suddetti entrano cogli ornamenti regali nel giardino appunto mentre Abdolonimo era occupato a sarchiare le erbe nocive. Incominciarono a salutarlo qual re : poscia uno di loro prendendo la parola: E d' uono che vestiate, gli disse, l'abito che vedete nelle nostre mani in luogo de' vostri cenci ; nettate il vestro corpo dalle sozzure che da luugo tempo il ricoprono; assumete sensi da sovrano, e portate la vostra moderazione solita sul trono di cui siete degno; e quando vi sarete assiso, arbitro sovrano della vita e della morte di tutti i cittadini, sia vostra cura di nou obbliare

Op. stor. e biog. - VI. 33

mai lo stato nel quale ovvero a cagione del quale foste prescelto a regnare. Pareva un sogno ad Abdolonimo e tratto tratto loro dimandava se ben fossero in senno per osare così deridersi di lui. Ma quando non ostanti le sue ripulse fu nettato e che indossate aveva quelle vesti seriche, d'oro e di porpora onnste, e che venne convinto dalle proteste di coloro che re veracemento già era, lasciossi da essi accompagnare al palazzo.

a La fama, secondo il solito, bentosto ne corse per tutta la città: gli nni ne esternavan giubilo, altri malcontento : non vi fu ricco cittadino che non censurasse appo i favoriti di'Alessandro. la sua povertà e lo stato abbietto da cui sorgeva. Il Re macedone sel fece innanzi venire, e dopo averlo per lunga pezza considerato : « la vostra fisonomia, diss' egli, non ismentisce ciò che dicesi dei vostri natali ; ma vorrei sapere con quale pazienza tolleraste la miseria? Facciano gl' Iddii, rispose, che con altrettanto coraggio possa io sopportare lo scettro | Queste mani sovvennero a tutti i mici desideri ; finchè non ebbi nulla, nessuna cosa mancommi». Quelle parole di Abdolonimo diero al re una grande opinione del suo carattere; ed infatti il fece entrare in possesso non solo del ricco palazzo di Stratone, ma agginnse al auo reame una regione vicina, e volle che fosse a parte del bottino predato ai Persiani. »

Se la condotta di Abdolonimo, contento dell'umile suo stato che lasciava quasi con rincrescimento per salire un trono sno malgrado, fu quella di un filosofo; quella di san Fiacro fu la

condotta d'un eroe cristiano.

Coltivava san Fiacro pure un modesto giardino, e quando gli vennero proposti gli ornamenti reali ed il trono.fece in tutto il sno chiarore risplendere l'umiltà cristiana, perchè ricusandoli costantemente, nè le offerte lusinghiere, nè le seduzioni del potere vincendolo, non valsero a fargli cangiare di risoluzione, e continuò come pria a pregare, e coltivar legami e fiori.

Codesto tratto della vita di san Fiacro protettore de'giardinieri, è rappresentato in un dipinto ad olio in una delle cappel-

le di san Sulpizio a Parigi.

Quella città fu successivamente sommessa ai successori di Alessandro, poscia ai re d'Egitto, e finalmente ai Romani verso l' anno 66 prima di G. C. Essa, come tant' altre città della Palestina, ebbe a soffrir pur anco non pochi rovesci durante le gnerre sante. Fu presa e ripresa più volte. San Luigi se ne rese padrone e la ristorò nel 1250. A questo proposito narrasi di quel principe una delle più eroiche gesta cristiane.

Dopo una campale azione in cui si era per la fede combat-

tuto, avendo rinvenuto sul terreno alcuni de' suoi soldati morti abbandonati, egli caricò sui regali suoi omeri que cadaveri per far loro dar senoltura come aveva già fatto a Giaffa. La costruzione del castello eretto sulle rocce dal mare circondate e che difende quel porto, è attribuita a questo gran principe ; ora le mura ne sono rovinate.

I Sidoni rendevano nn culto particolare a Venere sotto il nome di Astartea. Erano dotati di molto ingegno ; a loro è attribuita l'invenzione del vetro e l'arte di tessere le fine tele di lino. Furono impiegati per la costruzione del tempio di Salomone, a lavorare i cedri, e concorsero anche alla riedificazione di quello costrutto dopo il ritorno dalla schiavitù di Babilonia ; e fu insomma ad uno dei loro più distinti artisti chiamato Betzeleello che dovettesi il disegno e la costruzione del tabernacolo.

« Quantunque meno celebre di Tiro, Sidone è meglio conservata; essa è tuttora di grandezza mediocre, eretta sopra un'eminenza che prolungasi nel mare dalla parte di settentrione all'estremità d'un'amena e ridente campagna circondata dallo montagne dell' odoroso Libano : ma le rovine dell' autica Sidone s' estendono dal porto sino ad una montagna lontana d' una lega dalla novella città.

« Seïda o Saïd è il nome di questa novella città che assai ben costrutta ergesi in mezzo ad un fertile suolo presso ou'isola in cui trovasi una cittadella che comunica colla città e la terra ferma per mezzo d' nn ponte magnifico. I Francesi vi hauno un console ed i Turchi quattordici moschee. Vi sono molti ordini religiosi : cattolici greei col loro vescovo ; cristiani maroniti del monte Libano; greci armeni; ecc. ecc. vi hanuo le loro cappelle e sono circoscritti nel campo dei mercanti.

« La casa della Cananea di cul i Cristiani avevano fatto una chiesa, era davanti alla porta orientale dell'antica Sidone ; codesta ebiesa trasformata in moschea trovasi attualmente nella

nuova città.

« Gli abitanti di Sidone ricevettero de' primi la luce del Vangelo; perchè credesi che san Pietro essendo stato liberato dalla sna cattività da un angiolo, ed uscendo dalla easa di S. Mareo, andò a predicarvi la fede, eiò ehe feee ai suoi abitanti incontrar l' odio d' Erode : ma essi chhero ben mezzo di ripacifiearlo quando era a Cesarea. Si è per ciò ebe san Paolo vi fu accolto con tanta carità dai Cristiani che l'abitavano, quando era condotto in Italia ; egli vi si riposò più giorni. Essa ebbe un vescovado suffraganeo di Tiro.

« I cristiani hanno la chiesa loro sopra una montagna ad

una hreve lega dalla città ; essa è dedicata al santo profeta Elia, e non consiste che in una torre poco clevala con un piecucio altare, ma senz altra volta che quella del cielo. Avvene di quelli che pretendono che G. C. si riposò su quella montagna quando porte alla tenza del Giolo.

passò nelle terre de' Sidonii.

« Fra gli alberi educati nei giardini propinqui a Sidone o ce s' estendono in lontananza, osservasi il fico d'Adamo che dà un eccellento frutto, e che viene così chiamato perchè eredesi che le sue larghissime foglic servirono a coprire la nudità de' nostri primi padri dopo la loro dissubbidienza.

« Il più eloquente dei profeti ed il più ebiaro nelle sne predizioni aveva annunziata la distruzione di codesta città insieme a quella di Tiro; perchè gli anatemi dello Spirito Santo e-

rano comuni a queste due città.

« Arrossisci di onta, o Sidone, perchè questa figlia del mare, questa fortezza delle acque dirà nel giorno della tua rovina: io non ho concetto, io non ho partorito, non educai nè fanciulli nè vergini.

« Quando ne sia giunta la fama in Egitto, coloro che ne udran la novella saranno colpiti di dolore sulla sventura di Tiro. « Varcate i mari e prorompete in lamenti o voi che l' abi-

« Non è quella forse, dirassi, la città cotanto superba e che vantava un'antichità di tanti secoli? i suoi figli fuggiranno pedestri ben lunge nelle terre straniere ».

Chi mai pronunziò tale sentenza contro Tiro, la regina delle città, i cui mercanti erano principi, ed i trafficanti i grandi della terra?

« Si è il Signore degli eserciti, per abbassare l'orgoglio d'ogni gloria e trascinare nell'ignominia i potenti.

 « Il Signore stese la sua destra sul mare, scosse i regni e diede i suoi ordini contro Canaan per incenerire i suoi più valorosi campioni.

orosi campioni.

« Ed egli disse: Figlia di Sidone; vergine in procinto di essere disonorata, non andrai più sì fastosa per l'avvenire di tanta vanagloria; levati e salpa verso Cetim, tu non vi rinverrai neanco riposo...

« Movete pur alto lamento, o vascelli del mare, perchè tutta la vostra forza è distrutta. »

Nel nuovo Testamento un fatto miracoloso distingue il passaggio di G. C. presso la città di Sidone. Sarebbe profanare le sante Scritture mescendo una parola alla commovente istoria della Cananca.

- « Gesù ritirossi dalla parte di Tiro e di Sidone.
- « Ed una donna cananca che era partita da quel paese sclamò : Signore, figlio di Davidde, abbi pictà di me ; mia figlia è miserabilmente tormentata dal demonio.
- Ma egli non le rispose parola ; e i suoi discepoli avvicinandosegli, pregavanlo dicendogli: Accordatele ciò che vi
  chiede onde se no vada, perchè ci tien dietro gridando.
- Egli rispose: Non fui mandato che per le aguelle dell'ovile d'Israello che sonosi smarrite.
  - « Ma essa avvicinossi a lni, e l'adorò dicendogli : Signore assistetemi.
  - « Ed egli rispose : Non è cosa ginsta prendere il pane dai fanciulli e darlo ai cani.
  - « Essa riprese : È vero, Signore, ma i piecoli cani mangiano almeno i hriccioli che cadono dalla tavola de l'oro padroni. « Allora Gesù rispondendo le disse : O donna, la vostra fede è grande, che vi sia fatto come voi lo desiderate.
    - « E sna figlia fu gnarita all' istante. »
  - Non è pur lunge di là che fu mosso a compassione della turba che da tre giorni lo circondava per udirlo e che la nutri con sette pani d'orzo ed alcuni pesci. Così tutti i passi del Salvalore su questa terra che ha santificata, sono contrassegnati da benefizi e da prodigi, transati benefozienta.
  - « Sidone fu occupata da S. Luigi e le sue fortificazioni venero fatte ristaturare da codesto principe. Si è in codesto principe. Si è in colta città che dimorò più mesi. Si è là che ricevette l'infansta novella della morte della regina Bianca, la quala evade più vica sollocitato a ritornare in Francia per ricevere i suoi ultimi amplessi.
  - « Si è anche sul cammino di Sidone che quel piu monstra fu scosso dal dolore veggendo la terra ceperta di cadaveri undi ci dimmersi nel sangue; crano i trini avanzi de Cristiani umbalti di Torcamani a Paneste (Casare di Hippo); essi erano in procinto di putrefarsi e nessano pensava a seppelliri. Luigi soffernasi, invita il legado a benedir no timiero, poscia ordina di sotterrare i morti che ingombravano il cammino: rucce d'obbedire cisanom rabitividisce e si arretta. Allora il Re secse di sella, o prendendo il cadavere più puzzolente: Andimon, amici, calcama, andimon adore un poco di terra ai martiri di G. C. L'esempio del re rianima il coraggio e la carisi delle persone del suo seguito; tutti s'affettano d'imitarlo; ed i Cristiani che i Barbari svevano trucidati ricevettero coal giu orori della sepoltare. (Matcauxp. Intrina delle recorette).

Missioni degli Apostoli — Laodicea ai primi giorai del Cristlanesimo, ed all'epoca in cui el troviamo — Antiochia visitata da Paolo e da Barnaba — Martirio di san Luciano — Istoria di Macedonio — San Girolamo ordinato prete ad Antiochia — Descrizione di codesta città — Battaglia di Antiochia vinta dal Croclati — Scoperta della santa lencia.

Genè compi la sua divina missione; dopo tanti miracoli, dopo trioni de unilizationi, dopo tre anui di fatiche di hendicenzo, pagati colla morte degli schiari o de' malfattori, ritorna giorioso verso l'eterno Padre, Ma egli lasciò li pi bi de relaggio, la propagazione del Vangelo, ai suoi discepoli, a semplici persone; e lore didesti potere di cambireri il mondo. Essi partono, ciascano a quella rolta dove lo redo e la cartiti lo chiama. tono, ciascano a quella rolta dove lo redo e la cartiti lo chiama. In consideratione del considera del cui del conso e la cartiti lo chiama. In consolida del cui del cui del consolida del cui del cu

Poiche la difficile missione degli apostoli va ad incominciare è uopo interrogarci ancora una volta sul conto loro e vedere chi fossero quegli uomini chiamati da Dio a rigenerare il mondo ed a proclamare in faccia ai Giudei materialissimi ed al cospetto da' Greci voluttuosi, una morale così pura ed elevata, cotanto sublime e divina. Erano persone del volgo di tutto ignari tranne che delle reti e delle spiagge del mare. Erano: Pietro, che una serva aveva fatto impallidire, e reso infedele al suo Maestro: Matteo che non aveva ancora obbliato l'algorismo, i suoi registri e la sua vita finanziera : erano Giacomo e Zebedeo, discepoli intolleranti di G. C. che volevano far cadere il fuoco dal cielo sopra una popolazione infedele, più occupati della gloria terrena, che della superiore potenza tutta spirituale, tutta celeste, che il Figlio dell' nomo prometteva loro : erano nomini senza coltura che dovevano, in seno dell'istesso pacse che avevali veduti nascere, predicare il Vangelo e continuare il sublime apostolato che il Maestro loro, aveva incominciato nella Giudea. Ma una luce divina li rischiara ed illumina, la loro lingua si piega a tutti gl'idiomi; hanno forze proporzionate al loro nobile incarco laborioso, e come coraggiosi mietitori entrano intrepidi nell'immenso campo che loro si offre. La fame, la sete, la





nudià, i maltratamenti soffrono rassegnati; sono erranti e ragalondi; spossati dalla stanchera lavorano di noti tempo colle
proprie manti; vengono maledetti, essi hercdiscono; sono perseguitati e vilippe laccino; sono coractati d'inginier, rispondono
cou preghiere. Essi sono considerati come la faccia del volgo,
e come il morame che da tutti d'ingitato, e frattanto la loro parola da miracoli sostenuta, germoglia e cresce; l'antica legge
de Giudel cede al Vangelo; gl' diol pagnis sendono dall'are, e
uomini rozzi ed ignoranti stabiliscono un culto che combatte le
passioni e le inclinazioni umane, che vuolo dimenticenza delle che
fesse e rassegnazione, e che non ricompensa i patimenti e le fatiche di noesta vita, che in Gilce.

Laodicea che dalla son fondazione era una piazra di pochissimo rilievo, di verne una delle più considerabili città della gran Frigia verso il principio dell'era cristiana. Essa dorette principalmente il suo incremento alla ferilità del suodo che la circurda ed alle donazioni considerabili che ricevette da personaggi oputentissini: Il suo primo nome fi Diospolio a Teopoli (città di Iddio). Ma dopo che fu ingrandita da Antioco II, re di Siria; chiamosi Ludolicea, per nonzare sua mogglie che avesu un tal

Odesta città sita su d'un'eminenza vulcanica era soggetta a frequenti tremuoti come tutti i villaggi circonvicini. I suoi abitanii traevano un grande partito delle bellissime lane degli armenti numerosi, che si cducavano in quell'amene sue vicine niautre.

Nei primi secoli del Cristiauesimo Laodicea possedera una fiorente chiesa, per l'incremento della quale san Paolo aveva spiegato tutto il suo zelo. Fa egli stesso testimonianza de'suoi sforzi nella sua enistola ai Colossesi.

« M' è caro che sappiate quanta sollecitudine dispieghi e quali ostacoli superi per voi e per quei che stanno in Laodicea, ed anche per tutti coloro che non mi videro mai cogli occhi del corpo;

« Affinche i loro cuori siano consolati, e che essendo insieme uniti dalla cerità, siano ricolmi di tutte le ricchezze d' una perfetta intelligenza per conoscere il mistero di Dio Padre e di Gesì Cristo. »

Ed altrove, il grande apostolo, colui che il suo zelo divorava, soggiunge: « E quando quest'epistola sarà stata letta da voi, fatela pur anco leggere nella chiesa di Laodicea, e voi par rimente leggete quella diretta ai Laodiceai ». Codeste due città non erano molto distanti l'uno dall'altra; una era nella Frigia

occidentale e la seconda nella Frigia orientale.

Questa menzione d'un'epistola ai fedeli di Laodicea fece congetturare ad alcuni interpreti che l'apostolo avesse scritta una lettera particolare ai novelli convertiti di Laodicea, eche sarehbesi smarrita. Ma vien supposto con maggiore probabilità che rimanda ad un'altra delle sue epistole, sia a quella scritta agli Efest, o ben anco alla prima diretta al suo discepolo Timoteo.

Il libro delle rivelazioni di san Giovanni (l'Apocalisse) contiene nna ben severa censura della tepidezza e dello spirito mondano dei fedeli di Laodicea; egli minacciali di totale rovina, ciò

che poscia precisamente compissi. « Scrivete, dice il prediletto discepolo, all'angiolo della

chiesa di Laodicea: Ecco ciò che disse Colui che la verità istessa, il vero e fedel testimonio, il principio di tutto ciò che Dio ha creato.

« Io so quali sono le vostre opere; che voi non siete nè freddo nè caldo; perchè non siete o freddo o caldo?

« In fatti, perchè voi siete tepido e che non siete nè freddo nè caldo, io vi vomiterò dalla mia bocca.

« Voi dite: Sono ricco e dovizioso; non ho bisogno di nulla, e voi non sapete che voi siete sgraziato e miserabile, povero, cieco e nado. « lo vi consiglio di comprare da me dell'oro provato al fino-

co per arricchirvi, e degli abiti bianchi per ricoprirvi, sul dubbio che non si vegga la vostra vergognosa nudità; mettete pare un collirio sugli occhi vostri perchè possiate chiaramente vedere.

« Riprende e castigo coloro che amo ; armatevi dunque di zelo, e fate pen itenza »

Oh come questo linguaggio inusitato doveva stupire gli abitanti di Laodicea, tutti materiali ed occupati unicamente delle loro ricchezze! Essi che nuotavan nell'opulenza, avevano pena acomprendere che erano poveri e nudi e che avevano hisogno di comprare un oro provato al fuoco. Nnlla spiega meglio la divinità della religione cristiana che il trionfo ottenuto sull'idea sparsa in tutto l'universo, che la felicità consistesse nelle ricchezze e nella possessione dei beni presenti Quelle parole:« Felici i poveri heati i tribolati felici co-loro che piangono » dovevano confondere tutta la pagana filosofia e turbare il sonno dei savi di quell'epoca; perchè noi allevati nel seno della Chiesa, nutriti ogni giorno del pane della divina parola, fremiamo talvolta involontariamente all' udire cotali penose verità.

va Van l'anno 367 no concilio celebre rannossi in Laodicea; cugli à suppettuto rinardavole poi passanta canoni o reglor relative alle vita el ai riti clericali. Il concilio vieta ai chierci d'imprestare a usaro a di entrare nelle bettole: lo stesso ingiunge ai monaci probisce ai chierci el anche a tutti i Cristiani di hagonari con doune, abuso comunissimo appo i Pagani. Egli pare inbiace l'assistere agli spettacoli suziali cla i festini e danze che il accompagnamo, e prescrive l'andarsen prima dell'arrivo del ballerini, dice doversi conteutare di una frugale referione come conviensi a Cristiani . . Non si denno leggero in chiesa cantici particolari, nè servirsi d'altri libri che di scritture canoniche dell'antico ed le mooro testamento. Vernano poter canatre in chiesa senza essere cantore ordinato e montare sulla tribuna col libro.

Ecco nn' idea dei canoni di Laodicea, rispettati da tanto tempo, dice Fleury nella sua storia ecclesiastica.

Veggonsi intíora in Laodicea gli archi di nn magnifico acquedotto, gli avanzi di un vasto anfiteatro e d'altri edilizi che attestano l'estensione e la magnificenza antica di codesta città. Altari carchi di iscrizioni, colonne, fregi e cornici rinvengonsi sovente dispersi nelle case e nei cimiteri.

La sentenza lanciata contro la chiesa di Laodicca paro che sia stata più severa di quelle che riguardavano le altre chiese delle quali parla l'Apocalisse. Assicorasi che in oggi neppure an cristano ha stanza in Laodicca, che anzi è più soliviria edeserta di Efeso. Quest'hilima città gode almeno la prospettiva d'na marcontinuamento agiato da qualcho navigilo le cui bianche vele vengono a rallegrarla ed animarla nel suo deperimento, mentro che Jaodicca rimane abbandonata ed in una continna solitudine. Il suoi templi suno vonti o desolati, i suoi sontinosi edifazi abitati da lupi ed altre bolvo. La prece del Banouettiuni della città ne continuamento della discussiva del manueltudi della città ne continue.

Allorchè l'Europa commossadai lamenti dei popoli sommessi allo scettro m'usculmano, eccitata dalle predicazioni dei monaci e dei vescori, ebbe presa la croce gridando: antiamo Dio lo comanda, Luodicea fu sovente visitata dai Crociati con esito or tristo or prospero. Si fi ni codesta città che l'armata cristiana vide arrivare sotto le suo bandiero un gran namero di Crociati che si erano ritirati a Edessa o nella Cilicia o che giangevano dalla si erano ritirati a Edessa o nella Cilicia o che giangevano dalla

Op. stor. e biog. - V1, 34

Francia, dall'Inghilterra e di Lamagas. Fra que'prodi contarasi molti distini casalieri anishi seguaci di Artolo e di Elgardo Adeling, Que' nobili difinorri della foro patria, vinti da Guglelmo il conquistatore due di Normandia, csiliati da foro focolari andavano sotto il labàro a dimenticare i loro infortual, e a non conservando più alenna spene di liberare il loro pease, camminasano pieni di zolo religioso verso il santo Sepolero per farne la consulsta:

Quando i principii, non potendo più opporsi alle vive istanzo della motitudine, che la fame e la peste crudelmente straziavano, decisero che l'esercito partirebbe da Antiochia nei primi giorni di marzo 1098, Boemondo accompagnò Gofredo ed il conte di Fiandra sino a Laodicea.

Antiochia chiama in seguito la nostra attenzione ed attrasnostri sgaurdi. Si è in codesta città, fondata da Seleuco Nicatore, attro volte la risale di Roma e di Alessandria e duvei lumedi cristato il dato per la prima volta a quelli che ricevettero il Vangelo; si è nella patria di sin Giovanni Grissottono, che dopo la turbioneze e le persecutioni insorte in Gerusalenme dopo il martirio di S. Stefano, Bernaba, uomo veramoneta pieno del Santo Spirito e di feles, estete pià di un amo con Paolo ammestrando un grandissimo numero di persone; si è da codesta città cristana che partirono abeano elemosine proporzionate ai limitati mezzi degli apostoli, pei fratelli che dimoravano in Giado-

La religione cristiana comincia a nascere; appena i suoi primi seguacia baletano qualche parola del Vanggio, che già la carsità fa sentire il suo divino linguaggio, ed escretia la sua divina influenza: I samore de sou simili, una teuera compassione per quelli che softmon, il bisogno di dividere il sono e le tiche triodatrono dell' intercolati la più ciece, e le strapparono il grido: « Mirate come si anano escambicrolmente l' » e quelli che un nuovo culto unisce e rendo migliori non sono più Ehrei, Greci. Egizi ecc., o uomini di una tale o tal altra auzione, na sono fratelli, figli di un comun padre che devono anare cou tomerezza. Codesto cambiamento è rimarchevole enlla sione, na sono frata essa solo a caratterizzara il Cristimestino; e delle diagratae; una religione che vuole ascingare le lagrime di tutti quelli che piangono.

Paolo e Barnaba, divisi qualche tempo, d'ordine dello stesso Spirito Santo si riuniscono ben tosto, e ritornano a pre-





dicare il Vangelo in Antiochia; essi vi rannano i novelli convertiti e loro espongono « quanto grandi eoso abbia Iddio fatte per loro, o come aveva aperto ai Gentili la porta della fede ».

La messe fu copiosa, la chiesa di Antiochia divenne popolata e celebre; dei concilii vi furono convocati. Si fu in codesta città che videsi Luciano, che aveva fondata una scuola cristiana in cui spiegavansi i principii della religione e le difficoltà della Scrittura sacra, e che diede anzi un'edizione corretta dei libri santi, secondo la versione dei Settanta, riscontrandola col testo originale ebraico ; si fu là, diciamo, che videsi offrire nella prigione il sauto Sagrifizio, celebrato con circostanze che ne rendevano la solennità ordinaria, più grave e più commovente. I fedeli avendo ottenuta la facoltà di entrare nella carcere ov' cra detenuto, Luciano loro fece un' esortazione piena di zelo : dopo di cho gli esternarono il desiderio di comunicarsi con lui prima che incominciasse il martirio. Il luogo, la presenza delle guardie, la situazione in cui trovavasi il santo martire; legato e coricato supino senza che potesse moversi, senza tavola e senza altare, lo rendovano privo di speranza di ottenere una tanta consolazione. Ma vinse ogni cosa l'ardente desiderio che aveva di soddisfare la loro pietà o di nutrirsi ancora una volta della carne o del sangue del nostro Salvatore, egli feresi attorniare dai fedeli, per nascondere al guardo profano de soldati gentili la vista de' nostri santi Misterii; poscia essendosi fatto mettere sul petto, come sopra un altare, il pane ed il vino che dovevano essere conscerati, egli celebrò l'incruento Sagrifizio. Tutti i circostanti vi parteciparono dopo che lui stesso ebbe ricevuto dalle loro mani la santa Comunione che gli diede forze novelle per offrire a Dio il sagrifizio della propria vita in un csemplare martirio.

Gli è preso Aniochia che viren Macedonio in una perfetta solituliri e cili non cilavasi che di orza mainiato e stemprato nell'acqua. Un cacciatore arendolo incontrato gli domandò che cosa facessi in quelle montagne al alto tutto solo. « Giò che vi fate voi stesso, disse egli : ma voi andate in traccio di bebre, edi oin traccia del mo loi e, guesta è una caccia di cui non mi stancherò mai ». Macedonio morì all' cià di novant'ani, intale conecto di smità che tuto quanto erari d' onomin in Antiochia cittadini o stranieri senza ececturaree i più disinti maggirati, voltero tutti sassiere cai sono fluerati. Non vi fu alcuno che uno ascrivessesi ad onore di portarne sugli omeri il santo cadarree.

Si fu nella città di Antio bia, che S. Girolamo, quell' uo-

mo di pu' immaginazione ardente, d' un ingegno intranrendentissimo, d' un'erndizione vasta e profonda, d' una virtù solida e sublime, ma qualche volta focoso troppo ne suoi scritti, venne ordinato sacerdote da Paolino vescovo di Nola, da quello di cni robusta e soave ad un tempo era l'eloquenza, o che guadagnava (ptti i cuori coi suoi benefizi ed una bontà irresistibile. Tuttavolta l'umiltà di S. Girolamo non gli permise di esercire le auguste funzioni del sacerdozio : stanziò qualche tempo a Costantinopoli appo S. Gregorio di Nazianzo ed a Roma sotto il pontificato del Papa Damaso. Involossi da codeste grandi città nelle apali un ardente zelo avevagli suscitati molti nemici, per nascondersi nella Palestina, e si è là in mezzo al deserto, che tormentato dallo spirito tentatore e dalle rimembranze della capitale del globo, esclamava nel suo vecmente linguaggio: « Opante volte nella profonda mia solitudine credetti essero tuttavia presente ai romani spettacoli! le mie seeche membra e scarnate erano ricoperte da un sacco, i miei giorni passavansi in gomiti, e se il sonno, malgrado mio, qualche volta opprimevami, la nuda terra che mi serviva di letto, era meno per me un riposo, che un tormento, non poteva frenare la mia volubile immaginazione ; il mio volto era smnnto dalle astinenze e dai digiuni, ed il mio cuore nutriva tuttavia riprovevoli desiderii: tutta la mia consolazione consisteva nel gittarmi ai piè del mio crocelisso e di aspergerlo di lagrime. Quante volte per vincere la ribelle mia carne digiunai dello intiere settimane a pane ed acqua! Quante volte invocai altamente il Cielo e di giorno e di notte percuotendomi il petto, fin tanto cho Iddio mi avesse restituita la calma! »

San Girolamo passò quasi tutta la sua vita nella Terra Santa, e le grotte di Belleme rammentano il suo nome ad o gni viaggiatore. Antiochia si distinae nelle crociate; principi secrissero ad onore portame il nome, e di governo di codesta città e dintorni ora importante. Prima di raccontare le minute ricrostance della gloriesa battaglia che diedesi sotto le suo mura durante la guerra santa, vediamo il quadro di Antiochia che ci venne tracciato dal sig. Michaod ed altri viaggiatori.

« L'aspetto di codesta città celebre negli annati del Cristianestimo dere triniporire il nostro religioso ontatisamo come altrevolte accrebbe quello de primi Crociati (secondo i computi più ragioneroli doverano essere trecento mila). Si è selle mura di Antocchia che i discepoli di C. G. presero per la prima volta il titolo di Cristiani, e cho S. Pietro fu nomato il primo pastore della nascente Chiesa. Nessuna ettù ebbe un maegior numero. di martiri, di santi, e di dottori; nessuna città side per la fede operaris tauti miarcoli. Per più secoli i fedeli venence in nasuo borgo a pregare sulla tomba di san Babila che sotto il regno di Giuliano aveva ammutolli gli oracoli d'Apollo. Lungamente nella Cristianità venne Antiochia considerata come la figlia maggiore di Sion; esho per lunga pezza il nome di Teopoli (città d'Iddio); i Pellegriui la visitavano con rispetto pari a quello che avevan per Gerusalemme.

a Antiochia era altrettanto celebre negli annali dell'impero romano che in quelli della Chiesa. La magnificeraz de siot edifiri del il soggiorno di più imperatori le avevano fatto dare il nome di Reine d'Oriente. La sua situaziono in merzo ad un paso ridente e fertile vi attirava gli strauieri; a due legle verso levante vedevasi un lago abhondate di pesci nelo comunicava con l'Oronte; a mezzogiorno eravi il sobhorgo e la fontana di Itafai, si fismosti fra i Pagoni. Non lunge di la regressi al Montagna dell' Oronte ricoperta di giardini e seminata di esse di delinia; a settentirone un'altra montagna alternativamente chiamata la montagna nera e la montagna delle acque a motivo delle reva ai più dello mura della citti dalla parte d'occidente, o non gettavasi nel Mediterraneo che a tre o quattro legbe da Antiochia. »

Codesta città altre volte à bella e sì celebre non è più ora che un monte di ruderi e di rovine chiamato dagli Arabi Anta-kia. Una gran parte ancora delle sua mura è in piedi; na nella città dove entrasi per un vecchio ponte sull'Orone, non si sorregono che avazul di giardini, delle moschee sormoniste dai loro minaretti e qualche miserabile esapioa. Il vescoro d'Antichia benchè decadato dall'innie sua giori a comerva tuttavia il tito-non contra della contr

Nessuna città forse fu più soggetta a tremuoti quanto Antiochio. Nessuna città videsi più sovento inavas da menici, nessuna maggiormente sofferse per le conseguenzo della guerra. Fu distratta, arsa e riedificata più volte. Se la sua chiosa tu langamente governata da insigni prelati, essa fu pur aneo esposta alla violena delle cresie e di sismi deporabilismin. Finalmente nell'autonno del 1822 dessa ed i snoi dintorni furono devastati da uso spawentevolic terremoto, e nel 1828 gli abianti poterono mano al passoggio di Bylan-Boghar, operata dagli Egiziani che comanda ul Dreim Bassà.—

« Tutte le campagne presso Autiochia erano ricoperte di hattaglioni turchi. I Saraceni avevano divise le loro falangi in quindici corpi, disposti a guisa di scaglioni. In mezzo a tutti que corpi d'armata, quello di Herhoga principe di Missoul, comandante iu capo, mostravasi come una montagna inacessihile. Il generale saraceno, che a tutt' altro attendevasi che ad una battaglia, credette in sulle prime che i Cristiani venissero ad implorar clemenza. Uno stendardo nero inalberato sulla cittadella di Antiochia, e che era il convenuto segnale per annunziare la risoluzione de Crociati lo rese ben tosto avvertito che non aveva a fare con pusillanimi, nè supplichevoli. Dae mila de suoi soldati che custodivano il passo del ponte di Antiochia furono disfatti dal conte di Vermandois.I fuggitivi portarono lo spavento nella tenda del loro generale che ginocava a scacchi (giuoco inventato in Orienteove (uttora è in grand'uso). Disinganuato dalla sua supposta sieurezza, il principe Mossoul fece tagliar la testa ad nn disertore che avevagli aununziata la vicina resa de Cristiani, e seriamente pensò a combattere nanemico valoroso che aveva per ausiliari la fame, la disperazione e la fede viva a enifu dato di operar prodigi. « Dano varcato l' Oronte, l'esercito cristiano erasi messo

in ordine di battaglia nella spaziosa pianura che s'estende tra il fiume e le mentagne d'occidente, comandato dai suoi più celebri capitani e fra gli altri da Tancredi che era al centro con

Gastone il bearnese.

a (Berboza, viste le disposizioni dei Crociati, or linò al l'Emir di Damssoe da quello di Aleppo di guidare le loro trappe sal cammino del porto sas Simosne odi rimontar l'Oronte, per metteris fra l'armata nemica e la città, e dispose in seguito i vari suoi corpi in modo atto a sostenere il prima sociatro dei Crociati. La sua ala destra era comandata dall'enir di Gersasi como ala deida dell'istantismo: l'ala sinistra da uno demona socono alla difica dell'istantismo: l'ala sinistra da uno dell'ente dell'istantismo: l'ala sinistra da uno dell'ente dell'istantismo: l'ala sinistra da uno delle de la perdita di Anticolia. Egil poi statta sogra nan elevata collian per dare i suoi ordini e tener d'occhio al movimento delle due arrante.

« Al momento d'incomineiar la battaglia, Herbaga sentiesi compreso da involontario timore. Mandò a proporte ai principi cristiani per evitare una carneficina generale di seggliore aleuni de l'oro cavalieri per combattere un namero eguale di Saracini, codesta proposizione che era stata ricusata la sera inmanzi, uno puève assera escetta al capo di un'armata piona di ardure e di confidenza nella vittoria. I Crociati non dubitavan punto che il cicio quo si dichiarasso per l'oro, e questa persuasione doreva renderli invincibili. Nell'entusiasmo loro vedevano gli evenimenti i più naturali, cone prodigi che loro annuziavano il trionfo delle loro armi. Giammai fra i soldati cristiani l'ordine e la disciplina non avevan meglio secondato il valore e l'impazienza de combattenti; a misura che l'esercito allonta-navasi dalla città de avvicinavasi al nemico, un profondo silenzio regnava nella piannar, dove brillavano da ogni parte le lancia e la suda sudate. Non utilissa più nelle lic che la roce de capi, l'inno dei sacerdott, ele esorationi di Ademaro che ra la contra della contra

Quando l'armata cristiana arrivò in presenza dell'inimico gli oricalchi e le trombe si fecero sentire; le insegne si locarono alla testa de' battaglioni, i soldati ed i capi si precipitarono sugl'infedeli. I guerrieri Mussulmani, agli urti di Tancredi, del duca di Normandia e del duca di Lorena le cui spade colpivano come fulmini, dovettero cedere. A misura che gli altri capi giungevano sul luogo del combattimento si gittavan nella mischia, e la battaglia aveva appena durata un' ora, che già i Saracini atterriti non potevano più reggere all'attacco nè alla presenza de soldati della Croce. Ma durante che ai piè della montagna, la vittoria pareva decidersi pei Crociati, gli emir di Damasco e d' Aleppo, fedeli alle istruzioni che avevano ricevute, e seguiti da gnindici mila cavalieri Saracini assalivano con superiorità e serravano vigorosamente il corpo di riserva di Boemondo rimasto nelle vicinanze dell'Oronte. Cercavano i Mussulmani così di avviluppare l'armata cristiana sperando, secondo una cronaca del tempo, vincerla senza rischio e « schiacciare il popolo d' Iddio fra dne macine ».

Goffredo, Taocredi ed alcani altri capi avvertiti di codesta mossa imprevista, volano in soccorso di Beconosolo la cui trappa incominciava a vacillare. La loro presenza cangia ben tosto l'aspetto alla battaglia; i Saracini già vitorio; sono sbaragliati alla lor volte ed astretti ad abbandonare il campo di battaglia: Per ultimo sofreo incendiano alcani muechi di paglia e di fieno che in quella pianura trovavansi; la fiamme edi if tumo coprono i battaglioni de Cristiani, ma nulla volte ad arrestarili, e quelle falangi animate alla carnifician proseguiscono a traverso l'incendio, incalzano il nemico faggiitro che in parte salvasi verso il porto di san Simone, e parte verso il luogo dove ergevansi i padiglioni di ll'erboga.

« Il timore e lo scoraggiamento allora si sparsero in tutte le file dell'armata mussulmana. I Saracini retrocedevano da tntti i punti, e precipitosa e confusa era la loro ritirata. Richiamati a combattere dal suono delle trombe e dei tamburi i più valorosi cercano a riunirsi sopra una collina al di là di un profondo burrone; i Crociati ripieni di ardore superano l'abisso che li separa dai loro vinti nemici, il ferro loro tionfante miete quelli che osano opporre difesa e sbaragliano gli altri attraverso ai boschi ed ai precipizi; in breve le montagne, le piannre, le rive dell'Oronte sono ricoperte di Mussulmani fuggitivi che

abbandonaronu le insegne loro e gittarono le armi.

« Herboga che aveva al califfo di Bagdad ed al sultano di Persia annunziata la sconfitta de' Cristiani, sen fuggì verso l'Eufrate scortato da un piecol numero de' snoi fidi. Molti emir erano già fuggiti prima della fine della battaglia. Tancredi ed alcuni altri montati i corsieri de nemici incalzarono fino a notte le trappe di Aleppo e di Damasco, l'emir di Gerusalemme e gli avanzi dispersi dell'armata dei Saracini. I vincitori misero il fnoco ad alcone trincee dietro le quali si crano rifuggiti i corni della fanteria nemica, ed un gran numero di Mussulmani perì tra le fiamme.

« Al dire di più storici contemporanei, cento mila infedeli perirono sul campo di battaglia. Quattro mila Crociati perirono in gnella gloriosa giornata, e furono collocati nel numero de' martiri ».

Si fu in tal modo che il valore dei Crociati seppe conservare Antiochia che aveva acquistata a costo di tanto sangue. Il bottino fu considerabile ; si rinvenne una quantità di catene di ferro e di funicelle destinate ai soldati cristiani se essi avevano la disgrazia di succombere. Molti crociati attribuirono la vittoria alla scoperta della Santa lancia la cui semplice vista insnirava tanto spavento ai Saracini. (MICHAUN Istoria delle Crociate).

Non è da obbliarsi un istante, che le crociate erano un genere di guerra in cui l'entusiasmo religioso rinnovavasi ed eccitavasi incessantemente dalle rimembranze le più commoventi e dalla vista degli oggetti i più atti ad alimentare la fede. Qual coraggio non sarebbe diventato eroico e portentoso sotto le mura di Gerusalemme dove tutta la vita di G. C. si rivela a cuori eristiani ; al cospetto del Sauto Sepolero, sulle rive del Giordano, langhesso il lago di Tiberiade e da per tutto infine dove il Salvatore aveva vissuto, sofferto e pregato per noi ! Se nno trasportasi alla battaglia di Antiochia nell' undicesimo secolo, quando le credenze religiose erano vive e profonde, sarà facile formarsi un'idea precisa dell' effetto che dovette produrre su quegli spiriti la scoperta del ferro che aveva trafitto il costato di G. C. sulla Croce. Che rappresentisi poscia codesta lancia inalherata in testa dei lattaglioni, quel sacro Labaro guidando i Cristiani in mezzo alle pugne, e sarà facile a credere che un tale stendardo e quel ferro doverano guidare i soldati alla vittoria; ed io son d'avviso, che in questo secolo positivo, in mezzo ad una hastiglia decisiva. Tappariziono di una bandiera rispettabile non agiase ancor fortunencia sull'asimo dei soldati delle nostre legioni. In messa la Francia e religiosa, nonche il talla i sodio dei della discontanta della contra della

Lunga pezza la cappa di san Martino fu portata davanti ai re di Francia nella mischia ; correvasi in pompa a cercare l'orifiamma sacro uella chicas antica di san Dionigi; e chi non sa che nulla maggiormente agita con forza il cuore del soldato quanto quel vecchio stendardo tatto da colpi di palle traforato, che loro rammenta i proprii fatti d'arme o quelli de' loro antenati l

Le circostanze relative alla scoperta della sunta Lancia nella chicsa di san Pietro d'Antolchia sono piene d'interesse; esse al viro dipingeno i costumi di quel tempo; so l'invenziona della Croce di l'augo ad un gram miratolo, quella del ferro cho lacerò il fianco divino del Salvatore, contribat, nè possismo dubitarne, alla vitoria del Cristiani. Il racconto di codesta preziona scoperta entra necessariamente nell'istoria religiosa di Antiochia.

« Quando la città cera assediata da ogni parte, che la famo decimara gli abinnit, e che il forciati che avreano eccitata la collera divina colle loro sregolatezze, cominciavano a darsi in braccio alla disperazione, un prete della diocesi di Marsiglia, chiamato Pietro Bartolomeo l'eremita, venno a rivelare al concessi del città di mano prete della diocesi di Marsiglia, chiamato Pietro Bartolomeo l'eremita, venno a rivelare al concessi reiterata durante il souno: il sauto apostolo avevagli detecti e vanne cattoro la chiesa del mio fratello Pietro in Antiochia presso Paltar maggiore, e scavando il terreno tu rinversi il ferro che traisse il seno del nostro Redentore, la tre giorni quel l'istromento di saltate clerna sarà manifestato ai suoi discepoli; quel tummaturgo ferro portato alla testa dell'eseccio opererà la sicura liberazione dei Cristiani e squarcierà il cuore degl' infediti. »

« Ademaro, Raimondo e gli altri capi de' Crociati credettero o finsero di credere a codesta apparizione. La voce se ne sparse hen presto in tutta l'armata, i soldati dicevano fra loro Op. stor. e biog. VI. 33 che nulla era impossibile al Dio de'Cristlani, esst credevano d'altronde che la gloria di G. C. doveva interessarsi alla loro salvezza e che Dio avrebbe dovuto operar miracoli per salvare i suoi discepoli e suoi difensori. Per tre giorni l'armata cristiana si preparò con digiuni e con orazioni alla scoperta della Santa Lancia. Nel mattino del terzo giorno, dodici crociati scelti fra i più rispettabili del clero e dei cavalieri portaronsi nel luogo indicato da Pietro l'eremita con nn gran numero d'operai provvisti degl'instromenti necessari. S'incominciò a rimovere la terra sotto l'altar maggiore ; il più grande silenzio regnava nella chiesa, ad ogni istante credevasi veder scintillare il mistico ferro. Tutta l'armata raunata alle porte che si aveva avuto cura di chindere aspettava impaziente l'esito delle ricerche. Avevano gli operai lavorato durante più ore e scavata la terra a dodici piè di profondità senza che nulla si fosse offerto ai loro avidi sgnardi. Stettero fino a chiuso giorno senza nulla scoprire. L' impazienza de' Cristiani andava sempre aumentando : alla metà della notte si fa un altro tentativo. Mentre che i dodici testimoni fanno orazione sull'orlo della fossa Pietro l'eremita vi si precipita e ricomparisce poco tempo dopo col santo ferro in mano. Un grido universale di gioia s'innalza fra gli spettatori, è ripetnto dall'armata che aspettava alle porte della chiesa, e rim-bomba tostamente in tutti i quartieri della città. Il ferro a cui sono rivolte le speranze d'ognuno è mostrato in trionfo ai crociati : loro appare un' arma celeste colla quale Iddio istesso deve fogare i suoi pemici : tutti gli animi s'esaltano e più non si dubita della protezione del cielo. L'entusiasmo infonde pna novella vita all'esercito cristiano e rende la forza ed il vigore ai crociati. Si dimenticano gli orrori della fame, il numero de' nemici; i più pusillanimi sono avidi di saracino sangne, e tutti unanimi gridano ad alta voce di essere guidati a combattere. »

(MICHAUD Istoria delle Crociate).





Damasco prima di G. C.—Conversione di S. Peolo— Battaglia sotto la mura di Damasco—Aspetto di Damasco nel 1852—Cipro—Notizia istorica—Soggiorno di S. Paolo a Cipro—Epoca delle erocitate—Dom Geramb a Cipro.

La Bibbia parla sovente di quest' antica città di Damasco che occupava nu rango distinto fra le più potenti dell'Asia. Tre profeti annunziarono il destino fatale che le stava preparato per nunirla de' suoi misfatti.

Alla preghiera di Achar, re di Ginda, il potente Theglatphalasar, che pereguitava gli Assiri, rovinò la città di Dansco, il cui Principe Rasin aveva assediata Gernaslemme, e tentato d'impadronist del figlio di David, gli abitanti turono trasportati a Kir, e Rasin medesimo perì per mano del vincitore. Achaz venne a Damsco a ringariare Theglatphalasar d'e serse tasto lo strumento di sua vendetta; postai fece costrurre altari simili a quelli che avez rinvenoti nelle acpitale della Siria; perchè non avrebhe fatta cosa accetta al Signore, immolsado vittime ed offrendo incensi sulle vette e salle colline e totto i folti alberi.

Il vaticinio d' Isaia contro Damasco è terribile:

- « Non più città sarà Damasco, ed essa Diverrà come di rovine un monte.
- « La rocca tolta ad Efraimo, e il regao Sarà a Damasco; dice il Dio dell' armi : E come d' Israel pert la gioria,
- Così de Siri periran gli avanzi.

  Qual mietitor che fra dorata messe
  Taglla la spighe, tal sorà l'assiro.

  E come quei che le raccoglie e schianta.
- Di Bafaimo nell'aprica valle.

  Como racemi in vendemiar negletti,
  Come olivi rimasti a caso appesi,
  Dono schssone i' albero, ai enoi rami.
- Dopo scòssone l'alhero, ai auoi rami. Tali saranno d'Israele I resti, Perchè obblièro il Dio che un di salvolti.

Geremia più circostanziatamente parla di codesta città e delle sue sciagure. Nel suo stile ridondante d'immagini la personifica e così ne racconta i suoi futuri infortunii:

« Damasco ha perduto il suo coraggio; essa fugge per ogni dove, è compresa da spavento, oppressa dai dolori che la dilaniano e l'incalzano come una donna partoriente.

« Come mai non venne risparmiata codesta città sì famosa. codesto luogo di delizie?....

« Appicchecò il fuoco alle muca di Damasco e divocerà il palazzo di Benadad. »

Finalmente Amos predice le stesse calamità a codesta città popolosa ed opulenta.

« Dopo i reitecati delitti che Damasco ha commessi, io non cangerò punto la sentenza pronunziata contr'essa, pecchè fece tragittar cacri di ferro acmati sugli abitanti di Galaad.

« Incendierò la casa di Hazad ed i palazzi di Benedad sa-

canno inceneciti.

« Infrangecò la forza di Damasco : estecminerò gli abitanti della valle dell' idolo; cacciecò dalla casa di Eden colui che ne impugna lo scettco, ed il popolo di Sicia sarà trasportato a Kir: è il Signoro che lo disse.

Le nostce città modecne son ben Innge dall'avere ( come Damasco e le altre città vicine alla Gindea che trovavansi a contatto spesso cogli Ebrei) la storia loco narrata dagli oracoli di Dio medesimo. Appena frugando ne misecabili archivi loro, lo venti volte inceneciti, cinvengono qualche pagina de loro annali; ed ancoca sono uomini soggetti ad errare, appassionati, crednli, ignoranti, che banno raccolti alenni fatti per tramandacli ad nna posterità sovente incredula; Ma i libci santi sono cconiche ben altea mente antentiche, ben alteamente durevoli. Si è la verità istessa che le ba dettate; si è l'Etecno, il padcone degli evenimenti che le consecva pec sempre a nostra istruzione. Può dirsi che Bossuet fu il continuatore degli stocici sacci e de profeti. Bossuet di mente penetrautissima, di fede oltremodo ardente e con sincera convinzione ben pinse Iddio (nell'ammirabile sna Storia Universale) governando gli imperii con invisibile misteriosa mano, adimandoli od innalzandoli a volontà. Gli annali dei popoli governati da colni che d'nn sol motto eceò il cielo e la tecra, sono pieni d'intecesse; vi si scocge, che in qusto vasto Universo, in cui tante opinioni contearie, tante ambizioni divecse e tante civolnzioni han luogo, nulla si opera che per la gloria di Dio e la felicità dell'uomo; e così la più debole cccatuca, se è ccedente, sa che tutto ha nna meta, spiega gli eventi più strani, ed è tranquilla pensando che Dio vigila su tutto quanto gli appartiene.

Damaseo non è già pec me la città dei potenti califfi, la città delle scintillauti armi d'acciaio, la città popolosa ed altre volte intollerante, la città situata all'ingresso del deserto, coconata di fiori, rinfrescata dalle chiare acque, delizioso soggiorno arricchio delle numerose carovane partite da Bagdad, da Afeppo e dalla Mecca. Esse è per qualunque eristiano che sovrengasi della conversione di S. Paolo, un luogo per sempre memorabile, dove l'implacabile nemio del Cristianessimo mascetto videsi atterrato da una forza invincibile, dove cercò di altoutanare lo stimolo che l'incalava, dove ecrcò s'inggirio alla mano divina che lo voleva dalla verità incatenato, dove rorge come un kone, o dove finamento cedette a Dio cadendo spossato dalla faira dei accesso dall'immenso fiumo di luce che abbagliandolo innon-dayato.

Dopo G. C. superiore ad ogni paragone, e che non devo peranco entrare nei miserabili nostri calcoli, S. Paolo è la figura la più imponento che ci apparisca sulla scena evangelica. In lni solo l'attiva e perseverante carità riassume uno zelo che divora e l'eloquenza dei profeti; la sua umiltà lo abbassa al disotto d'ogni nomo, e lo vuole inferiore al marame; ed altre volte, per la salvezza de' spoi fratelli si loda, e parla delle grazie inaudite che ha ricevute; egli ama i Cristiani con amore gelosissimo; per essi affronta i pericoli del mare e dei lunghi viaggi, la flagellazione ed il carcero di Roma : ruvido e vcemente nel sno lingnaggio, predice ai Greci, maestri nell'arte oratoria, un Dio novello, un Nume ignoto; per alleviare le angosce di coloro che soffrono, trascorre di città in città, raccoglie le elemosine dei primi Cristiani: sempre infaticabile, egli consola, instrnisce, e correggo a vicenda; macera il suo corpo; e quando ognuno è in preda al sonno, quando avrebbe diritto al suo pane, egli preferisce guadagnarlo colle sne fatiche facendo vele o tende.

Example con experient and contract and transfer metamorfest if Saulo vicino alle porte di Banasce; la concresione di sant' Agostino sotto una ficaia nel domestico giardino, e sotto gli occhi il un anico operossi con tutte le precanzioni, se lite così caprimersi, della carità divina la più tenera e la più compassionosa pre le umane fralezze. Dio, pareva tussase deferenza od la glio di santa Monica ed amorosamente a lui chiamavalo; ma qui si è la folgore celeste che colipsice e rovesta il persentore dei Cristiani, il giudeo fiantico osservatore della vecchia legge; era tresconto a vererario.

« Fratanio Saulo che non respirava che minaccie e carnificine contro i discepoli di Cristo portossi dal Gran Sacerdole; « E gli dimandò commendataire per le sinagoghe di Damasco, per vedere se alcuni uomini o donne avessero preso il partito di G. C. per quindi adduril prigicoli a Gerusalemuni.

- « Ma quando in cammino già s'avvicinava a Damasco venne ad na tratto circondato da una luce che veniva dal cielo.
- « Ed essendo caduto sul snolo udì una voce che gli disse : Saulo, Saulo, perchè mi perseguiti? « Egli risnose: Chi siele voi Signore? Ed il Signore gli dis-
- se: lo sono Gesù da te persegnitato: è ardno ricalcitrare contro lo stimolo.
  - « Allora tutto tremante e spaventato disse: Signore, che volete voi ch'io faccia?
- « Il Signore gli rispose: Alzati ed entra nella città; colà ti verrà detto ciò che sarà mestieri tu faccia. Allora que cho l'accompagnavano in quella gita soffermaronsi meravigliati; perchè essi udivano una voce e non vedevano alcuno.
- « Saulo alzossi da terra e quantunque avesse gli occhi spalancati non vedeva nulla; e venne guidato per mano fino a Damasco;
  - « Dove stette per tre giorni privo della vista e senza mangiare e bere.
- « Ora eravi in Damasco un discepolo chiamato Anania, al quale il Signore disse in una visione: Anania; ed egli rispose: Eccomi Signore.
- « Il Signore gli disse : Alzali e vanne tosto nella strada che chiamasi dritta (retta) (1) e ricerca nella casa di Giuda (2) un uomo di Tarso chiamato Sanlo, perchè vi sta in orazione.
- « E nel medesimo tempo Saulo aveva una visione in cui vedeva Auania che entrava e lo toccava colla mano perchè ricuperasse l'uso degli occhi.
- « Signore, rispose Anania, io ho inteso a dire da più persone quanto male abbia fatto costui in Gerusalemme ai vostri Santi.
- « Ed anzi è in questa città con armati, con principi e sacerdoti per addurre captivi tutti coloro che invocano il vostro nome.
- « Il Signore gli rispose: Vanne in traccia, perchè quell'uomo è lo stromento che presselsi a portare il mio nome al cospet-
- (1) Sassiste tottora la lutta la sana lunghezza : è la più grande e apaziona della città, che attraversa da oriente ad occidente da un'estremità all'altra; i suoi ediffil aono altrettanti magazzini lo cui sono i umostra le più ricche mercatzie dell'Asia.

  (2) Coà vieno ozzi designata quella casa aucora, ed additata quella che a
- Quarante passi distante nella stessa strada ahitava Anania, ed ove, se credesi alla tradizione, fu sepolto. Là vicino è una fontana dalla quale fuattitata l'acqua che servi al batteamo dell'apostolo novello.

to de Gentili, de re e de figli d'Israello. Perchè gl'insegnerò quanto è d'uopo che soffra pel mio nome.

α Obbedì Anaula, ed entrato nella casa or' era Saulo, gl'impose le mani e gli disse: Saulo, mio fratello, il Signore mio Gesù che ti apparve nel cammino per cui venisti, mi ba mandato a te perchè tu possa ricuperare la vista, ed essero ripieno di santo sairito.

- « Ad un tratto caddero da'suoi occhi le morbose squamme, riacquistò la vista, ed essendosi alzato, veune rigenerato al fonte battesimale.
- « Avendo in seguito preso qualche nutrimento, riacquistò le forze e dimorò per qualche tempo coi discepoli che erano a Damasco.
  - « Imprese quindi a predicare Gesù nelle sinagoghe assicurando che era il figlio d'Iddio.
  - « Tutti quelli che l'udivauo erano colpiti d'ammirazione e dicevano: Non è egli colui che perseguitara sì crudelmente in Gerusalemme coloro che invocavauo quel nome, e che venue qui per arrestarli e darli in mano ai principi de'sacerdoti?
- « Ma Saulo rinvigoriva ogni vieppiù e coufoudeva i Giudei che stauziavano in Damasco, dimostraudo loro, che Gesù era il Cristo.
- « Qualche tempo dopo i Giudei riuniti decisero di farlo morire.
- « Saulo ebbe avviso della trama contro i suoi giorni, e che giorno e notte vegliavano in agguato per trucidarlo.
- « I discepoli, durante la notte, il presero e lo calarono lungo le mura in una cesta... »
- Nel 1832 l'abbate Tustet, giovine lazarista, che serviva graziosamente da interprete a D. Geramb, mostrò con soddisfazione pietosa il baleone da cui i Criatiani, avvisati che i Giudei volevano necidere s. Paolo, favorirono la sua evasione protetti dalla notturna tenebria.
- Così dopo 18 secoli le religiose rimembranze relative alla couversione di s. Paolo, alla sua dimora nella città di Damasco da alle circostanze della sua felice fuga, si conservano inalterate a gloria d'Iddio ed a conforto edificante dei cristiano.
- Ora che pagammo il debito tributo alla memoria di s. Pao, diamo ai uostri lettori il quadro della battaglia celebre che solto le mura di Damasro ebbe luogo nei tempo delle crociate; ci limitercmo a questo fatto interessante fra tanti altri che a quell'epoca famosa ebbero luogo in que'dintormi.

Nel tempo della seconda crociata, codesto principato assa-

llio a vicenda ora dai Franchi, ora dogli Ortokidi, ora dogli Atubeki, e quasi ridotto alla losa logniale, apparteneva ad un principe mussulmano, che non aveva meno a temere dall'ambitione degli Enri, che dall'Invasione dei menio stranieri. Norredino aignore di Aleppo e di molte altre etità della Siria aveva ggia fatti moltissani i entatiri per impadoronisi della citti di Damasco, e non abhandonava punto la speranza di rinnirla alle sua altre comusita. ca mando i Cristiani risolere di sissaltarla.

« La città era difesa dalla parto di oriente e di mezzogiorno dall'alte sue mura, e verso occidente e settentrione non aveva altro riparo che i snoi numerosi giardini popolati di piante, nei quali da ogni parte sorgevano palissate, muriccioli di terra, e piccolo torri nelle quali potevansi collocare tiratori d'arco. Pronti i Crociati ad incominciare l'assedio, risolsero in un consiglio d'impadronirsi in primo luogo degli orti. Speravano di ritrovarvi delle frutta e dell'acqua in abbondanza; ma l'impresa non era tanto facile come il crederano; verzieri che stendevansi fino al piè dell'Anti-Libano, presentavano come una vasta foresta, attraversata da stretti sentieri ne'quali due uomini potevano appena camminare di fronte. Gl' Infedeli avevano fatto ner ogni dove delle trincee dallo quali potevano difendersi senza rischio dagli attacehi nemici. Nulla non potè frattanto scemare l'intrepidezza e l'ardore dell'armata eristiana che da varii lati penetrò ne' giardini. Dall' alto delle torricelle, dal centro delle einte chinse dalle mnra, e perfino dal seno degli alberi folti, nubi di frecce partivano e di dardi. Ogni passo che i Cristiani movevano in que'lnoghi coperti, era segnato da un'ostinata resistenza. Intanto gl'Infedeli senza tregna assaliti, furono alfine costretti ad abbandonaro le posizioni ehe occupavano, e eh'essi avevano fortificato.

« Il re di Geruselemme camminava alla testa del suo escriot, dei cavalieri di san Givanni e dei Templari; dopo i cristiani orientali, s'innoltravano i Crociati francesi capitanti da Luigi VII. L'imperadore d'Allemagna, e ho avvar riuniti gli avanti dell'armata una, formava il corpo di riserva e doveva guarentire gli associanti dalle insidie nemiche e dagli agguati.

« Erano i Musulmani con ardore inseguiti dal re di Gerusalemne: i soni soldati si precipitarano con esso nelle filo nemiche, e paragonarano il daco loro a Davidde che, al dire di Giuseppe, aveva un di neciso un rodi Damasco. I Saracini, combattendo sempre, si erano riantil vulla riva del fiume che scorre sotto le mura della città per allontanane a colpi di pietre e di freccie i Cristatini oppressi dal

calore, dalla sete e dalla fatica. Invano i guerrieri comandati da Baldovino tentarono più volte di sbaragliare l'escreito mussulmano e sempre vi si oppose un' invincibile resistenza. Si fu allora che l'imperatore d'Allemagna segnalò il sno coraggio con un fatto d'armi degno degli eroi della prima erociata. Seguito da nn picciol numero de'snoi, passa fra mezzo all'armata francese, che la difficoltà de'Inoghi impediva di combattero, e viene a formare l'avanguardia de Crociati. Nulla non resiste al suo impetnoso assalto: tutti i nemici che s'abbattevano in lui cadevano sotto i suoi colni, allorchè un Saracino di una statura gigantesca e coperto delle sne armi a lui s'avanza sfidandolo a singolar tenzone. L'imperatore accetta la sfida e vola tosto ad incontrarne il paragone. Alla vista di quella particolar pugna, immobili spettatrici, le due armate aspettavano con ansia scambievole, che uno de due campioni avesse l'altro atterrato per incominciaro la battaglia. Bentosto il guerrier saracino da nn colno di spada è rovesciato di sella; il colpo vibrato sull'omero al mussulmano avcane diviso il corpo in due parti. Quel prodigio di forza e di valore raddoppiò l'ardore de Cristiani e gittò lo spavento fra gl'Infedeli. Da quell'istante i Mussulmani costernati si prepararono a cercare un sicuro asilo nella città e lasciarono i Cristiani padroni delle rive del fiume. Ma l'ambizione dei capi dell'armata fece perdere il frutto di una sì grande vittoria, e la discordia che insorse fra loro sparse la disperazione in tutta l'armata, che abbandonò dopo alenni giorni un'impresa, i cui preparativi avevano occupato l'Europa e l'Asia per tanto tempo. » (Istoria delle Crociate).

« Ritornando a tempi a noi più vicini, vediamo di volo qual sia la gradevole posizione di questa città, e diamo una ra-

pida ocebiata ai snoi pubblici e privati edifizi.

« Damaso ergesi si più dell'Anti-Libano a quarantacinque leghe da Gerusaleume; colline rioperte di abiert e di revetara sorgono vicine alla città; nel sno territorio vi sono più peasetti, alcuni del quali conservano un nome nell'istoria. Un torrento che rumeroso precipitati dall'allo delle montagne, scorre sopra ma sabbia dorata, dividesi in varii bracci, bagna la città e porta fertilità e la freschezza nella Valle delle Viole (d' Abennef-Sage) popolata d'opi sorta di alberi fruttieri. La città di Damaso già era celebre nella più remota nutichità; avea veduto ergersi e ca-dere la città d' Palmaira le cit rovine tuttora s'amarinano in que d'intorni. Ezcebiele vanta i snoi deliziosi vini, le sue numerose officine o le sue lane d'amarinali clover; molti passi della Seri-tura dipingono Damaso per un soggiorno di delizie e di volut-la. Vanivasti a bellezza ed amenti di desoni giradini, la magnifica V. Vanivasti a bellezza ed amenti di desoni giradini, la magnifica.

Op. stor. e biog. - VI, 30

cenza de'anoi palazzi, mobi de' quali erano costrutti con varioninti marmi. »

Damasco a vicenda conquista degli Ehrci, de' re d'Assiria, dejacucesori di Alessandro, aedda in seguito in potere de Romani. Fin dal secolo d'Augusto, le predicazioni di s. Paolo aveanla popolata di Cristiani; verso il principio dell'Egira (era de Mussulmani che principiò nel 622, epoca in cui Maometto fuggi dalla Mecca i, essa fu assediata e presa dai luogotenenti dei califii; una gran parte degli abitanti, che dopo una capitolazione vergognosa andavano a ricercare un asila o Castantinopoli, furono insegniti nella fuga loro, raggiunti e trucidati dai feroci vincitori sul territori di Tripoli.

« Da quell'epoca Damasco, formando un principato, fu sempre in potere dei Mussulmani.

e Le strade della città, ad eccezione di quelle vicine al serraglio, sono in generale aquestisme, ed altrettanto più mismode che per la maggior parte sono mal selviate o nol sono affatto; quella in cui abitano il Francescani, rea impartiachile; quo Duoni religiosi la fecero aloro spese lastricare di hellissime pietro quadrate. Il hassà ne fu avvertito, ed ebbe la generosità, rimarchevole presso un turco, di ordinare, non giù che fosse distrutta l'opera, ma di condanare il convento ad un' emenda di quaranta borse in espiazione di quell'arbitraria operazione. Si è soprattuttodopo la pioggia che l'improprietà delle strade è spaventerole: non vi si può transitare senza ingolfare le piante ju un fango tonace e profondo.

« Le case costrutte in legno ed in mattoni, intonacate di creta invece di calcina, sono come tutte quelle della Turcbia prive di finestre verso le strade. La porta simile all'uscio d'una prigione, o sportello, è sì hassa che bisogna curvarsi penosamente per varcarla. Tutto esteriormente denota povertà e miseria, ma oltrepassata appena la soglia uno trovasi come per incantesimo trasportato in un mondo novello. Percorso nn piccolo andito oscuro presentasi tosto un cortile magnifico lastricato di marmo bianco, ornato di una vasca parimenti di marmo, coronato di un orlo di gelsomini d' Arabia, da melaranci da cedri, da melagrani e da fiori odoriferi. Dal centro della vasca zampilla un' acqua limpida in alto a più getti, che ricadendo in fascio mantengono una dolce freschezza : lateralmente sono le camere e le sale destinate a ricevere le persone straniere. Le sculture, gli ornati in oro, i cristalli, i sontuosi arredi, le rare porcellane, le pendulc di forme le più eleganti, i cuscini, gli strati ed i tappeti de più ricercati tessuti, in una parola tutto ciò che il progresso delle arti può somministrare al più raffinato ed elegante lusso, vi si trova riunito con altrettanta profusione che gusto.

- « Attigui a codesti deliziosi appartamenti, iu molte abitacio sono giardini abbondani di legumi, di fretti, di albercoca armeniaci, e soprattutto di deliziose prugne de cecellenti racenni. La migliore delle ure, mi vonen assicurato esser quella
  cono i Turchi della sua eccellenza: Momento giuocava un giorno a scacchi insience al bon Dio, che sete, o per scenarne l'arsura chiese dell' uva; nell' istante che prendevane un grappolo,
  alcuui acini spicciolaro dalle suo etite, e sicomo trovrassi egli
  precisamente al dissopra del villaggio di Dakata, vi caddero sur
  un suolo che il ciclo parera a sossee sepressamente preporto. Il
  grandli svinechati dal toro involucro germeglarone ce el tempo
  racconi di Damassinglione coppo a cui el dovute il migliore dei
  racconi di Damassinglione coppo a cui el dovute il migliore dei
- « Le diverse casc che visitai e delle quali potei osservare magnificenza appartengono a famiglie eristiane che non hano una fortuna maggiore di cento mila seudi; quelle dei Turchi, i quali sono ben più opulenti, le sorpassano in bellezza e magnificenza. Io non potei pienetrarvi: tranne qualche circostanza straordinaria, non avvi che i Mussulmani che ne abbiano l'ingreso-
- a I più rimarchevoli fra gli edifizi particolari sono i palaci ai degli agà. Il castello è una fortezza la cui estensione presenta l'aspetto di una seconda città; le mura ue sono rovinate. Le cianque torri che lo difendono, quantanque antichissime, sono tottimo stato. Le pietre hanno la particolarità di essere state taciliate a faccette.
- a I bazari ed i magazzini di Damasco sono in gran numero e la maggior parte bellisimi. Ve ne ha di quelli specialmente destinuti ad un solo genere di industria o di commercio; ma negli ni oi negli altri si trovano in deposito do in vendita, oltre ai prodotti del paese, le stoffe le più preziose dell'India e quasi tutte le mercanzio d'Europa. I bazar nonoi sono i più magnifici. In costrazione foro è della massima elegazza e prendono la luce dallo intentrelle degli abaini. Quello ri codetti cultirabe uni parre promote dell'antico della della della della della contenta per la sua forma esteriore la piazza delle granaglie di Parizi.
- α I più rimarchevoli edifizi fra tanti, sono le moschee, sia per la quantità che per la costruzione loro; se ne computano almeno 200 fra le quali talune sono bellissime. Ma sciagurato il profano che osasse a vicinarlesi; più sciagurato aucora se osasse

pouetrari i egli espierable colla morte il delitto d'averla profanata. Chi non è masultamo deve contentari di rederic da lumge; la più degna d'attenzione è quella che portava il nome di s. Gio. Battista allorche èra chiesa resistana. A presar fede ai Damasceni vi si conserverche ancora, in un harile d'oro, la testa del santo precursore che, all'asserti oro, ; if us spollo. Secondo del santo precursore che, all'asserti oro, ; if us spollo. Secondo penerò nella mosche, alla sarebio divisa in tre nazale lungigie penerò nella mosche, alla sarebio divisa in tre nazale lungigie 400 piedi, i cui archi sono retti, per ogni fila, da 44 colone; e nel centro l'edilitrò è sormontalo da ma immensa cupula socienuta da quattro cuorni pilastri; nel fondo sono due piecol trilume base con grandi lettorili gie coristi, el da disogra evvi uu roro pei cantori; il pavimento è decorato dai più stupeudi tappeti. » D. Genausi.

Abbondanti sono le relazioni concernenti l'isola di Cipro si frequentemente visitata dai viaggiatori; noi ci limiteremo alle cose niù interessanti.

« Cipro non ha nè fiumi nè torrenti, ma soltanto fiumane, che non sono in estate che burroni sabbiosi ed asciutti; eisterne, fontane e qualche rigagnolo somministrano l'acqua necessaria agli abitanti della città e delle campagne. Onauto ai frutti della terra, gli agricoltori, li aspettano dall'umidità atmosferica e dalle piogge invernali, come l' Egitto aspetta le sue raccolte dalle inondazioni del Nilo. Percorrendo l' isola, non vi si incontra in nessun luogo, anche sulle alte montagne, quelle folte hoschine, quelle opache foreste o quelle selve fronzute ehe mantengono la freschezza e l' umidità del snolo ne' nostri elimi. Nella primavera, non ostante, il ranunculo, il giacinto e l'anemone eo loro fiori danno ai luoghi più selvaggi l'aspetto d'un giardino; quindi nei mesi di giugno e di luglio non vedesi più che una secca polve d'erbe combuste sonra un suolo arido e nudo. Il Limbat vento che regna a Smirne, visita pur l'isola di Cipro e colla sua brezza ravviva ad un tempo gli uomini, gli altri animali e le piante. Le belve non vi sono conosciuto; ma un aspide, giallo e nero, chiamato couphi, comune in que'luoghi, nascosto nelle messi, cagiona sovente la morte durante la ricolta. I Cipriotti amano molto la caccia che le abbondanti lepri, beceaece e pernici ed altri augelli di passaggio rendono dilettevole.» (Corrisp. d' oriente).

La maggiore celebrità di Cipro tuttora consiste nella visita che ricevette da s. Paolo: gli Atti degli apostoli raccontano il suo passaggio in quell' isola, nella seguente maniera:





« Saulo e Barnaba mandati dallo Spirito Santo salparono per Cipro.

« Ginnti a Salamina, oggi Famagosta, predicarono la pa-

rola d'Iddio nelle sinagoghe de Giudei.

« Avendo attraversata l'isola di Pafo vi rinvennero un Giudeo mego e discorpata chiamato Rangogo.

Giudeo mago e falso profeta chiamato Bargesù.

« Che era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente.

Quel proconsole desiderando sentir la divina parola mandò iu

traccia di Saulo e Barnaba,

« Al che si opponeva il mago, perchè cercava di stogliere
il proconsole dall'abbracciare la fede.

« Saulo, essendo ripieno del santo spirito, e fissando il

mage a

« Gli disse : O nom pieno d'ogni sorta di artifizi e di malizia, figlio di Balaal, nemico d'ogni ginstizia, non cesserai tu giammai di pervertire le diritte mire del Signore?

« Ma oggi la mano del Signore ti colpisco; sara i incontanente cieco, e fino a du ndato tempo non rivedraj più il sole. Ad un tratto si trovò nelle tenebro, s' oscurarono i suoi occhi e da ogni lato riererava qualcheduno ebo gli desse la mano. Il procousole, testimonio di quel miracolo, abbracciò la fedo ammirando la dottrini del Signoro.

Quando la parola dell'apostolo fruttificava in una città vi dimorava finche lo permettevano le cure che serbava alle altre chiese; ma se veniva disprezzato, rivolgeva altrove i suoi passi; ed affrettavasi a portare altrove la vera luce a genti più docili. Il nome di Cipro trovasi frequentemente cistato eula storia

delle recities. Sin mille principalitation de delle recities. Sin mille principalitation de delle recities. Sin mille principalitation dell'internation greco, che a coussava di non are remanationation dell'internation greco, che a coussava di non are remanation del non are remanationation dell'internation dell'

Quindi Riccardo cnor di lione, che nel primo nrio annienio l'escretto d'Isacco Comneon, s' impadronisce dell'imperatore di Cipro, lo carica di cateno di argento e dona quel regno a Losignano re di Gernaslemme. La sua ultima figlio Carlotta, arcado sposato Luigi di Savoia, veggonsi no' stemni di questi principi a figurare insieme intreceiste le corone di Cipro e Gerusalemme.

San Luigi approdò in quell'isola il 21 settembre 1248;

Enrico pronipote di Guido di Lusignauo che aveva ottenuto il regno di Cipro nella terza crociata, ricevette il re di Francia a Limissa, e lo condusse nella sua capitale di Nicosia in mezzo al-

le acelamazioni del popolo, della nebiltà e del clero.

Nel 1478, di tutte le conquiste delle erociate, nen avevano i Cristiani conservato che il regno di Cipro e l'isola di Rodi ; il primo di que due geverni, dopo avere resistito lungamente ai Mussulmani, divenne contemporaneamente la preda ed il teatro delle rivoluzioni , un figlio illegittime dell'altime sovrano fu coronato re di Cipro nella città del Cairo; sotto gli auspizi ed alla presenza de' Mamalucchi, ed il nuovo re promise di essere fede-le al sultano d' Egitto e di pagare cinque mila scudi d'oro per la manutenzione delle grandi moschee della Meeca e di Gerusalemme !! Poscia Venezia se ne rese padrone e la conservò durante cento anni circa, sinchè ne fu per sempre spogliata dai Turchi. Si fu pure a Cipro che ritirossi Giacomo Cuore orefice di Carlo Settime, condannato a morte perchè non si era in caso di pagarlo de' suei crediti contratti duranti le guerre d'Italia; e che il re di Francia contentossi di esiliare. L'epigrafe della sua lapide era: « Il signer Giacomo Cuore capitan generale della Chie-« sa contro gl' infedeli ».

D. Geramb, sbarcato nell'isola di Cipre, scrive al sue amico il 30 settembre 1831 tutte le interessanti circostanze circa

la storia di quell' isola celebre ; poscia sogginnge :

« Voi non aspettate certamente da me, che vi ridica ciò che fu l' isola di Cipro per l' antichità pagana ; che ie vi parli dell'infame dea a cui era consecrata : delle feste e del culto impuro, di cui codesta divinità fu oggetto a Pafo, Amatonta, ecc., e tributatole da un pepelo dedito al lusso ed alla dissolutezza. Un pellegrino che va a visitare la tomba del figlio di Maria distrae la sua mente da simili quadri, e ne lascia il pensiero a quella classe di peeti la cui lubrica musa non arrossisce celebrando nei suoi carmi le più colpeveli sregolatezze dello spirito, e le più vergognese tendenze del cuore ».

Noi amiame e seco lui dividiamo questo pio sdegno del trappista, che tutto pieno dell' ardente desiderio di visitare i santi Inoghi, temerebbe ginstamente di macchiare la sua immagina zione colla sola rimembranza delle feste celebrate in onere di Ciprigna e di tutte le follie alle quali davansi in preda gli adora-

tori di quella impudica dea.



Corinto — Predicazione di S. Paolo ai Corinti — Corinto nel 1896; nel 1884 — Efeso — Nazioni storiche — Soggiorno di San Paolo — Tumulto ecciato dagli orefici — Utilme gesta di S. Giovanni — Morte di Maria.

Il culto de Cristiani, forte fin del suo nascere, non si è linidamente nascoto ne borghi, o nelle città occure; andò con alta la fronte a presentaria a colte e popolose nazioni, sifiò i lelosofi della Gretie in mezzo a i loro numerosi disepoli; fece rimbombare della sua voce i templi del paganesimo che na folla di adoratori popolavano, e colla croce alla mano mandò in rovina un edificio di errori che la cecità e le passioni umano avovano consolidato da Os secoli.

Corinto al celchre de' suoi templi dedicati a Venere ed a Netuno, Corinto la eni ricchera, il cui fiasto ed il cui linsco, orano passati in proverbio, [1] la cui posizione era sì bella e si forte, dovo le arti erano ia none, ed il cui nome rammenta uno degli ordini i più eleganti d'architettura, contava numero-sissime seuole nelle quali il filosofia e la retorica erano insegnate dai migliori maestri, a vi si rendevano da ogni parte stranieri per instruiri si uelle science. Paolo non avra timore di andarvi pur anco, lai che nella dotta Atene « era stato commosso nell' intimo di sè stesso veggendo che quella città re ni preda alla idolatria « e che in mezzo all' arcopago, al cospetto de' filosofi stoici ed epicarei esclamars'.

- « Signori, mi pare che in ogni cosa voi siete religiosi fino all' eccesso :
- « Perchè, siccome osservava, passando, i simulaeri dei vosiri dei (tutte le piazze n' erano popolate), vidi pur anco un'ara snlla quale cra scritto: al Nume ignoto ... Quel Nume adonque, cho adorate senza conoscere, è il Dio cho vi annunzio ».
- Assistito dall' istesso Dio, ch'egli predica a quella dotta admanza, egli continua:

  « Dio che creò l'universo e tutto ciò che racchiude, es-
- sendo il Signore del cielo e della terra, non abita punto ne'templi eretti dagli nomini.
  - Non è onorato da monnmenti umani, come se avesse

    Non licet omnibus adire Corinthum.
    A Corinto stanzior non lice a tutti.

288

d'uono di qualche creatura, lui che dona a tutto la vita, la respi-

razione ed ogni altra cosa.

« Si è lui che fe' pascere d' un sol motto l' umana famiglia per abitare tutta la terra, avendo determinato il preciso tempo ed i limiti della sua dimora nel mondo-

α Affinchè gli nomini cercassero Dio e che procurassero di rinvenirlo come colla mano ed a teutone, quantunque egli non

sia lunge da noi.

« Perchè si è in lui che noi abbiamo la vita, il moto e l'essere ; e come taluni de' vostri poeti già dissero :

## Noi siamo figil dello stesso Iddio.

Poichè dunque noi siamo di stirpe divina, noi non dobbiamo credere che la divinità sia rassomigliante all' oro, all'argento, ai marmi, di cui l'arte e l'industria degli nomini fece delle immagini.

« Ma Dio avendo lasciato passare e come dissimulato quei tempi d'ignoranza, fa ora aununziare a tutti gli uomiui ed in .

ogni luogo, che facciano penitenza.

« Perchè ha fissato il giorno in cui deve giudicare il mondo secondo la sua giustizia col mezzo di colui che destinò ad esserne il giudice, del che diede una prova certa a tutti gli nomini risuscitandolo d'in mezzo ai morti...

« Ma quando essi udirono parlaro della risurrezione dei morti alcuni so ne beffarono ed altri dissero : Noi vi ascolteremo un'altra volta su questo articolo.

« Così Paolo usci da quell' assemblea.

« Taluni però s' unirono a lui, fra i quali fu Dionigi senatore dell' arconago, ed una siguora chiamata Damaride, ed altri con loro ».

Un ammirabil quadro di Raffaello, nel qualc sono disposte le figure con tant' arte e fra lo quali domina quella graude e bella di Sau Paolo, eternò la memoria di codesta istorica religiosa scena. Altri pittori e molti incisori trattarono lo stesso nobile soggetto che prestasi così bene al talento ed al genio degli artisti.

Così i filosofi della città la più civilizzata e la più istrutta della Grecia, dopo una predicazione così chiara e cotanto imponente, ridevano come fauciulli quando si parlava loro della risurrezione e del giudizio; tutta la loro scienza non aveva loro insegnato che l' nomo non poteva perire come i bruti, e che la giustizia eterna doveva un guiderdone alla virtù, ed un terribile castigo alla colpa... Quindi come se fossesi trattato d'una tesi insignificante, di una questione letteraria, taluni dissero al grande apostolo: Noi vi ascolteremo no altra volta su questo punto; a dimani, pareva dicessero, imitando que' membri indolenti del senato di Tehe che respingendo la rivelazione di un progetto che tendeva niente meno che alla rovina dello stato e di loro stessi, esclamarono : A dimani le cose serie, e passarono alla sala del festino; il giorno dopo l'autorità non era niù nelle mani loro, erano rovesciati e fatti prigionieri.

San Paolo non fu nella sua missione a Corinto molto felice : egli vi lavorava colle sne mani con alcuni Giudei che l'imperator Claudio aveva costretti a lasciare Roma, ed occupavasi a fare delle tende.

« Ma egli predicava ogni sahato nella sinagoga ed innestava ne' snoi discorsi il nome di Gesù sforzandosi di persnadero gli Ebrei ed i Greci.

« E quando Sila e Timoteo vennero in Macedonia, Paolo impiegavasi con maggior ardore a predicare as Gindei che Gesù era il Cristo.

« Ma siccome i Giudei contraddicevansi con parole e bestemmie, loro disse scuotendo i suoi abiti : Che il vostro sangne sia snlle vostre teste ; per me ne sono innocente, e me ne vado fin d' ora verso i Gentili.

« Ed essendo uscito di là n' andò appo uno chiamato Tito (giusto)(1)che temeva Dio, la cui casa era attigua alla sinagoga. « Crispo, capo della sinagoga, con tutta la sua famiglia

convertissi al Signore; molti altri fra i Corinzi, dopo aver udito Paolo, credettero e furono battezzati.

« Allora il Signore disse a Paolo, in una visione che ebbe nella notte : Non temer nulla, ma parla senza tacerti per qualunque siasi cosa; « Perchè son teco e nessun potrà farti alcun male, perchè

ho in questa città un popolo numeroso. « Sostò dunque un anno e mezzo a Corinto predicandovi.

la divina parola. « Ma quando Gallione fu proconsole d' Acaja, i Gindei, di comune accordo, sorsero contro Paolo e lo addussero al suo

tribunale. « Dicendo : Costui vuol persuadere gli uomini ad adorare Iddio in un modo contrario alla legge.

« E Paolo essendo in procinto di parlare per la sua difesa, Gallione disse ai Gindei : Se si trattasse, o Giudei, di qual-

(5) San Paolo gli ha indirizzato una epistola chiamandoto suo figlio. Op. stor. e biog. - VI, 37

che ingiustizia o di qualche mala azione, io mi crederei obbligato a darvi pazientemente retta.

« Ma non trattasi che di dottrine, di certi nomi e della vostra legge, terminate voi stessi le vostre quistioni, che io non voglio esserne giudice ».

Stanco Paolo dell'inutilità della sua missione, e senza dubbio guidato dalla volontà divina, dimorò ancora alcuni giorni

co' suoi fratelli, poscia congedossi da loro.

Così in mezzo di quelle due città dedite allo studio della filosofia, alle arti belle, ai mestieri ed alle lettere, dove le scuole erano in gran numero, il paganesimo, col suo culto ridente e la sua morale facile e corrrotta, aveva gittate sì profonde radici, e gli occhi degli uomini anche i più istrutti erano talmeute chiusi alla vera luce, che tutta l'eloquenza di Paolo non poté cattivargli che un piccol numero di seguaci ossia discepoli. L'accecamento degli abitanti della città di Corinto e di Efeso dovea durare ancora per qualche tempo. Paolo più tardi scriveva due lettere a que' di Corinto. Si è nella prima che fece l'ammirabile pittura della carità, « che soffre tutto, crede tutto, spera intio, e si rassegna a tutto ». Nella seconda, parlando loro coll'effusione e colla tenerezza di un cuore paterno, servesi di queste espressioni : « O Corinti! noi vi parliamo con espansione, ed il nostro cuore si è dilatato.

« Le mie viscere non sono punto chinse per voi, ma le vostre lo sono per me. Concambiatemi dunque amore per amore, io vi parlo come a' miei figli, dilatate voi pure il vostro seno per me.... siate uniti di spirito e di cuore; vivete pacificameute, ed il Dio d'amore e di pace sarà con voi.... a vicenda salutatevi col santo amplesso ». Una simile favella è ai nostri occhi un' evidente prova della verità della religione cristiana. Non avvi che un Dio vittima del suo amore, che possa inspirare a' suoi discepoli parole piene di uno zelo sì puro, e di una bontà sì commovente.

La dimora di Sau Paolo a Corinto, la sua predicazione in mezzo di anella città, e le epistole che in seguito diresse ai suoi abitanti ci hanno in sulle prime preoccupati; ritorniamo agl'interessi materiali di codesta città ed alla sua storia; si è un

gran dipintore che va ad aiutarci in questo lavoro.

« Corinto inualzasi ai piè della montagna, in una pianura che stendesi fino al mar di Crissa, oggi golfo di Lepanto, solo nome fra i moderni che rivalizzi nella Grecia in bellezza coi uomi antichi. Quando il cielo è screno scopronsi al di là di quel mare, le cime dell'Elicona e del Parnaso; ma non iscorgosi dal-

la città stessa il mare Saronico; necessita, per distiuguerlo, salire l' Acro Corinto ; allora vedesi non solo quel mare, ma lo sguardo s' estende persino alla cittadella d' Atene e fino al capo Colonna : è dessa, dice Spon, nna delle più mirabili vedute dell'universo. Io lo credo facilmente perchè dalle falde istesse dell'Acro Corinto la prospettiva incanta. Le case del villaggio assai spaziose e ben proprie veggonsi a gruppi in quella pianura fra gelsi, cipressi e melaranci. Le viti che sono il tesoro del paese danno a quelle ubertose campagne un' aria di freschezza e di fertilità senza pari. Esse non sonovi elevate in ghirlande su alberi o pali come in Italia, nè tennte basse come ne dintorui di Parigi. Ogni ceppo forma un verde fascio isolato, intorno al quale in autunno i grappoli cristallini lussureggiano. Le vette del Parnaso e dell' Elicona, il Golfo di Lepanto che rassomiglia ad un canale magnifico, il monte Oneio ricoperto di mirti, formano a settentrione ed a levante l'orizzonte del quadro, mentre che l' Acro Corinto, lo montagne doll' Argolide e della Sicionia s'innalzano a meriggio ed a ponente ; quanto ai monumenti di Corinto, non sussistono più ; il sig. Foucherat non iscoperse fra le rovine che due capitelli corinzi, unici testimoni a rammentar l'ordine arebitettonico inventato in quella città.

ac Corinto rovesciato da capo a fondo da Mmmnio, rieditata da Giulio Gesare e da Adriano, una seconda volta distrutta da Alarico, rialzata di unovo dai Veneziani, fu saceleggiata una terza ed ultima volta da Momento II. Strahona le vide poco tempo dopo la sua ristaurazione sotto Angusto; Pausania rammiro al tempo di Adriano, e dai monamenti che ne descrisse dovera essere in quell'epoca una città magnifica. Sente sido interessanto sapre ciò Ciè essa poleva essere han elivo atta di controlo di alta della di passo. Ma quel Giudo spagnoto raccotta gravennente che giunes a Patrasso, città d'Antigatoro di Adasandro il Maccione v. Di la venno a Lepanto el a Corinto; eggi ritrova in questi difina città recento Giudei diretti dai venerbili rabini, Leon, Giamb, ed Ezechia; ed era tutto ciò elle Beniamino cervava:

« Moderai viaggiatori banno fatto meglio conoscere ciò che rimane di Corinto dopo tante calamità; Spon e Wobler vi scoprirono gli aranzi d'un tempio della più remota antichità; que rottami erano composti di undici colonne canalato, senza bane, e d'ordino dorico. Spon ha creduto riconoscere in quel monumento, il tempio di Diana Efesina. Io non posso dire se quelle colonne sussistano ancora; non le ho vedute, ma credute. aver franteso che furono atterrate e che gl' Inglesi ne trasporta-

rono gli ultimi frautumi.

"Un popolo maritimo, un re che fu filosofo e che direnne un tiranno, un brahro di Roma che credero si risizassero statue di Prassitele come si rimpiazzano corazze di soldati; codeste rimenharane non eradono Corinto goar interessante; codeste rimenharane non eradono Corinto goar interessante; con come de Pindaro; cice di resultato con corazze di soldati; code di resultato de la poesia. In non parlo di Dionigi e di Timoleonte: uno che fu vile assai per non morire: Paltro assai garzatio per vivere; se giammai salisse un trono, vorrei uon discendere cho morto, e non sarei mai abbastanza virtuoso per accidero na miori fratello. Non in curo danque di cotetti den nomici. Professo il Dionigi e la circulato di cotetti della contrata di c

« Si fano tutora vasi a Corinto, ma nou sono più quelli che Clierone chiedrea con tanta premura al suo ditetto Attion. Pare del resto che i Corinti perdettero la dileziono che avevano per gli atranieri: mentre che io contemplava un masso marmoreo in una vigna, mi vidi assaltio da una grandine di pietre: apparentemente i discendenti di Lajo vogliono mantenere in altro senso l'onore del proverbio. Non iletto omnibus...

« Allorchè i Cesari rialzavano le mura di Corinto e che i dne templi degli dei sorgevano dalle rovine loro più belli che mai, eravi un operaio che costruiva in silenzio un mennmento rimasto in niedi in mezzo ai ruderi della Grecia. Quell'operato era uno straniero che diceva di sè stesso: « Fui tre volte battuto con « verghe, lapidato una volta, nanfragai tre fiate, feci moltissimi « viaggi, corsi molti rischi su fiumi: perigli per parte de ladri, a pericoli per parte de' miei connazionali, pericoli per parte dei « Gentili, pericoli iu mezzo alle città, pericoli in mezzo ai de-« serti, pericoli in mezzo ai falsi fratelli; soffersi ogni sorta di « travagli e di fatiche, frequenti veglie, la fame e la sete, molte « pene, gli stenti il freddo e la uudità ». Quell'uomo ignorato dai grandi, sprezzato dalla moltitudine, rigettato « come le spazzatnre del mondo » uon associossi iu sulle prime che due compagni, Crispo o Cajo, colla famiglia di Stefano: tali furono gli architetti sconosciuti d' nn tempio indistruttibilo, ed i primi fodeli di Corinto. Il viaggiatore percorre coll'occhio il sito di quella celebro città; non iscorge un frantume dell'are de' Pagani; ma egli vedo alcune chiesette cristiane che s'ergono frammezzo alle capaune de Greci. L'Apostolo può ancor dare, dall'alto de cieli,



l'augurio di pace ai suoi figli e dire loro: « Paolo alla Chiesa di Dio che è a Corinto » ( Isinerario a Gerusalemme di Chateau-

NIBAND J.

Viaggistori più recesti di codesto autore dell'itimerario ecc.
ci narrano che la moderna Coristo, malgrado la peca sua popolazione, è di una considerabilismim estensione, e che è governationico, è di una considerabilismim estensione, e che è governacase sono distanti i' nua dall'altra, ed una parte dello apazio intermedio è occepata da giardini, il precipui prodotti del terriorio circostante sono il framesto, il cottone, il tabacco, l'olio edi
il vino d'una qualità asperiore a quello d'Atene, Ez a pochi ignota l'ura di Corinto, a piccoli acini, d'an aspore dilicato e che
gli lugicia samo molto mescolore ne l'oro passico); l. Corinto è
il primo trecovato della Morea; mai il suo clima è si insainbre
e l'aptimno.

L'Acro Corinto o Acropoli è uno dei punti i più importanti che posseggia la Grecia per la sua difesa, ese fosse protetto da una buona guarnigione sarebbe un luogo quasi inespugnabile ; abhonda in acquad i buonissim qualità, la roccia è totta a pieco. e l'artiglieria non può attecarla che da una parte, si è da quella che venne bombardata dal sultano Moamed II. Prima dell'invenzione della polvere il solo trudimento lasciolla due o tre volte sorprendere.

## Efeso - Notizia istorica.

Un' altra città eccita tutto il nostro interesse, quella cioè dor' era il famoso tempio di Diana incendiato da Erostrato, e nella quale san Paolo ebbe anche a soggiornaro. Viaggiatori inglesi che la visitarono pochi anni sono, danno dei ragguagli ben curiosi su Efeso.

Efeso era una città celebre sulle coste occidentali dell'Asia minore situata fra Smirne e Mileto, sui lianchi ed al piè d'una catena di montagne che dominano una spaziosa pianura irrigata e fertilizzata dalle acque del Caistro.

Fra i numerosi edifici che ornavano quella metropoli della lonia, cra il lempio di Diana, la eni sola costruzione duro più d'uu secolo e che veniva considerato come una delle meraviglie del Mondo. Quell'edifizio essendo stato incondisto dall'incauto che credera con tale mezzo eternare il ano nome, fi di nuovo ricostrutto con una magnificenza maggiore a spese comuni de' stati greci dell'Asia minore. 294

Gli avanzi dell' antica Efeso furono scoperti da colti viaggiatori moderni al villaggio turco di Ayasalouck.

Quelle rovine abbracciano tutto ciò che supponesi sussistere del si rinomato monumento, che al tempo di san Paolo ancor nulla perduto aveva del sno splendore.

Pare che quell'editizio era ancora intatto nel secondo secolo, quantanque il culto di Diano aleteriorasso oggi giorno a misara che il Cristianesimo faceva dei progressi. Ad an periodo meno loutano del nostro, il tempio di Diana, la gran da sche l'Asia e il mondo intiero adoravano (Atta XIX, 27), fu in seguito distrutto dai Gott e daltri barbari; e di tempo ha si compitamente ultimata la costruzione cominciata dagli nomini, che quell'immenso edifizio quasti totalmente disbarre.

Oltre alle rovine, riavengonai que e la nobili restigi che attestano la splendere del teatro di cui parlasi negli atti degli apostoli, XIX,31. La sua situazione sul monte Prion spiega la facilità coa cui un l'immensa folla potera admarrisi; ed i numerosi scoppi di voce di quella molittadine ripettui d'all'echeggiante monte Corisso non doverano contribuir poco a raddoppiare il tumulto del popolaccio che accorrena a quel leatro.

Eleso nello sconvolgimento generale dell'imporo greco nel secolo decimoquinto soggiacque, o l'aratro solci di sacolo di na città gia al famosa. Nel mese di marzo 1836 quando fa visitata da Arnadel a Artely, verdeggiara il framento per ogni dove sa quelle deserte rovine; nu solo individno onoravasi del nome di cristiano; no solo tenea luogo di quella chiese d'Eseo già na di si florital in quel medesimo sito in cui migliaia d'uomini esclamarono un gieroro:

> Grande è la dea triforme, La Diana degli Efesii!

non odesi ora più che altro che il crocitare acuto dell'agnila e l'Indo forco del jakal. Perfino il mara rarricovsi di quella scona di desolazione; ma puzzolente palude ricoperta di gionchi rimane in longo di quel mare che portava or sono mile anni, va scelli carichi di mercanzie di tutto le regioni dell'universo allora conosciales. Nalimeno i dinorni sono fertilivi si reprira nai-ria para, e le colline olirono parecchi siti deliziosi per villaggi, incapiano l'industrioso agricolitore per parte di un goverono i trannico, di agà oppressori, di girovaghi assassini e di oziosi vagabondi.

Durante tre anni di stanza in codesta città, il grande Apostolo delle genti protetto dall' sassisteza divina, perceme a stabilirvi la religione cristiana ed a fondarsi una flordissima chiesa. Ci restano irrefragabili testimonianze della sna lenera sollecitodine per quella chiesa nel commovente precetto che dona agli anziani di quella città, e se ne trovano ancora delle più grandi nelle den epistole che loro diresse da Roma nella persona di Timotoc che recedi eseres sisto il primo rescoto di Esco. Depo a vergii date delle istruzioni per le varie classi della società, per la considera della considera di considera di considera di e rinocciato che lo soffio d'assere perfio incientato come non a scellerato. Ma la parola d'Iddio non poè essere fra le catene. Recatemi (dieva segli nel fine della seconda epistola quando non aveva più speranza di raggiugenelo) recatemi i miei libri, e soprattot quelli in carta pecora... Trutti i fratelli vi as-

a latano ».
Noi prendercmo ad imprestito dal gindizioso autore dell'Istoria ecclesiastico i raggnagli sul tamulto eccitato ad Efeso dalla sommossa degli orefici gelosi che i Cristiani giornalmente aumentando cran nocivi al culto di Diana; e sugli ultimi anni del-

l'apostolo san Giovanni in quella città.

« Quando san Paolo prima di passare in Macedonia era ancora in Efeoa caedde a cagion del Vangelo una grande sommosa. Il tempio di Diana d'Efeo era nua delle meravigite del mondoi: tutta l'asia avea contribuito a edificario in 400 anni. Era Inngo 420 piedi, Iargo 220. Sostennto da 137 colonne alte CO piedi, cisserua delle quali era stata dono di nu re, ed eraso tute ornate di bassirilici. I legnami del tetto eraso di cedro e le porte di cipresso. Erasi preferia quella qualità di piante perche di maggior durata. L'idolo della deser apiecolissimo. Chi lo vomedesimo, quanto per la repio fore stato sette volte ricottristo. Non avrebhero bastato pochi volumi per descrivere tutti gli ornamenti, gli addobbi e lo ricottezze di quel tempio. Da remotissi me contrade venivasi a visitarlo; ed ognuno cra vago di averne il disegno.

« Un orefice chiamato Demetrio facera di que'piccoli templi in agento e stipendiava no gran numero di opera i che quel l'avoro arricchira. Un giorno li rannò tatti insicme agli altri dello stesso mesitere, e rappresentò l'oro che Pudio all'arena una gran quantità di persone dal callo della dea, non solo in Efeso, ma in tutta l'Asia, e che il troffico loro non che l'onore della gran Diana erano in pericolo, pud disporso li accese di siegno e comisciarono a gridare: La gran Diana d'Efesol Goll'interesse mescendoi colla religione, cutta la città fin in movimento, corsero al teatro e vi trascinarono Gajo e Aristarco Macedoni del seguito di san Paole. Fu impedio d'andarci egli stesso da dicuni degli saiarchi suoi amici lo mandarono a pregare di non comparire in quol teatro. Quegli saiarchi, i più considerenti diella provincia, avevano inspecione sulleccrimonie della religiono pagana e sugli affari pubblici. Tudio cra confusione gridavano serua intendersi gli mi gli altri; la maggior parte non sapova perché fosse colli romata.

« Allora i Giudei aizzarono un certo Alessandro, a segno che superata la calca fè cenno colla mano per ottenere silenzio volendo parlare al popolo apparentemente per incitare i Gindei a recere l'odio loro contro i Cristiani. Credesi che codesto Alessandro era un magnano che lavorava i metalli del quale san Paolo istesso si lagna. Quattro gentili avendolo riconosciuto ad nn tratto gridarono: La gran Diana di Efesol e quel grido ripetnto durè per circa due ore. Finalmente il segretario della città avende pacificato il popolo disse: Cittadini d' Efeso! chi non sa che questa città onora la gran Diana figlia di Giove? Que'due che qui furono addotti cattivi non commisero sacrilegio, nè bestemma contro la dea pronunziarono; se Demetrio ed i suoi compagni hanno qualche dissidio con qualcheduno, vi sono proconsoli e tribunali di cui ponno valersi. Se voi bramate qualche altra cosa potrà proporsi in un'assemblea legittima perchè in quest'adunauza corriamo il rischio di essere tacciati di sediziosi. Con queato discorso egli congedò i fanatici; e così Dio guidava le meuti le più riscaldate per non rallentare i progressi del sno Vangelo. Dopo che fu acquietato quel tumulto, san Paolo chiamò i suoi discepoli, esortolli, disse loro addio, e partì per la Macedonia. (Istor. Eccles. di FLEURY).

« L'esilio di san Giovanni finito coll'avvenimento di Nerva al trono, egli neci dall'isola di Patmos (ne parteceno poi) e ritornò ad Efeso dore passò il rimanente de'anoi giorni, di là governando tutte le chiese dell'Asia. Petrissi in tutti i lnoghi circonvicini secondo che erane pregato, sia per consecrar vescori; sia per secrre chierici secondo che lo Spirito Santo gli additava chi irera degno sia per la discipilia della Chiese.

« Nello andare ad ma città poco lunge d'Efeso, dopo aveconsolati i fratelli, s'abattè in na giovine ben fatto e d'uno apirito s'egliatissimo ed avendolo preso ad amare, lo raccomando caldamente al rescovo dicendogli; abbi gran cura di questo garraose, io te lo raccomando in presenza della Chiesa e di G. G. che prendo i testimoni della mia commendatizia. Il vescovo se no fece carico, e l'apostolo col massimo ardore riconfermandogli le sne raccomandazioni se ne ritornò ad Efeso. Il vescovo ritirò presso di sè quel giovinetto, gli fece dare una particolare educazione e finì per amministrargli il battesimo. D'allora in poi credendolo in sicurezza mercè il sagramento, rallentò alquanto le prime sue care e lasciavalo in balia di sè stesso. Troppo presto quel giovinetto, arendo la sua libertà, si lasciò trascinare nella compagnia di giovani dissoluti. In sulle prime allettaronlo con festini o simposii, ma grado a grado l'indussero ad esser loro compagno nel depredare i viandanti, quindi ad azioni ancora peggiori lo traseinarono. A poco a poco videvisi abituato; ed essendo per natura ardentissimo, quand'ebbo una volta traviato, a guisa di cavallo che ha scusso il freno, non ebbe più nessun ritegno nè misura e disperando pertino della propria salvezza, trascorso ne' più grandi misfatti. De' suoi compagni formò una compagnia di assassini della quale fu eletto capo.

« Trascorso qualebe tempo, l'apostolo san Giovanni dovette colà trasportarsi per qualche nrgenza della Chiesa. Dopo ultimato le suo faccende chiese conto al vescovo dell'affidatogli deposito. Il veseovo fu sorpreso, credendo in principio, che gli si chiedes se na qualcho deposito in numerario, di cui era conscio non averne ricevato, nè osava dubitare dell' Apostolo. « Si è di quel certo garzone che ti parlo, disse san Giovanni; si è l'anima di nostro fratello che ti chieggo ». Allora il veglio abbassando gli occhi e piangendo rispose - è morto - Come i disse l'Apustolo; e di qual morte?- Egli è morto a Dio, soggiunso il vescovo; egli si è pervertito a segno che divenue un assassino ; in vece della chiesa, frequenta sulla montagna un' orda infame di scellerati al pari di lui, alla gnale comanda. L'apostolo a tale annunzio proruppe in un grido, sonarcio le sne vestimenta, e hattondosi la fronte colla destra sclamò: Ho lasciato invero un buon guardiano all'anima di nostro fratello I che mi si adduca tosto un buon eavallo ed una guida; fu obbedito, e partì all' istante nello stato in cui si trovava. Giunto nel luogo dagli assassini battuto, la loro vanguardia arrestollo. Egli senza nè schermirsi nè corcar di fuggire disse: Venni qui espressamente, guidatemi tosto al vostro capitano.

«'Il capitano aspettavalo armato di tutto punto, ma quando riconobbe l'apostolo, se ne fuggi dalla vergogna. San Giovanni gli tenne dietro a briglia sciolta, senza pensare al suo rischio ed all'età sua e gridava: Figlinol mio, perché fuggi tu il padre, un vocchio inerme ? abbi pici di me figliuolo mio; non temere

Op. e stor. biog. · V1, 38

di nulla, v'ha speme ancora di salvarti, reuderò io conto per te a G. C. e se fa d' uopo daro vientieri a mia vita per te come, egli dicido la sua per nei. Fermati e credi che G. C. istesso mi ha qui mandato ». A que detti, soffermossi il garrone, abhasia a terra il suo siguardo, eglito la sumi su anbiato termo s'immaria dell'apostolo quel traviato ravveduto l'abbracció coprendo lo di lagrime e nascondendo la destra. Il venerabile veglio lo rassiento, gli giuro d'aver ottento da cielo il suo perdeno, prego, prostrossi, gli bació la destra quasi dalle sue lagrime lavata e lo risondasse alla chiesa. Pece della frequenti orazioni per esso, di giuro no lui continuamente, gli tenno di disconi più atti a radsituto al lovide come na caradi esembar di descris più atti a radsituto al lovide come na caradi esembar di senorio più atti a radsituto al lovide come na caradi esembar di peneticara.

« Si è pure in Efeso che il medesimo apostolo acrisse il suo vangelo, negli ultini tenpi della sa vita, cicà ell'acid si 90 anni; e quando non ebbe più la forza di parlare, appena recarsai ancora alla chiesa fra colero che lo portavano, e ad ogni adunazo non rijeteva mai altro che queste parole: a Miei cari figli, amatri seminioni continente ». Mai suo discepoli anniati di quella ripettimo gli diasero on giorno: Mesatro, perche non ci dite mettodolo fi pratica, egli bata. Mori all' dadi 59 anni e venno sepolto presso alla città ». ( Flexex Storio Ecclesiastica.).

Tall rimembranza a proposito d'una città che non è più che un mucclio di ravine, un miserabile villaggio turco, non valgono esse più che lunghe e sterili discussioni sul si loi, la ricchezza e l'ampietza del famoso tempio d'Eleso! I raggnagli archeologici j più precisi non farebhero versare una lagrima ue amare la virtò, come quel sauto veglio che va in traccia della pecorella smarrita e la riconduce all' ovile.

Secondo rispettabili tradizioni, la S. Vergine avrebbe terminata la sua carriera a Efeo nelle case di ne compagnia di sua Giovanni a cui G. C. norendo l'avea raccomandata. La purezza d'anime ed icestumi dall'apostelo, il suo genio elevato e la dolcezza del suo carattere, gil averano ben meritata simile tutela. La misterioso accurità che accompagna la vita e gil ultimi istanti a misterioso accurità che accompagna la vita e gil ultimi istanti nastra istruzione. Era d'aopo che la Madro del Salvatore, creatrara privilegiata fra tutte le creature, nata e visuta nell'ocurità, uscisse da questo modo ignorata come quei hei fiori che nascono, regelano, olezzano cd a pussistono in una valle d'Ameriscono, regelano, olezzano cd a pussistono in una valle d'America, vergine aucora. Ho pensalo alcune fisite altrest, che donno solationa aversino potute comprendere, nella semplicità loro cristinna, e mercò i lumi di quella viva ficile che Dio comparte agli umili di cuoro, como Maria piena di grazie iniziata a missieri più sublimi, dopo essere stata dilaniata all'Ilagonia di suo figlio, più anali col predilictto discopolo, con san Giovanni che faceva consistere la religione in queste parole: « Amatevi sa ricenda » rese finalmente un'aniana al cielo, dall'amoro il più ardento consumata.

## XXII.

Notizia istorica e geografica su Mileto — Predicazione di S. Paolo — Missionarii francesi—Atualo stato di Mileto — Patmos — L'esitio — A pocalisse di S. Giovanni. — Situazione presente di Patmos.

Mileto era una citità celebro della Caria nell' Asia misore, ma a cagiono dello intiune relazioni dei suoi shitanti collo città confederate della Jonia, i geografi la classificarono fra le citità Joniache. Venne fondata da una coloni di Cretesi comandati da Serpedono padre di Minosso; i Cari permiserle di fabbricare una città, la quale ficci chiamata Mileto, sia a sonnigiamenti di larciti. Al quale ficci chiamata Mileto, sia a consigiamenti di larciti città, la quale ficci chiamata Mileto, sia a consigiamenti di larciti con consistenti caria. Per sono della consistenti caria, i catalizza mi en la città.

L'ammirabilo situazione di Misto, o la comodità del suoi quattro porti, uno de'quali capira us'immensa flotta, le davano già nua grande preponderanza nelle relazioni del suo commercio marittimo. I suoi na rigatori visitavano le più remote regioni lon-tano. Tatto ii Mar nero, la Proponitolo, Egitto ed altre contrade erano e frequentato dai loro vascelli e popolet delle suo colonie, il cui numero supera certamente quello di qualunquo altra città degli antichi tempi. Pià re di Lidis fecro vani ettatrivi per impadroniria di una città così importante, ma in fine quel di Mileto apisiloranos no Cresco he riononbhero pobabilmente come loro feedatario, ed acconsentirono a pagargli un tributo. I Milesti a seguito per sostene Pario ricusarono di aprire le porte ad Alessandro. Egi prese Mileto d'assalto, ma perdonò agli abitanti che ritroyò ancora nella città, lasciandoti affatto liberi.

Più tardi parteggiarono i Milest pei Romani durante le guerre contro Antioco.

San Paolo reduce dalla Macedonia vi fece un breve soggiorno (Atti XX, 15) e vi convocò i primati della chiesa d'Efeso ai quali affidò l'incarco a cui allude negli atti XX, 17-35. La chiesa di Mileto fu in seguito diretta da vescovi che intervenuero a più concill, e che erano suffraganei della metropoli della Caria. Durò questo fino alla decadenza dell'impero d'oriente; allora la storia di Mileto è imperfetta ed incerta. Tutto il suo territorio fu saccheggiato a più riprese dai Turchi, i quali padroni dell'interno del paese cercavano di estendere le loro conquiste a ponente verso il mare. Nel 1175 un sultano mandò 20 mila uomini con ordine di devastare le provincie romane e di recargli dell'acqua del mare, della sabbia ed un remo. Tutte le città sul Meandro e sulla costa furono distrutte. Mileto lo fu pure di nuovo alla fine del 13 secolo dal vincitore Othman.

Oggi Mileto è nua meschinissima piazza, ma è tuttora chiamata Palat o Palatia, il Palazzo. Il principale avanzo della ana magnificenza antica è un teatro distrutto che scorgesi a qualche distanza dalla città : è un immenso edifizio lungo 457 piedi, la parte esterna di quel vasto edifizio è in marmo, i sedili sono schicrati sul pendio di una collinetta e non ne restano che pochi. Le volte che sostenevano coi loro archi, o volnte a due ali, lo estremità del semicircolo, sono di così solida costruzione che sarebbe difficile il demolirle.

Tutti i dintorni della città ad una grande estensione, sono coperti di rovine e di sfasciumi. I reati o vestigi della città pagana consistono in muriccia ed archi diroccati, in piedestalli dispersi, in iscrizioni e namerosi pozzi. Uno di que piedestalli apparteneva all'imperatore Adriano, come presumesi dalle espressioni di « Salvatore e di Benefattore » che gli tributavano i Milesii de'quali era amico. Un altro sosteneva il simulacro dell'imperatore Severo. Anche alcuni frammenti di chiese ordinarie si scorgono in mezzo a quei ruderi.

Noi entriamo ancora in una città abitata, santificata ed illuminata da s. Paolo. La Jonia, quel delizioso paese cotanto dalla natura favorito, così hen situato lungo la spiaggia del mare Egeo, così proprio al commercio, tutto seminato di colonie greche, ricoperto da 12 confederate città come quelle dell' Eolide, fu anche privilegiato sotto il rapporto della religione. Fin dai primi giorni del Cristianesimo, gli apostoli percorsero le città primarie dell' Asia minore e vi portarono a gara la vera luce. Leggesi negli Atti degli apostoli che s. Paolo dopo avere approdato a Samo dove furono religiosamente conservati, gli scritti di Omero e di Pitagora, sbarcò il giorno dopo con alcuni discepoli nella città di Mileto.

« Perchè Paolo aveva deciso di costeggiar Efeso senza sbarcarvi, per non aver motivo di soffermarsi in Asia, premendogli essere a Gerusalemme, se lo poteva, il giorno di Pentecoste.

« Essendo a Mileto mandò ad Efeso per far venire tutti i

preti di quella chiesa.

« E quando furono giunti, disse loro : Voi sapete in qual guisa siami contennto in tutto il tempo che fui con voi dal primo giorno che entrai in Asia.

a Che ho servito il Signore con tutta umiltà e con molte lagrime (a cagione dell'acceamento dei Gindei) fra le traversio che soffersi per la cospirazione do Giudei contro di me suscitata.

« Che nulla non vi nascosi di quanto avesse potato giovarvi, non essendomi stato victato annunziarvelo, instruendovi tan-

« E predicando ai Giudei non che ai Gentili verso Dio la

penitenza, e la fede nel N. S. G. C. « E presentemente, vincolato dallo Spirito Santo, volo a Gerusalemme ignorando ciò che debba accadermivi.

« Se nonchè mi dice lo Spirito Santo, che in tutte le città dove andrò mi sono preparate cateue ed affizioni.

« Ma io non temo le tribolazioni, e la mia vita non m'è più cara della salvezza. Mi basta di terminare il mio viaggio e compiere la missione affidatami da G. C. che è di predicare il vangelo e la grazia divina ».

Non doven più Mileto rivedere il coraggioso ed eloquente difienzore della religione Cristanae; gli sibinti di cotesta citti udivano per l'ultima valta quella energica parola che convertiva i cuori, e ultimi crano quelli i consigli paterni e le consolarioni sì dolci che riccrevano da san Paolo, che li trava dalla sua carità illimiata. Eggi andava nella città santa per soffirri i persecuzioni, gli odii e la prigionia. Condotto segretamente a Caserna dalle care di un tribano di Gorusalemme premoroso di sottrarlo alle trame degli assassini, dovrà dopo mille pericoli giungere a Roma costituirivi prigioniero e fra le sisses cateno travagliare alla conversione de soni novelli concitadini. Ritornato alla librati quell'interpido postolo percorrerà nori passi solfendo ancora i tormenti, gli aggnati, le iasidie, le persecurioni; dal fine rientrando in Roma coronerà col martirio le su gloriose fatiche, dividendo il supplizio di san Pietro, col quale aveva divisa la cattività quasi un anno.

Si è codesta separazione dolorosa che san Paolo annnnzia ai Milesii colle seguenti parole:

« Io so che voi non mi rivedrete più, voi tutti di cui percorsi il paese predicando il regno d' Iddio.

« Io vi dichiaro dunque oggi che sono puro ed innocente del sangue di voi tutti.

« Perchè non ho tenuto di annunziarvi tutte le volontà d'Iddio.

« Abbiate dunque cura di voi stessi e di tutto il gregge di cui Dio vi costituì pastori, e siate cauti per governare la Chiesa che G. C. acquistò col proprio sangue.

« Perchè so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci che non risparmieratuto gli armenti.....

« Vegliate dunque rammentandovi che durantre tre anni non bo mai cessato nè di nè notte d'avvertire ciascuuo di voi lagrimando.

« Ora vi raccomando a Dio, a quello che può terminare l'edifizio che noi abbiamo incominciato, e farvi partecipi del suo retaggio con tutti i Santi.

« lo non ho desiato mai di ricevere da chicchessia, nè oro, nè argento, nè vestimenta.

« E voi sapete voi stessi che le mie mani supplirono a tutto quanto era necessario a me ed a tutti quelli ch'erano meco.

« Dopo avere così parlato prostrossi al suolo e pregò insieme ad essi tutti.

« Allora ognuno misesi a piangere, ed abbracciando san Paolo ricoprivanlo di baci; « Essendo soprattutto afflitti da ciò che loro aveva detto,

« Essendo soprattutto afflitti da ciò che loro aveva detto, che non l'avrebbero riveduto più mai,e lo accompagnarono fino alla nave ».

Commovente addio di una pietosa e riconoscente popolazione, che crasi avvezta alla fortuna di ascolatare ogni girono la ce di una parola amatal Le lagrimo 'de' Milesii, le vive loro carezze, e appratutto la loro persoveranza nella fede erano turi premio che l'apostolo desiderava per una langa predicazione, per tanti sforzi e tante presbiero.

Noi anche vedemno in Francia scene quasi altrettanto commoventi passarsi sotto gli occhi nostri. Allorchè dopo la ristaurazione alcuni vescovi giudicarono utile portar l'evangelica luce in alcuni villaggi nonchè in grandi città, dove i delitti dell'anarchia e lo guorre lunghe dell'impero avevano quasi lasciata estinchia e lo guorre lunghe dell'impero avevano quasi lasciata estinguere la face della fede, nomini pieni di zelo e di scienza forono mandati con un crocefisso per evangelizzare apostolicamente i popoli che avevano dimenticata la fede cristiana de' padri loro. I missionarii or semplici e famigliari ne'loro discorsi quando agli abitanti delle campagne dirigevanli, ora mettendo in pratica gli argomenti logici della retorica la più attraente se al cospetto di scelta udienza esponevansi, e diuturnamente facendo rimbombar le volte de' templi con un coraggio infaticabile in faccia ad una gioventù licenziosa e miscredente, ed all' orecchio di attempati incalliti nelle perniciose filosofiche massime de sofisti del secolo ultimamente estinto, insistevano in pulpito contro i peccatori ; mescevano le lagrime alle loro ne tribunali, ergevan croci nelle città e sni quadrivii delle campagne. Alla testa de convertiti fedeli chiedevano a Dio perdono di tutte le commesse mancanze duranti i giorni di follia e di traviamento. Sovente alla voce loro l'unione rinasceva tra sposi disuniti da lungo tempo, tra figliuoli e genitori separati dall'interesse, e spesso colni che avea derubato, veniva come nel tempo degli apostoli, a porre ai loro piedi un oro ingiustamente usurpato od estorto e conservato da lango tempo. Poscia quando l'opera della predicazione era terminata, quando bisognava lasciare un uditorio, rinvigorito dalla fede a praticar le virtù evangeliche, per andare altrove a propagare la parola divina, il sacerdote che era capo della missione congedavasi coll'ultimo sermone da quelli che perseveranti avevanlo ascoltato, che eransi ad esso uniti nella preghiere e nelle buone opere e che volevano vivere e morire d'or innanzi nel seno della Chiesa; allora un fremito universale di angoscia e di singulti dimostrava il rincrescimento di sì dolorosa separazione.

Se Milcio non sente più la voce eloquente di Paolò, aè aquel, a de ministri cristaini che gli succeditero nelle aposicible funzioni, se il culto di Cristo arretrossi davanti alla sciabola del Profesta. Milcio predette pure l'a nuta già del comercio che ri-rotto. Alle con la comercio che ri-rotto del profesta di comercio che ri-rotto del profesta di profesta di conservata di Mendro dai mille giri da tutti i potti celebrati i che con sono colmi di sabilità e rassi di vascelli. Che mai divenne quel popolo al famoso pel suo amore pel suo gusto per le scienze per le ratife a i rimonta pei snoi templi, per le se manifature e per le sue le sette o resono le seriche sue la media di resono di seriche sue la moderna di sua doviria l'Ecco chi che rimana ai di d'aggi, riche suo deviria l'acco chi che rimana ai di d'aggi, quantità al l'arc citatoli a potenti e al Bortie nei tempi admiti e al Bortie nei del propieta di propieta del propieta del regione del propieta del propie

« Alcuni sfasciumi, alquanta polye e pochi ruderi parlano

soli oggi di una grande città che fa madre di cento colonie ed i cui vascelli coprivano il Mediterraneo, l'Eusiso ed il mare di Arof, i figli di Mileto erano regi come quelli di Tiro e di Sidone, ma dopo avvicendate conquiste e rivoluzioni, la civilizzazione ed il commercio presero altre vie, e la grande metropoli grecavidasi a poco a poco deserta ed abbandonata. Acune famiglio turche porere, che sotto capanne sen vivono, creditarono la gloria dei Miletti ji gusio dell'obblio fisso la sua stanza in mezro allo selvatiche piante ed agli arbusti insutili di que'dintorni, ed i Butti del Manadro e l'ecci di Mileto non udranno più a pronnu-ziare i nomi di Talete o di Aspasia. » ( Corrispondenza d'oriente).

La missione di san Paolo a Mileto ci diè l'occasione di rendere omaggio dil'ecclesiastico sulo frances che udimon nel seno della capitale e delle provincie annunziare con lodevola erdore la diviasa parolo; ron soi andiamo a seguire s. Giovanni nel suo esilio a Patmos ed a percorerce il deserto nel quale feccia la voco di Dio sentire dal prediteto disceptolo, per aprirgi le porte del cielo e rivelargli segreti ineffabili, che fu dato a pochi uomini di connocerne.

#### Patmos.

Quanto mai sono ingegnosì i lirami e con ammirabile cruche intelligenti per accrevi loughi ori abbiano ad silira le intitiume dell'odio loro! Non basta di strappar gl'innocenti all'aria natia si dolce a repiraria, al suolo vivilicante della pariaria, a tutto le affezioni della famiglia; essi vogliono antora aggiugnere a tutte e privazioni del cuore le note e i patimenti insegnabili da un'aria snalsana o da un soggiorno insopportabile così gl'imperaroi romani madavano sgraziati vecchi, venerabili veccori in fondo a deserti ore il sole col raggio perpendicolare dardeggiara sa ununia appeara vettifi, overce gli accumilavano in povert viltore della superio della soli della soli della sia contra di tenente maneare: e l'istoria ecclesitatica fa mentiono di Cristiani che passavano anni neguti longbi deserti aspettundo che la morte, o che una rivolozione politica venisse a porre un terminea iloro maili ci da loro esilio.

# Son al crudell dell'esilio i giornit

Incessautemento cogli occhi rivolti a que'luoghi che ci videro nascere, sospirasi l'istante che ce li deve rendere; durante





la notte, in sogno, rivedesi il focolare paterno; il tempio dove facevansi le solite orazioni; i parenti, gli amici che ci rendevano grata l'esistenza, e l'incertezza

#### D'ogni male terreno il mai maggiore

viene coi saoi tormenti ad accrescere la pena già opprimente di tanta diagrazia. Abi che pur troppo nelle noster civil discordie, nel corso delle nostere politiche rivolazioni, già chbimo luogo a conoscere codesta pena credele, codesto suppirio lacerante ed indeterminato dell'esillo I deserti di Sinanmari si rammenteran lunga tempo di ser custoditi sotto inclemente loro eiclo, minitungo tempo di ser custoditi sotto inclemente loro eiclo, minidal Direttorio un d'un sundo, miciliale, fra miriadi di scorpioti elenosi edi moscerini.

Allorchè la Chiesa di Cristo fu perseguitata in Francia, quanto non dorvettero soffirire lunge dalla patria, vescori divisi dal gregge loro; poreri cerati di semplici costumi, avvezzi agli usi del villaggio loro, veggendosi dopo una lunga navigazione, durante la quale ogni privazione era loro stata imposta, veggendosi, dicismo, abarrati sa di na'nida splaggia, appean ricovarti in enpanos meschinissime, privati deloro libri, ed astretti a salmodare thora i piero nalco con proposito del pr

Tutto ciò che l' uomo lunge della patria, diviso dagli oggetti del 100 amore, confida allora alla earta, porta seco l'impronta di una profonda melancolla. Più sgraziato di chi per tempolimiato giacei nua cacrere, l'esiliato non travedemo il termine de 3noi mali, e non ricevendo che di rado novelle di coloro cho ha perduit, uno essale sho sospiri di rancore e d' amarezza. Ovidio, se m' è permessos citare quel vato sensnale in un libro tutto religioso, Ovidio, satretto ad obbliare i delizia di Roma, le adinazioni de suoi conclitadimi e le pompe della corte di
populatione, dice con ragione il nome di Trati di svessi del serisse durante l'asilio sulla spinggia del mare, spinggia inospitala i cui albitanti feroci come di vinisi che adoravano, immolavano spietatamente ad esse gli stranieri che la tempesta avesso
gittati su quel lidi.

Ovidio colpevole davasi in preda alla disperazione, o stancava Augusto padrone del mendo colle sue doglianze in versi; S. Giovanni esiliato al pari di lui, ma ingiustamente, per una

Op. stor. e biogr. - VI, 39

cagione tutta santa, « per la testimonianza che rese a G. C. » non si lasciò mai scoraggiare; giammai un lamento non proruppe da quel enore ridondante dell'amore de snoi simili. In quel-l'isola dell'Arcipelago, non avendo che Dio per testimonio ed alcuni pescatori per compagni, assorto la notte e il giorno nelle meditazioni delle più sublimi verità, rammentandosi per buona sorte quanto aveva ndito dalla bocca del suo divino Maestro, egli credeva ancora, per una dolce illusione, di riposaro come altro volte sul seno del Figlio di Maria, ovvero d'essere ai piè della eroce annichilato, sostenendo la Madre di quello che moriva pei peccati del mondo; San Giovanni doveva innalzarsi alla più sublime contemplazione. Onel cuore sì puro, sì amante, meritava ben d'essere iniziato ne più sublimi ed alti misteri; egli aveva acquistato per la sua castità e pel suo amore il privilegio di leggere negli imperscratabili segreti di Dio e di annunziarli agli uomini in un linguaggio che ponno intendero soli que' tali che nosseggono nna parte delle virtù di cui în onusto il predilette discepolo.

San Giovanni scrisse dunque durante gli anni del suo esilio quell'ammirabile enigmatico libro delle Rincazioni, in cui gli umili rinvengono alla fede loro un pascolo delizioso, mentre che i superbi nol san nemmen leggere, e non vi trovano che argomento di scandalo; procuriamo d'attingervi qualche lame e qualche istruccione.

> Si è quel che vive che morì; si è quello Che vive ora ne'secoli in elerno. Che le chiavi ha di morte e dell' inferno, Che a neziarvi ne vien. »

Sono consigli alla Chiesa d'Efeso che già erasi rallentas nella carità, o che l'interprete de libri santi nivita alla penicanza; sono consigli alla Chiesa di Smirno povera ed affittia, ma che riceverà la corona se fino alla morte sart fieldele; egli seriro ancora, sempre per ordine d'Iddio di eni egli non è che l'organo e l'eco all'Angiolo della chiesa di Perzamo è.

> « Fa penitenza, o n'andrò a te e col gladio Di mia parola pognerò con leco, E fora spada che fendeute ha duplo. »

# Agli abitanti di Tiatira:

« Eeeo clò che d'Iddlo pronuncia Il Figlio, l cui occhi son pari a faci ardenti E I piè simili al più forbito acciaro: Ravviseran Intile le Chiese ch' io Son quei che scruto in ogni seno i cuori E che premio ciascon, deil' opre s norma; Chiunque avrà vinto e sarà ognor costante Neil'eseguire quanto imposi, in terra Sulle nazioni da me svrà possanza. »...

## Agli abitanti di Sardi:

Vegliate; a voi furtivemente androone
Senza che l'ora dei venir sappiate; . .
Cki sarà vincitor, enadida vesta
Cinger porta; ne il nome suo dal libro
Delfa vila giammai sie che cancelli,
anti al cospetto di mio l'arde in cieto

« Chi doisto è d'o recechi oda o comprenda
Cib eha sile Chiese il Santo Spirto annunzia. »

## Agli abitanti di Filadelfia:

« Nel tempio del mio Dio farò colonna Di chiunque mai riporterà vittoria »

## Agli abitanti di Laodicea.

Perche né adusti unquanco mai né algenti Siete, uns sempre tiepidi cotanto, Sareto un di dal seno mio reietti.... Rimprovero e eastigo anche chi amo.... Chi vincerà dividerà il mio trono. . . . .

Gli avvisi pieni di tenerezza che san Giovanni comparte alle sette chiese, rappresentate dalle sette stelle e sette candelabri d' oro sono chiari, e la più brillante poesia li esprime.

Poscia rapito in estasi, trasportato collo spirito in ciclo, scorge intorno ad un trono, occupato da chi egli neminen os nomare, tanto ne lo abbaglia la gloria, i quattro animali che son divenuti i simboli dei quattro Evangelisti, ed i ventiquattro vecchi vestiti di bianco aventi un diadema ciascuno, e che se lo tolgono di capo e lo depongono dicendo:

« Voi siete il degno, o signor nostro Iddio, Di ricevere onori, omaggio e gioria, Poichè ogni eosa voi ereaste al mondo...»

In mezzo a que' vegli ed ai quattro animali appare in seguito un agnello che quasi era scannato; egli riceve il libro da quello ch' era assiso in trono; lo apre levando i sigilli che nessuno prima di lui aveva potuto rompere: ed i vecchi prosternandosi a lui d'intorno, stringendo ciascuno colla sinistra un'arpa e nella destra una coppa d'oro colma di profumi, che sono le preghiere dei Santi, cantano un cantico nuovo modulando—:

> « Onel volume, d' aver, degno voi siete E d'alzarne l'sigilli, perebè voi Col sangue vostro, nel morir per tutti, Ci avete riscattati per il Dio D'ogni tribà, lingua, nazione o popolo. »

S. Giovanni guarda o vede intorno al trono milioni d'angeli che ad alta voce cantano :

> Saviezza, onor, benedizione e gioria, Possanza e forza abbia l'Aguel ebe venne Trucidato pett' nomo, el sol n'è degno.

Potevasi dipingere con più commovente emblema il figlio di Maria, Gesu, che fu, secondo l'espressione del Profeta, condotto a morte qual agnello innocente che si tace?

L'Agnello divino rompe successivamente i sette sigilii, e da ciscumo di essi vine fuori na cavallo di vario colore a cui l'Etterno allida nan missione. Quel bello animale di cui l' Asia fa tanto caso, colà più che in ogni altra regione del globo poteva essere impiegato ai disegni d'dolio, e colpir formente l' immaginazione de Cristiani, già avvezzi alle belle pitture fattene da Giobe dagli altri sesti estrictione.

Per una condiscendenza tutte paterna alla nostra deboti entelligenza, dopo misteriose è perfonde coacraità, come quelle dei quattro animali, la sua parola, dal cielo istesso emanata, diviene chiara e comprensibile. Parla de 1144,000 eletti di tutte le tribù; di una moltitudine innumerabile di tutte le unzioni, di tutte le tribù, di tutti i popoli, di tutte le ligue.....

> « In piè sen stanno del gran trono innante E dell'Agnello immaculato, vesti Candidissime copronil, e di palme Le destre onnate protendendo entano : Grazia, henedizion, saviezza, onore; Gloria, possanza, forza e lode al Nume Pei secoli de'secoli in eterno. »

Uno dei vecchi prende la parola e dice all' Apostolo:

a Chi son coloro che di bianche vesti Son ricoperti, e d'onde venner mai? »

E l'Apostolo ad un tratto umilmente risponde:

• Yoi lo sapete, o mio Signor a. Alfora Sogaigmon II veglio a Son eolore the quivil Sen venner dopo aver solferte Immense Tribolazioni e bee lavir la vestate Nel anaque paro dell' Agnel celeato. Da fanco este om sipi di vera torrento, Ne da batera o dardeggiante nole, son de la companio dell' consistenti della disconsistata Sarà loro pastino, e a vire fonti Dissearali saprà, ebe iddio frattanto Dagli occhi foro ascingario qui planto.

Così il libro, alenne volte sì oscaro, sì enigmatico pell'nomo i cui occhi sono dall'errore fascinati, non è qui che il semplice commentario e lo sviluppo del Vangelo, si è la perfezione di quella doltrina fino allora sconosciuta:

> Beati que' che piangeranno; il regno De cieli avranno, a lor virtudi in premio. »

Dopo le cavallette vestite di corazze, dopo le armate di cavalleria il cui numero montava a più di 200,000, ed i cavalli colla testa di leone, formidabili strnmenti dell'ira celeste, appare

> a La Donna forte che di Soi vestita Preme col piede la cornota linna E da dodici stelle il capo ha cinto. »

Questa è l'immagine della Vergine che schiaccia col piede il serpente nemico dell' uomo.

Era ben giusto che il casto Apostolo fosse l'apologista eloquente della virginità, ce hosse pel suo sociale fervore anticipatamente testimonio della gloria che era riserbata a coloroche non sarebbersi macchiali con donne e che, seguendo l'Apollo orunque andasse, da Dio sarebbero stati riscattati per essergli consecrati come primizire.

Toccava poi pure a S. Giovanni a raccoglicre le parole dell'Angelo:

> a La gran cistà di Bahilonia cadde Perchè fe' bere allo nazioni il vino Avvelenato di lascivia infame. »

Qual bella immagine!

Codesta ricompensa della castità dorera colpire viramente i popoli avvezzi ancora al sozzo culto dello impudiche dive, e gli clogi di una purezza tutta angelica parevano un sogno a quei Greci soprattutto che nelle soleminià religiose offendevano il pudore e consacravano il vizio sui loro altar.

Or ecco i seite angeli che spandono sulla terra colle seite loro coppe l'ir ad Iddio, e sono gli sparenteroli castigisi che l'Elerno esercita sulla terra e sul mare per punire i defitti degli nomini; e fonalmente gli angeli, i 24 vecchi, i quattro simili si prostrano, adorano Dio che è assiso in trono, dicendo: amen, alletiai. Una voce che si fa sentire dal trono dice:

> e Lodate il vostro Dio voi tatti o servi Che lo temete, giovani e cannti ; Rallegratevi e fia la vostra gloia Di vero omaggio alla sua gloria immensa, Perchè le nozzo dell' Agnel son preste E la sua sapus il dolca amplesso attende »

## E l'angiolo dice a S. Giovanni:

Scrivi: Felice chi al nazial convito
 Dell'Agnello del ciel fis messo a parte | =

L'Apostolo scrive quelle parole sul suo libro e prostrasi ai piè dell'Aguello per adorarlo come tutti quelli che compongono quel corteo celeste.

Dopo molte simboliche apparizioni, come quella del cavalon bisuco e del d'argone, egli vede le anime di coloro che fuono decapitati per aver voluto attestare Gesà Cristo e sostenere la sua divina parola, e non vollero adorare la bestia ne la sua immagine: quindi i morti, grandi e piccoli, che comparvero innanri al trono ne ressere giudiciai secondo lo opere foro.

Finalmente gli emblemi terribili e spaventevoli disparvero, la misericordia sottentra alla vendetta, tutto ciò che è terreno svanisce: il regno d' Iddio comineia, e Giovanni scorge

La citàl Santa, ma pomposa quale Sposa norcila si presenta dil "ara. Una gran voca s' ode altora e grida na Una gran voca s' ode altora e grida di dice collega del como ad abitar sen riene, e qualen Closi the sasidesi sul trono Soggiagne al Santo: certiv ancor le poche Tatta compissi (so nos prictipo e dise ; L'alla e l'omega, veritude e visa. Coal che visacraci, come in rateggio Si moi figlio sarta, artò il suo Dismo figlio sarta della suo dismo figlio sarta dismo fig

e Dal ciel discender la novella Sionne.

Gli eserrati omicidi, i lussuriosi. Gli empi idolatri e i menzogneri tutti Avranno atanza cogl'ingrati in lago Di foco e zolfo, ehe altra morté fia. »

A queste spaventevoli minaccie succede la visione della Città santa onusta di preziose gemme, e nella quale

- « Non entrerà chi d'nna labe ha macchia Nè alcun di quelli a impurità proclivi, Nè il mendace, ma sol quel che l' Agnello Nel auo gran libro della vita ha acritti.
- E Giovanni che udi e mirò tutte codeste cose, una secouda volta prosternasi ai piè dell'augiolo per adorarlo:
  - Ma quel respinge l auoi omeggi e dice: Bade Giovanni a quel che fai, lo sono, Qual lu, de l'Rume un servior soltanto, Come lo furo i tuoi fratei Profeti, E come lo saran talli i enascoli Delle parole di quel libro a cui Nulla tòrre si de', ne aggiunger nulla; E la eui profezia è: adora iddio. »

Le sublimi rivelazioni fatte al discepolo privilegiato han fine con questa formola si sovente dagli apostoli adoprata:

 Che la grazia d' Iddio nostro Signore Gesù Cristo con voi tutti aia sempre. »

Io non arrossirò di render grazie a Dio che mi permise di leggere e rileggere codeste pagine scriite per la uostra salveza, di percorrere quegli abissi di verità, con un cuor semplica, e di attingere da questa mistica, oscura e profouda miniera qualche salutare insegnamento.

Dopo una rapida analisi dell' Apocalisse, in cui ci rincresco di non aver pottuo dimostraro neanco per metà le massime che quella racchiude, noi lasciamo che il cristiano lettore s' applichi alle suc gravi meditazioni; quindi scendendo dall'incommensurabile altezza a cui ci eravamo eleztai, sulle rocce dell'isola di Pattono, noi vedermo che cosa sia oggi: avri una bella differentiale.

differenza da un villaggio tarco alla patria celeste!
Patmos, chiamaia or Patimo o Patmosa, dua piccola isola del mar Egeo di circa 25 a 30 miglia di circonferenza; il soo
aspetto è disaggradavole e les ue rocce somo in più siti a pieco e
scoreces. I Romani averano destinata quella sterile terra a luoge d'esilio: si èla the l'asospolo (giovanni ra mandato a cu-

gione del suo zelo per la divina parola e per la testimonianza che avera resa a G. C. »; o si è là che serisse l'Apocalisse, o rivelazione, che porta il suo nome. Non si sa quanto tempo abia durato il suo ceillo, ma si suppone in generale, che finà colla morte di Domiziano l'auno di G. C. 96, ed allora ritirossi ad Efeso.

L'acropoli, o cittadella dell'antica Patmos fos scoperta in febbraio 1817 dai reverendo M. Whillington sullo stretto istmo che riunisce le due divisioni dell'isola e separa il porto principale dal porto di Mercia. Dopo alonen ricerche scoppi gli svanipale dal porto di Mercia. Dopo alonen ricerche scoppi gli svanipa della collina di superio di sullo sullo sullo di sullo su sul fabbricossi la città moderna e il monastero; ma lo sua posizione singolare fra deu porti la rendeva più forte ancora che la novella. Quegli avanzi trovansi sul finno settentironale della collina; e distri la natura del terreno pare che la fortezza fosse irregolarmente triangolare. Le mura pare abbina avuto sette piciti in larghezza e lo torri presentano di fronte quatorichi piedi; in sulpezza e lo torri presentano di fronte quatorichi piedi; in sulpezza e l'interio iggero è ricoperto di frantomi qui unterchi piedi; i superficie del suolo del dinfrantomi di mattoni.

Codesta isola è descritta dal signor Emersen come avente no 'origine volcanice e consistente in un dirupo informe legermente ricoperto di terra vegetale, con leggere traccie di verdura, che per la sterilità del suolo ed il calore del sole sembra disposta a ridursi in cener al menomo urto. Vi si travano molissime chiese, la maggior parte delle quali non apresi che nel giornoamirersario de santi si quali sono particolarmente consecrato.

La moderna Patmos, che è la sola città dell'Isola, ed il monastero di san Giovanni coronano la sommità della collina che vedesi alla distanza di tre miglia dalla spiaggia, e godono di una estesissima vista sulle isole circostanti. Il monastero è costrutto di un certo numero di torri e di bastioni, ciò che gli dà più l'aria militare che monastica : diccsi che venne fondato da san Cristodulo in onore dell'apostolo san Giovanni e sotto eli ausnizi dell'imperatore bisantino, Alessio Comneno, nell'anno 1117, affinchè servisse ad un tempo di residenza ai discepoli di San Giovanni e di protezione agli abitanti dell' isola contro le escursioni dei nirati. Egli è adesso la dimora di una società numerosa di monaci che sono sotto la protezione del vescovo di Samo; per ispeciale permissione del gran musti di Costantinopoli essi gioiscono del raro privilegio di una campana per chiamare i fratelli alle loro divozioni, mentre che tutti gli altri stabilimenti religiosi nell'oriente, senza eccettuarne il monastero del monte Athos, sono sostretti di convocare i loro membri alla preghiera col rimhombo prodotto da colpi di martello sopra una barra di ferro attortigliata. Codesto privilegio cottuto invidiato ai monaci di Patmos, è attribuito alla grande venerazione, dicesi, che i turchi professano al carattere di s. Giovanni.

Siccome la maggior parte delle chiese greche, la chiesa che appartiene al monastero, è magnifica, ma senza gusto e senza eleganza. Il vestiholo e l'interiore sono dipinti egnalmente con teste semichinesi del Cristo e degli A postoli, e la Panagia o Ver-

gine Maria è collocata in ogni angolo.

La hiblioteca de monaci contiene alcuni volumi impressi, quasi tatte opere de santi Padri della chiesa greca, ed un numero copioso di manoscritti che sembra siano stati raccolti e conservati con gran cura.

Il romitaggio di San Giovanni trovasi a metà cammino circa dalla apieggia al convento, vi a sirvia per non scarbo sentiero, uno de cui fianchi è formato dalla grotta sacra nella quala serivera l'erangiatia is usa difentione. Secondo i si g. Emerson, prina della fondazione del convento, codesta grotta avera son, prina della fondazione del convento, codesta grotta avera cincia della compania della considerazione della considerazione della pietre per gazarire alcune malattie, l'escavazione attuale può esrare due acrepolature mella viva rocca superiore, che discai esrare due acrepolature mella viva rocca superiore, che discai esrare fina care positi della viva rocca superiore, che discai esrare fina care di san Giovanni rivervette le impirazioni celesti. Sono que vani considerati come incomparalimente sacri, essi-

Gli abitanti di Patmos sommano a circa 4,000, e l'aspetto loro è in perfetta armonia coll' aspetto difettoso dell' isola, perchè gli nomini sono vestiti di logori cenci di tela di cotone, e le donne, che sono belle, sono tutte disgustosamente sucide.

## XXIII.

Passaggio di S. Paolo a Rodi.—Rodi difesa dai Cavalleri di Malta.—Presa da Solmano.—Rodi nel 1806 e nel 1831.—Roma.—Primo aspetto di codesta città.—San Pietro e san Paolo martiri ivi.—Forum romanum.

Un solo versetto degli Atti degli apostoli ha rapporto all'isola di Rodi nei primi tempi del cristianesimo. San Paolo dice; « Dopo che ci fummo divisi dai fedeli di Mileto con rincrescimento scambievole, femmo vela e salpammo alla volta di Coo, alla domane a Rodi, quindi a Pataro ». Senza dubbio il grando apostolo, ardente sempre di relo pel Sigoner, ono vi rienno al certo copirio la parola divina; è certo che anche durante un si breve soggiorno, egli rirorune il mezzo di evanqelizzare quegl' isolani, e di seminare in quella nuova terra sublimi verità e arministi e di consultata di consultata di consultata di conurabili e manera colore de generali i scoli i doportivo si Rumano de baluardi o propugnacoli della cristianità, seppe sfidare l'armata formidabili conandata da Mosometto II.

« Nel 1478 l'isola di Rodi attraevasi gli sguardi tutti del mondo cristinon. Difesa quoli l'isola dia cavalirei di san Giovanni ricordaxa ai fedeli lueghi santi ed alimentava in loro la speranza di voder nuovamente lo stendardo di Cristo a serenloire sulle mura di Gerusalemme. Giovani guerrieri accorrevano da totte le parti dell'occidente e facera virivere in certo modo l'ardore, lo relo e le imprese delle prime erociate. L'ordine degli Ospitalieri; fedele alla suo anticia situizione proteggera sempre i pelegrini cho trasportavansi in Palestina e difendeva le navi eristante digli sassiti dei tureti, de maneducchi e de pirati. Monamato di attendi di attendi di paragriti nu tribato como accordante di attendi odi risponderelli: s. Noi non dobbiamo la sispooria di Rodi che a Die ed alle nostre spade: è dover nostro d'esser nemici e non tributati dei musalmani.

α Il gran mastro che diè quella nobil risposta; era Giovan-

ni di Lastic, già gran priore d'Alvernia.

« Dopo avere trionfato de Persiani, Maometto II era ritornato a Costantinopoli con nuovi progetti di conquista sull' Europa, con una nuova animosità contro i Cristiani, e tutto l'impero preparavasi a secondare la sua ambizione e la sua collera. Erasi in sulle prime reso padrone di Negropoute e di Scutari



per domiuare nei mari dell' Arcipelago, di Sicilia e di Napoli. D'altra parte molle delle sue armate si erano dirette verso il Danubio per aprirsi le strade della Germania, ed eserciti ottomani eransi col ferro e col fuoco innoltrati fin nel Friul per issaventare Venezia ed assacciare i sentiri d'Italia.

a Quando tutto fu all'ordine per l'escenzione de'suoi terriblii diegni, il capo dell' imprevo tilomano risolse di attacare la cri-stianità su più punti contemporaneamente. Un'armata numerosa si pose in marcia per invadere l'Ungheria e tutto le contrade vicinie al Daonbio. Due flotte portanti un gran numero di soldati doverano dirigressi, l'una contro i cavalieri di Rodi, la cui interpidezza era da Maometto II temuta, l'altra contro il litorale di Napoli.

« Ali avvicinarsi dell' ottomana armata, l' Ungheria tutta, governata da Mattia Corvino, corse all'armi, diede battaglia ai Turchi nella Transil'vania, e distrusse tutto l' esercito loro in un solo fatto campale; ma i Cristiani macchiarono la vittoria loro con dauzo barbare sui cadaveri mutiliati del loro nemici estinti.

« Mentre che i Turchi soggiacevano ad una sanguinosa sconfitta sul Danubio la flotta di Maometto che salpava alla volta di Rodi per attaccarne l'isola, doveva rinvenire nei cavalieri di san Giovanni spade nemiche non meno intrepide e non men formidabili di quelle degli Ungaresi. Il bassà duce di nuella spedizione apparteneva all'antica imperiale famiglia dei Palcologhi le cui umili preghiere aveano tante volte sollecitati i soccorsi dell' Europa cristiana. Si è in Vertot lo storico veridico ed elegante dei cavalieri di Malta che bisogna vedere la costanza eroica di d'Aubasson, gran mastro dell'ordine di S. Giovanni, l'instancabile intrepidezza de suoi cavalieri difendentisi fra mezzo a rovine, contro cento mila Ottomani, armati di tutto ciò che avevano inventato l'arto degli assedi ed il genio della guerra. All'avvicinarsi do Turchi, il gran mastro di Rodi aveva implorato le armi dei principi cristiani; ma tutti i soccorsi che gli si mandarono furono quattro legni Liguri e Napolitani che giunsero dono terminato l'assedio, e qualche somma in oro, che furono il prodotto di un Giubileo ordinato dal Papa in seguito all'invito fattogliene da Luigi XI. La difesa di Rodi, secondo le antiche tradizioni, fu segnalata da prodigi che potevano rammentare i tempi delle prime crociate; videro i Turchi nel ciclo una Vergine in candida veste, e le falangi della celeste milizia accorrere in aiuto della città assediata; i prigionieri ottomani attribuirono la disfatta loro a quella taumaturga apparizione ; e nella sua relazione diretta all'imperator Federico, Pietro d' Aubusson non isdegnò d'inseriro i miracoli attestati dagl'infedeli. »

## Rodi - presa da Solimano.

Ma dovera Rodi alfina soccombere sotto i ripetuti colpi éel! totimana possanza. Solimano erasi teste di Belgrado impadroutio, e minacciara l'isola davanti alla quale Mometto II aveta dovuto indietreggine. Era l'ultima colonia eristana in Asia. Finchè i esvalieri di san Giovanni ne eran in possesso potreva il sultano licenze che non i formasse in accidente qualche recommentatione dell'aggine dell'aggine della propositione della suche per la conquista dell' Egitto che in allora all'ottomano impero era stato riunito.

Il gran mastro degli Ospitalieri mandò a sollecitare il soccorso dell' Europa eristiana. Carlo Quinto i quel tempo ava sul suo capo riutita la corona imperiale a quella di tutte le Spagne. Unicamente occupato di abbattere la possanta dolla Francia e cercando a trascinare il papa Adriano VI i o una guerra cottro del re cristianismo, fa commoso porbissimo al pericolo che minacciava i cavalieri di Rodi. Il sovrano Pontefica auo nod soccorrerilo de sollectare in inor por l'appoggio della man nella situazione in cui il suo regno vedevasi mon poli mandare i soccorsi orguessi.

l cavalleri di Rodi vidersi dupque ridotti alle proprie loro forze. L'istoria celebrò le prodigiose imprese che illustrano la difesa de'prodi cavalieri in quel tempo. Dopo molti mesi di combattimenti, che agl' infedeli costarono più di 60,000 uomini, Rodi cadde in potere di Solimano. Si fu ben doloroso e commovento spettacolo quello di vedere il gran- mastro l'Isle-Adam, il padre de' suoi cavalieri e de' suoi sudditi, a trascinar dietro di sè i miserabili avauzi dell'Ordine e tutta la populazione di Rodi ebe volle seguirlo. Egli approdò sulle coste del regno di Napoli non lunge dal luogo dove fece sbarcare Virgilio il pietoso Euca coi gloriosi avanzi di Troia. Se lo soirito delle crociate avesse potuto rianimersi ancora, quai cuori non sarebbero stati commossi veggendo quel venerabile veglio seguito dai fedeli compagni del suo infortunio, cercando un asilo, implorando la compassione e sollecitando per guiderdone ai suoi prestati servigi, un augolo di terra ov'egli ed i suoi guerrieri potessero aueora spiegare lo stendardo religioso e combattere gl'infedeli (Mr-CHAUD, Istoria delle crociate ).

- « Era impaziente, dice Chateanbriand, di gettare almeno uno sguardo su quella famosa isola diRodi in cui non dovea che un istante fermarmi.
- « Oni cominciava per me un'antichità che era l'anello tra l'antichità greca da me allora lasciata e quella israelitica delle cui rimembranze andava in allora in truccia. I monumenti dei cavalieri di Rodi rianimarono la mia curiosità già stanca alquanto delle rovine di Sparta e di Atene. Savie leggi commerciali, qualche verso di Pindaro sulla sposa del Sole e sulla figlia di Venere, poeti comici, pittori, monumenti più grandi che belli, ecco, io credo, tutto ciò che rammenta al vinggiatore l'antica Rodi. Erano valenti quegl' Isolani, ed è singolare che siansi resi celebri nell'armi per aver sostenuto un assettio con gloria com'ebbero a sostenerio poi i cavalleri toro successori. Rodi onorata dalla presenza di Scipione e di Pompeo, fu macchiata da quella di Tiberio. I Persiani s'impadronirono di Rodi sotto il regno di Onorio; fu presa in segnito dai generali dei Califfi nel 647 della nostr'era e ripresa da Anastasio imperatore d'Oriente. I Veneziani vi si stabilirono nel 1203; Giovanni Dinas la ritolse ai Veneziani. I Turchi la conquistarono sui Greci ; i cavalieri di san Giovanni di Gerusalemme se ne resero padroni gli anni 1301, 1308 e 1319, la governarono per quasi due secoli e la cedettero a Solimano II il 25 dicembre 1522.

« Rodi m'offriva ad ogni tratto vestigi de' nostri costumi e rimembranze della nostra patria. In essa scorgeva nna pic-

cola Francia in mezzo alla Grecia.

« Percorrendo una grande strada, chiamata ancora la via de cavalieri, scorponsi i gigli francesi, sulle mura delle casse goiche longhi essa, nei stemmi delle nostre antiche storiche famiglie, roronati e freschi al pari del gioroni o una furono dallo scultore ultimati. I Tarchi mutilarono per ogni dove i monamenti dei Greci, ma risparmiamono que' della cavallesta. L'osor cristiano stopi l'intrepidezza infedele ed i Saladini rispettarono i gigli.

In fondo alla via de' cavalieri veggonai tre gottehe areate che menano al palazzo del gran-mastro, che serve in eggi di carcere. Un convento semirorinato ed amministrato da due monaci è tutto ciò che rammenta a Rodi quella religione che vi operò tanti portelli. Padri mi condussero alla loro cappella. Vi si scorge una Vergino gotte dipinta sol legno, cel bambino in braccio e coll armo io stemma d'Anbusson già gran mastro incieri ai piedi. Codesta anticaglia preziosa venne pochì anni sono scoperta da uno schiaro che il giardino del conresto colit-

vaya. Vedesi in quella chiesetta un secondo altare dedicato a San Luigi la cui immagine vedesi effigiata per ogni dove in Oriente, ed il cui letto di morto vidi a Cartagine. Feci qualche elemosina a quell'altare, pregando i Padri a celebrare una messa pel mio buon viaggio, come se avessi previsti i pericoli che m'attendevano sulla spiaggia di Rodi al mio ritorno d' Egitto.

« Il porto mercantile di Rodi sarebbe assai sicuro so vi si ricostruissero gli antichi lavori che lo proteggevano. In fondo a quel porto ergesi un maro fiancheggiato da due torri : secondo la tradizione del paese, queste rimpiazzarono i due macigni che servivano di base al colosso. È noto non esser vero che i vascelli passassero fra le sne gambe ( come il ripetono ancora alcuni moderni geografi, tanto s' eternizzano i racconti popolari ), ed io non ne parlo che per far vedere che nulla non voglio obbliare (1).

« Assai vicina a codesto primo porto si trova la darsena ( parte interiore del porto ) delle galere ed il cantiere di costruzione. Vi si costrniva allora una fregata da 30 bocche o cannoni, con abeti delle montagne dell' Isola, ciò che mi parve degno di rimarco.

« Il litorale di Rodi verso la Caramania ( la Dorido e la Caria è quasi al livello del mare ; ma l'isola si rialza interior mente, e vi si osserva soprattutto un' alta montagna che sulla sna vetta presenta nna pianura, citata da tutti i geografi dell'anticbità. Rimane ancora a Lindò, villaggio dell' isola al sud, qualche traccia del tempio di Minerva. Camiro e Gialiso disparvero. Rodi forniva altrevolte olio a tutta l'Anatolia, e non può averno ora abbastanza per la propria consumazione. Esporta ancora qualche po di formento; le vigno danno un vino buonissimo cho s'approssima a quello del Rodano. Le barbatelle forse del Delfinato vennervi portate dai cavalieri di quelle regioni o lingue, tanto più che quo vini, come a Cipro, chiamansi vini di commenda,

« I nostri geografi dicono che si fabbricano a Rodi velluti e tapezzerie stimatissime. Alcune tele grossolane di cui si fanno rnvidi saccbi, sono in quel genere il solo prodotto dell' industria di que' tessitori. Quel popolo di cui le colonie fondarono altre volte Napoli ed Agrigento, in oggi appena occupa un angolo dell'isola sua deserta. Un Agà con una centina di gianizzeri degenerati, bastano per governare una mandra di sommessi

<sup>(1)</sup> La torre a sinistra del porto e che scorge-i nella tavola 45 credesi che occupi il stro di uno de piè del colosso.

schiavi. Non si comprende come l'ordine di Matta non abbia mai più tentato rientrare nei suoi antichi domini: nulla 2 segocio che impadroniris dell'isola il Rodi. Sarebbe stato facile ai cavalieri il rialiare le fortificazioni che sono ancora in cile ai cavalieri il rialiare le fortificazioni che sono ancora in spusi dia Turchi, perché dessi quantunque i primi in Europa siano stati da prinri siu narco de seavare nua trience davanit nan piazza fortificata, sono ora gli ultimi del popoli nell'arte degli assediia. 9 l'interario de Parigi a Gerusalemme).

a Quante battaçlic si diodero intorno ai bastioni di Francia e d'Inghilterra, di Spagna e d'Italia i Non avvi pietra che non sia stata insangninata, non una trinces o fosso che non sia stato ripieno di cadaveri. I cannoni le cui piale pessavan fino a mille e cento libbre, (1) le mine, le contromine, gli scavi, il gladio, l'incendio, nutte le armi che distraggeno, tutto ciò che è micdiale, fin messo in opera nei due assedii di Rodi; quando rimembrasi che tutte le nazioni di Zuropa erano rappresentate in quella gloriosa lotta, si tiene fisso lo sgnardo su quelle mura come sopra lo più belle pagine dell'istoria moderna.

a Diopo aver ututi visti pour perigliosi occapati dalla nobile milità di San Giovani, bisogna vedere le abitazioni dei cavalieri e tuto ciò che rinane dal loro lungo soggiorno in quella 
lieri e tuto ciò che rinane dal loro lungo soggiorno in quella 
citich. La via che tottora porsi il nome loro, praticuta sepra un 
piano inclinato, comincia non lunge dal porto e rimonta verso 
amochea; esse è fiancheggista di amarcinjeni e lastricata o 
selciata di pietruzze bianohe e nere a foggia di mostico. Dessa 
nor rassomiglia in nulla a genle d'alcune città d'orinete; tutte le case vi sono costrutu quasi sul guato di quelle d'Italia nelle 
decimoquisto secolo; quasi oggia ficrata conservo è suo forme 
primittiro, i suoi vetusti ornati e perfino gli scadi o stemmi della cavalleria di la cavalleria

e Il clima di codesta isola è sanissimo, nè giorno trascorne ll'anno senza solo. Le montagne vi sono tattoro ricoperie da folte foreste; non ui s'incontrano animali nocivi, tranne i rettili: non vi sono famio lorrenti, na per oggi dove sorgenti o fontane. La feracità del suolo è propiria si tutti i cereali, ad lataneco, al conone, e ad oggi qualità di pinnet fertilirere che vi l'argino celebrò di quell' Isola i grossi racconi; vantati erano; i sono melaranci, e sorrattutto celebri erano le sue rose (2) che

<sup>(1)</sup> Che famose palte!

<sup>(2)</sup> Dal vocabolo Rodi, in greco Ros.

an primitivi tempi dell' loola crano l'emblema, e divisero col solo la gloria di derle un nome, Nel secolo scroto lo san popolazione era ancora di 80,000 anime; la batharie fiscale del Bey, le imposizioni di cui oppressero gli abianti eti il monopolio di tutte le produzioni che escrettarono, revinarono il pene; non più raccolti, non più gardini, ma squallore dovunque e la sua popolazione attuale (nel 1831) non è più che del quisto cioè di 16m. abiliasti. » (Corrispondana d'Oriente.)

« Rodi sbuccia come un mazzetto di verdura d'in mezzo alle onde ; gli svelti e graziosi minaretti delle sue hianche moschee lanciansi al dissopra delle sne foreste di palme, di gnainelle, di sicomori, di platani e di ficbi. Da lunge attraggono lo sguardo de nauti sopra quelle solitudini deliziose dei cimiteri turchi nei quali veggonsi ogni sera i mussulmani sdraiati sulla zolla delle tombe de' loro amici estinti, fumare e sostare tranquillamente come sentinelle che aspettano il ricambio, o come indolenti che lasciansi allettare dalle pinme ad assaporare il sonno letale prima che ue giunga l'ultima ora...Duc giorni passati a Rodi a percorrere codesta prima città di Turchia. - Carattere orientale de bazar, botteghe, moresche in legno scolpito, via dei cavalieri, nella quale ogni casa tuttora intatti sulla porta conserva gli stemmi delle antiche famiglie di Francia, d'Inghilterra, di Spagna, d' Italia e di Lamagna. Rodi serba stupendi avanzi delle suc antiche fortificazioni ; la ricca vegetazione d' Asia che le corona e le cinge, loro dona maggior grazia e maggior venustà che a quelle di Malta... Pare che il ciclo abbia fatta quell' isola per essere un posto avanzato sull'Asia. Se una potenza Europea ne fosse padrona avrebbe ad un tempo in mano la chiave dell' Arcipelago, della Grecia, di Smiruc, dei Dardanelli, del mare d' Egitto e del marc della Siria.

e lo nou conosco al mondo nè una più bella posizione miliate maritima, nè un più sercen ciclo, nè una terra più ferca e più rideute.—I Turchi vi impressero quel carattere d'inazione e di indolenza che li accompagna dovanque. Tutto vi e nell'inerzia ed in una specie di miseria. Ma quel popolo che nulla non cres, che sulla non riniora, nulla pure non rompe a distrugga, e bacia si lameno la natura liberamente agire a lui d'intaca della compagna della compagna della contra di la casa istesse che abita; l'impide aque, lungdi nobrosi, na tranquillo mormorio ed una freschezza volattiones sono i primi el i suoi mici bisogii.—Ed i fialti i a vostra avvicinara i u Europa od ita Asia, presso una città o villaggio mussulmano, voi la riconoscete da lunge al ricco ed ponco velo di verdura che sa di lei vagamente acorgesi onderginnte. Alberi folti soprastanti a acditti che ombreginne, fontane dalle quali in an eratstilina lindtampilla a che aristano col dolce mormorio alla meditazione, situnno di soliudino, bianche monochee con minaretti vardisiani, clerantisi ad ogni passo dal seno di una pietosa terra, ecce tutto ciò che ocorre a quel popolo; egli non sucuelsi da quali dolce filosofica apatia che per cavalexere i suoi corsieri del deserto, i primi servitori dell'omone, per voltare senza panara incontro alla morte pel sno profeta e pel sno Dio. » (Rimembronze d' Oriente).

Ci è forza di seguire ora gli apostoli in ben più lontana terra dove sono aspettati dalle persecuzioni, dalla prigionia e dalla morte:

> Ma da int moric che per toro è vita, Poichè in grembo all'Eterno in ciet sen vanno.

Le ultime fatiche di s. Paolo e di s. Pietro erano riscriate a Roma a quella capitale orgogiona del mondo pagano, a quella che dotvera alla sua volta portare il giogo della Croce e diventare il centro e la chiave della volta della cattolicità. Era hen quello il pià sugassio conveniente luogo si principi degli apostoli, per e gloriotamende morire. La religione cristiana poco avera a lemore de 'appienti e de' filosofi di Roma poichè già vinti avera i saggi d'Atene e delle città le più colte di tutta la Grocia.

Quando i pellegrini scorgono le sommità della città santa illuminati dai raggi del sole, s'arrestano commossi, pieno il cuore di una melanconia commista alla gioia : salutano colle pie loro acclamazioni la città per eccellenza, ed obbliando le fatiche di un lungo viaggio, sono impazienti di por piede in Gernsalemme, sospirata meta delle loro peregrinazioni; e così pare quando i viaggiatori cristiani s'avvicinano a Roma e che la cupola di s. Pietro veggono protendentesi al cielo risplendere di luce. Facendo allor alto, con divoto entusiasmo dicono fra loro: Vedremo fra hreve la madre di tutte le chiese, la cattedra di verità, il capo dell'universo cattolico, le catacombe dei martiri, e le tombe dei santi apostoli. In procinto di finire questo religioso lavoro, noi siam lieti di vederci vicini a codesta grande città, che per la folla delle rimembranze che desta, per la solennità delle sue feste, l'abhondanza delle preziose reliquie di cni è onusta, è quasi un'altra Gerusalemme.

Non fu già senza di avere lottato contro la tempesta, i perigli e le noie di una lunga navigazione che Paolo mise il piede Op. stor. e biog. · Vt, 41

nella capitale del mondo. Vi si portava ad appellarsi al tribunale dell' imperatoro della sentenza contro di lui pronunciata dagli abitanti di Gerusalemme, gelosi della sua conversione e della sua riuscita nella carriera evangelica. Libero sulla sna parola, durante due anni intieri, non cessò dall'annunziare ai Giudei la salvazione da Dio accordata ai Gentili ; riconosciuta la sua innocenza, nnovi viaggi intraprese e percorse varie nazioni per diffondervi l' evangeliea luce. Soffrì nnovamente il servaggio, le catene, i tormenti, le calunnie, e ritornato spontaneamente a Roma dov' erasi unito a san Pietro per istruire con esso i Giudei nelle sinagoghe loro ed i Gentili nelle pubbliche adunanze fu per ordine di Nerone incarcerato. L'infaticabile atleta dimorò più di un anno in quella spaventevole prigione in cui lo zelo che animavalo non potè essere incatenato. Ma finalmente un glorioso martirio dovea terminare una si bella carriera, ed il 29 giugno dell' anno 66 di G. C. san Paolo fu decapitato.

S. Pietro, il principe degli apostoli, colui che doveva in Roma fondare quella Chiesa indistruttibile quantunque sempre assalita, e divenire il primo anello di quella catena misteriosa che lega la terra al cielo, soggiornò, come s. Paolo, due volte a Roma. Vennevi in principio per combattere l'errore e l'idolatria nel medesimo luogo dove con maggiore impero dominava. Nell'anno 65 vi ritornò per l'ultima volta, perchè si era in codesta città che doveva terminare l'apostolica missione ed aequistare la gloria del martirio. Vinto dalle sollecitazioni dei fedeli, per sottrarsi alla morte era in procinto di lasciare Roma, quando il suo maestro che gli aveva predetto che sarebbe com'esso morto su d'una croce, vo lo trattenne colla divina parola; le circostanzo del ritorno di S. Pietro in Roma sono miracolose e commoventi. Pietro era alla porta della città durante la notte allorchè vide G. C. che entrava per la medesima porta. « Dove andate o Signore? gli chiese l'apostolo. - A Roma, rispose G. C., per esservi crocitisso di nuovo ». S. Pietro comprese il senso di questa risposta, ritornò sui suoi passi, e vi andò a raccontare codesta visione ai fedeli. Arrestato di nnovo, s'allegra d'essere chiamato a dar la sua vita per G. C. Dopo molti mesi di una intrepida predicazione entro le stesso carcere. S. Paolo è decapitato. mentre che il suo illustre compagno condannato a morir sulla croce implora per eccesso d'umiltà che il suo capo venga rivolto all'ingiù non trovandosi degno di morire guardando il cielo, come il Redentor del mondo.

Non è scopo nostro di enumerare le maraviglie di codesta

città unica nel mondo per monumenti e per rimembranze. Ormai non ci resta più che a daro la descrizione ed i ragguagli sul Forum Romanum e sul Coliseo, luoghi celebri dove rimbombò più volte la voce degli apostoli di cui testè parlammo, e che sovente costoro percorsero durante la loro dimora in Roma; quiudi la descrizione dell'oscura prigione in cui credesi che S. Pietro o S. Paolo trassero gli ultimi loro giorni sì tormentosi, darà com-

pimento a questa pubblicazione.

« All'uscir dalla chiesa di S. Giuseppe spiegasi al guardo il Foro romano in tutta la sua desolante maestosità. Tale como è dipinto nell'unita incisione, fors' è il sito più melanconico racchinso nelle mura di Roma. Non solo è tutta annichilata la pristina sua magnificenza, ma il suolo neauco venne ad altr'uso destinato. Quando scende il viaggiatore dal Campidoglio, s'abbatte in numerosi sotterranei edifizi, ricoperti da un suolo ineguale, ed un'immaginazione un po'viva potrebbe figurarsi cho qualche incantesimo protegge que'luoghi ed impedisce che vengano profauati da una volgaro destinaziono. Là dove tenevansi i concilii, dove la voce di Cicorone eccheggiava, ed ove passarono le trionfali pompe, nessun essere vivente si scorge tranne alcuni stranieri chiamativi dalla curiosità, o delinqueuti dannati a scavi, ovvero bestiami che non vi trovano che una scarsa pastura.

« Nei tempi della repubblica si è là cho adunavasi il popolo in mezzo ad una doppia fila di templi e di statue, fra gli archi di trionfo eretti per ogni dove ad onore dei figliuoli di Roma che venivano in glorioso recinto a decidere della fortuna dei popoli e de' ro. Codesto luogo, un di il più bello dell' universo, bello di tutte le grandi rimembranze della repubblica romana divenne il mercato delle bovine, il Campo vaccino!

- « Si è in quell'ampia cinta e da quel punto ehe veggonsi le rovine di tanti monumenti. Vedesi primo il tempio del 10nante Giove, magnifico cdifizio eretto da Augusto per avere sfuggito il fulmine di notte tempo caduto vicino alla sua lettiga durante la guerra di Spagna. Non ne rimane più che tre colonne del peristilo, nna parte dell'architrave, un pezzo di corniciono ed il fregio sul quale scorgonsi ancora rappresentati gli arnesi pei sacrifici.
- « Più lungi è il tempio della Fortuna, lungamente creduto quello della Concordia e che non presenta in oggi altri avanzi che il peripleo consistente in sei colonne ionicho le cui basi ed i capitelli sono di marmo bianco, ed i fusti di granito egiziano : i frammenti che se ne veggono ancora sono di gusto squisito. La fondazione del tempio della Concordia presso a quello

della Fortuna, ebbe luogo all' occasione che il senato, il popolo

e Furio Camillo si riconciliarono.

« Veggendo la colonua dedicata all' imperatore Foca dall'esarco di Roma, Smaragdo, si pensa tra sè, qual interesse possa inspirare la colonna di un tiranno vicina al nobilo teatro della romana libertà.

« A qualche distanza l'oratorio di San Tor è nella sua forma primitiva, il tempio di Pane famoso per le sue lupercali e la ficaja ruminale allacui ombra la favolosa lupa allattava i fondatori di Roma (più favolosi ancora) Remo e Romolo, la cui rimembranza rinviensi in tanti altri monumenti; ognuno sa che ai sacrifizi delle Lupercali, fancinlli tenerelli venivano locati sotto il coltello che avea servito ad immolare le vittime. I sacerdoti ne premevano leggermente la fronte loro per imprimervi la traccia di una ferita apparente che poscia nettavano.

« Il grandioso, ma pesante arco di Settimio Severo annunzia l'epoca della decadenza. Consta da un' iscrizione che fn eretto dal senato e dal popolo romano a Settimio ed ai snoi figliuoli Caracalla e Geta in memoria di un duplice trionfo sui Parti. Il nome di Geta venne cancellato dopo la sua morte, dal suo bar-

baro fratello che lusingavasi forse di cancellare la rimembranza del suo assassinlo, dalla reminiscenza degli nomini. Consacra quell'arco la vittoria di Settimio Severo sui Parti. I bassi rilievi rappresentano prigionieri di gnella nazione, e l'imperatore che i Romani salutano con entusiasmo-

« Codest' arco tutto in marmo bianco fu per secoli, quasi fino alla metà, sotto terra. Leone X ordinò che si facesse qualche scavo sotto la direzione di Michel Angelo; nel 1563, s'im-

prese una seconda volta ad isolarlo, ma i lavori furono resi inutili dalle continue frane. Non vi si potè riuscire ancora sotto il pontificato di Gregorio XIV : ma finalmente nel 1804 fu intieramente scoperto sotto il pontificato di Pio VII.

« Il tempio di Antonino e Faustina eretto dal Senato nel 168 dimostra qual fosse la distribuzione e la magnificenza degli antichi templi. Il portico o peristilo a dieci belle colonne di marmo cipollino che tanto è raro, è un interessante avanzo di cui si fece la chiesa di San Lorenzo in Miranda. Il nome del virtuoso imperatore scorgesi ancora snl frontespizio, non senza qualche scaudalo insieme al nome esecrato di l'austina.

« Il tempio di Romolo e di Remo, oggi chiesa de' Ss. Cosma e Damiano, distinguesi per la sna porta di bronzo, indicante in ogni sua parte, perfin nella toppa, un monumento curioso ed

antico dell' arte del chiavajuolo.

« Le tre maestose arrale dette del templo della Pare, pare, he debbano essere la Basilica di Costantino qualtunque siame la diversità d'opinione degli antiquari relativamento a quel tempio. Veapssiano dopo aver bintia la guerra di Giudea cresse il tempio della Pace 75 anni dopo G. C. era uno de'monamenti religiosi i più magnifici dell'antica Roma. Venpssiano avea locate colà le spodie di Gernalemme, possio servi di tesoro pubblico.

« Larco di Tito gli fu dedicato dopo la sua motte, dal Senato o dal popolo. I due bassi filici principali, siono le migliciro opere romane in quel genero di lavori. Uno rappresenta Tito sopra un carro trionficio della figura al lagorica della patria tiaros, altri, dei soldati giudei ed altri prigionieri, la twola, il candelabro a sette braccia e le ricche spoglie del tempio di Gerassienzone i. Cosa rimarchevole, per una fortium inaudita, o plattotido per una provvidentas tatta miracolosa, gli didital i meglio cobservati di Roma, il Panteno, il Colisco, o l'arco di Tito, sono tatti unonumenti che logguasi alle rimenteraneee alli sinoria della nostre santa religione.

« In mezo al Foro bisogia risitare il posto teli tomiti ove adanavasi il popolo romino per deliberare sugli affari di stato. Per complro questa interessanto passeggiata al Foro vena a vodersi la base del colosso di Netono e la Meto netana, fontana cochiamata a cagione della sua rassonagilanza col limite d'un tirco: un getto d'acquis secturiva zurmiliatos dalla situ citus.

« Il colosso di Nerone in bronzo, alto circa di 100 piedi, cra stato in pria focato nel restibolo del Palazzo Dorato di quell'imperatore; Vespasiano trasformò quella situta smisurata in un Apollo, e Comodo lo fece modificare a sua inningine.

« Due cegioni resero difficiliation la ristaurazione del Foro Primo i rascia documenti the ni rimangono sta quella piazapubblico la cui saperficire è peri a quella della concerdità a Parigi; ed in secondo luogo la quantità di edifiri che el a securationo per così dire nel medicaino spazio. Discordano gli archeologi sal sos vero sito primitiro; el novelle escavazioni di cari si occapano i Bomani con attività missociano di rovesciare perfino i sistemi che fino al siorno d'occi le prevero i lola solidi.

a Percorrendo codesto laberinto di monamenti che attestano la freglità delle oppere e della gloria degli nomini, è dobte il dire a sè stesso che la religione cristinan che venne a santificare alcusi di que t'empli, atterrame le Impotenti divinità e regnar sols sugli immenis soto firattuni, non può giammai periro, che essa sta in piedi immobile al dissopra di que porticati che crollano, di quelle colonne rosesciate nella polve, o che la dirisa parole si fa sentire ancora in quel Foro in cui la voce del popolo romano è muta da tanti secoli

#### XXIV.

- Il Colisco—Spettacoli dati ai Romani Le sua distruzione successiva Croce eretta in mezzo del cinto per conservare quel monumento—Predicazione al Colisco—Sua descrizione dal sign or di Chatcabriand—Prigione mamerina—Conclusione.
- Ecco ora il Colisco gignatesco tentro de' solazzi della più
  grade nazione del mondoli Codesto edifizio devro il suo nome alla statua colossalo di Nerone cho un di occupava uua parte di
  quell' ampio sito. Cominiciato da Flavio Vespassano e chiamato
  perciò anfiteatro Vespastano, fi terminato da Tito cho lo consacrò l'anno 80 di G. C. con sanguinose pugne nelle quali perirono più di 500 gladiatori e cinque mila bestio feroci. »
- La sasasia de Romani per que creneuli spettacoli era ben radicata ne loro cuori, piciche ci volle tutta la relante coloquenza
  de vescori durante quattro secoli per allontanarne i Cristiani e
  per farti totalmento sparire. In mecro alla solitudine in cui erasi San Girolamo confinato, la rimembranza de l'udi circessi ritoravragii in mente e lo proccupava nelle sua meditazioni. S. Agontho recconta melle sue Confessioni, che duranta i los utates
  poi doven essere un gran reccoro ricadde, per una straordinaria
  circostanza, nella passione che aveva avuta per que spettacoli.
  Quanto è un soprendente quadro dell'amana fragilità.
- Alcani giornai ancici di Alippo, studenti in legge al pari di lati, nell'isserie un giorno di un simbosio si abbatterono in esso, e vivamente lo incalzarono perchè seco loro rindasse all'addicatro. Ere uno di que' giorni funesti uni quali godesi mirando sparagere l'unamo sangue. Siccome avera un'estrema avversione a quel genere di crudelli, sietto in prima sul no con decisa negativa; ma valendori gli alrid quella specio di viodezsa locta fra compagni el saniotri di quella specio di viodezsa locta fra compagni el saniotra di perio del presi dell'alta di perio, con la misso della colo, vaco il mio corpo tradurre al circo, na non disporrete mai del mio spirito e de mio cocci i quali non avran parte allo spettacolo, e i assistento como so meu vi fossi, co così artò superiore alla violexa che mi usate dal la passione che mi rande. » Fu

inntile il suo dire, e strascharonio con bella maniera, fors'anco più per vedere se potrebbe essero conseguente a quanto loro avea detto.

« Giunsero al circo e locaronsi il meglio che poterono, e mentre tutto l'anfiteatro cra in tripadio per quei barbari piaccri, Alippo cogli occhi chiusi difendeva il suo cuore dal parteciparvi; a Dio fosse piaciuto che fossesi tarati anco gli oreechi! perchè da un grido universale colpito, per qualche straordinaria cosa accaduta nel combattimento, la enriosità lo vinse, e non volendo scorgerne che il motivo, persnaso che analunane ei fosse ne rimarrebbe alieno e lo sprezzerebbe dopo conoscintolo, aprì gli occhi e bastò perchè il suo enore ne ricevesse una ferita ben niù micidiale di quella che uno de' gladiatori testè riceveva, e per farlo ricadere ben più pericolosamente che nou il ferito com-hattente la cni caduta ad esso avea fatti aprire gli occhi ; si fu per ciò che il suo cuore (in cni era più presnazione che forza, e che era altrettanto fragile quanto più avea confidato in sè stesso. invece di non aspettar nulla che da voi, o mio Dio) rimase colpito ad un tratto. La crudeltà vi si insinnò nel momento istesso. che il sangne sparsosi colpì il suo sguardo, e ben Innge dal distorlo da ciò che nel circo succedevasi vel tenne fiso, e hebbe a lunghi sorsi il farore e la smania senza accorgersene, sì che s'iunebriò di quel barbaro e criminoso piacere.

» Non più vedevi in Alippo cofui che a forza era stato a ficco traduto, ma un omo della stessa tempra di quegli altri che vi assiste amo e un degno compagno di coloro che avanalo sedito. Eccolo intento ai dui cimen egi altri, mescrete le ane alle attrui plandenti acclamazioni, e riscolarai ed interessarsi con ecsi ad opri ciolop maestro. Ne und infine da tanto ardore vi asrchbe ritoranto co' sono amici, ma più finatico d'ognomo di roto inducera gli altri si assisterit al ogni occasione. Gli potera salvardo dopo tal ricaduta e non l'onniposente mano della rotati misericordial ed in fatti in lui tolo fic tanto, e voi gliracepaste, o nio Dio, a non più fidare in altri che in voi, e diffidare delle proprie forze: me di hono fue hono gliracepaste, o nio Dio, a non più fidare in altri che in voi, e diffidare delle in a membrana di quell'avventura serbara anel cance precho i rattato in a financia di con precho con con proprie con con proprie della con proprie della con precho proprie con con con con con con con con control della rotati nel con con con control della rotati nel control precho con con control della rotati nel control precho con con control della rotati nel control precho con con control della rotati nel control della

E per non far motto degl' imperatori per le crudeltà loro conosciuti, noi vediam qui Tito la cui clemenza il distinse Tito che diceva: a ho perduto nn giorno » perchè non lo aveva potuto impiegare a sollievo de suoi simili; comandare a sangue freddo spetitacoli in cui perivano 500 uomini al suo caspatio per diversirie il popolo romano. Le dome istesse, dimentiche della dolectra connaturale al sesso loro, ebbre talmeate mostravansi di que combattianeni che gustavano un barlaro pianere assistendori ; desse raccomandavano ai gladistori, mortalmente fertii, di cadera e terra con grasia, cha applaudiva no alla loro agonis senza mai distorro le infocate pupille dall'orribile spettacolo che offirira il disgraziato morribondo. Sarebbe a desiderarsi che la Spagna, Cristiana perfin nell'intimo dell'anima, non desso più l'esempio di que piazeri che tanto costano all'umantità, e rinupriasse fungimente alle une cacco del toro, in cui sovente la vita del Pinadozava e del Toroado è la preicolo.

« La forma del coliseo è ovale o elittica. La sna circonferenza è di 1616 piedi su 150 di altezza, cioè 15 piedi circa maggiore della colonna di piazza Vendome. Che uno figurisi tre file una sull'altra di 80 altissimi archi ciascuna, composte di colonne incastrate, destinate a sostenere gli architravi e i sopraornati; venti immense gradinate adducenti per ogni senso fino all'apice dell'edifizio; settanta ingressi per dar l'adito a migliaia di spettatori attrattivi dai confini dell'Impero Romano per assistere ai ludi o certami; che uno figurisi l'imperatore e la sua famiglia. le vestali, i senatori distintamente locati nel podium o balcone, al dissopra di loro, nelle gallerie in siti meno distinti, la folla della plebe romana in numero di cento mila, e si avrà un'idea di quella mole e della bellezza della sua architettura, non che del numero prodigioso di spettatori che vestiti a gala con abiti a vivacissime tinte avidamente serravansi gli uni contro gli altri in quel magnifico ricinto.

a latormond ogni pianodominara un androne coperto: quello della prima filo orqine era illuminato dagli intervalli della erate, i due superiori prenderano bastante luce da balconi: tutti quegli anditi crano chiamti romitori, nome espressivo che fi allatione alla loro destinazione che ara infatti quella di recerge le onde inomene della moltindine che accorrera in quell'amprende della la dispitara corromata l'edition, là fissavasi l'immensa tela che gerenita gli spettatori dei raggi olari e dalla pioggia.

e Solio l'impressione de nostri usi e delle nostre meschine ide, l'entusissmo ed il trasporto degli antichi e soprattutto dei Ramoni pei ludi circensi debbono pareori quasi incompressibili, e piuttosto il prodotto dell'esaltata immaginazione degli scrittori, che l'ingenuo racconto dei fatti. Totto ciò che la magnificata e lo spirito il più inrentivo può supporre, trovavasi riunito nei loro anfiteatri. Là il genio delle arti belle sfoggiava tutto le sne fastose pompe, l'architettura innalzava i snoi superbi edifizi, ai quali noi meschini moderni non abbiam nulla a paragonaro se non se i nostri teatri di legno e di cartone dorati ; la scoltura contribuiva anch' essa ad abbellire quei monumenti e rivalizzava colla pittura, colla meccanica e colla scienza dell'armonia per destare quell'entusiasmo che a noi è ignoto. Là tutta quella ricehezza d'ornati era permanente. Ma come dipingerò io la passeggiera pompa de' Indi? Che l'osservatore si collocbi nel centro del Colisco; che le mura circondanti l'arena coi loro marmi preziosi e le sontnose loro cornici gli appariscono in tutto il primitivo splendore; che il Podium adorno da eleganti colonne, tutti i gradini di bianco marmo rivestiti e ricoperti di soffici cuscini e di preziosi tappeti, e soprattutto le gallerie nelle quali maggiormente gli architetti sfoggiavano tutte le ricebezze cho loro suggeriva il talento, offransi al sno sguardo, e potrà formarsene un' idea.

a Soveni le più prezione essenze erano versate in finisimare piogia a prazzara il sunol di quel ricitto, affinich ogni senso avesse parto in quelle inchbrianti feste. Videsi un di Nerone pel appriecio d'un lusso inandito far cadero da eerte aperture prati-eato nel Pelarium, una pioggia ora di porporina, ora di argente, ora di autre polve che spandendosi sut tutti i circostanti, sugli animali e nii gladitatori produceva un magico effetto.

« Gli spottacoli cominiciavano d'o rdinario e i certami dei

gladiatori che combattevano a piedi, ed i cui nomi erano altrettanto variati quanto le armi loro o la loro maniera di combattere;altri erano a cavallo, altri a piedi; oltre di codesti ginochi, davansi nell'anfiteato combattimenti o pinttosto caece di animali ehe vi si adducevano in ampio gabbie di legno o di ferro. Alcuno volte vi si conducevano feroci belve incatenate che appena ginnte nell'arena si lasciavano a tutto il furor loro in balia, specie a specie opponendole, e qualora dovevano battersi contro uomini, erano affrontato dai così detti bestiarii. Ma siceome poebissimi abbracciavano quella perigliosa professione per contentaro la sfrenata passiono de' Romani per simili combattimenti, se ne inflisse il supplizio a certi delinguenti. La romana legislazione molti delitti annovera fra quelli che dannavano i delinguenti alle belve; e le nostre sante leggende ei conservano la memoria di migliaia di martiri ebe in tal guisa perdettero la vita per la fede. Si fu allora che lo folla potè scorgere con ammirazione quegli eroi del eristiano eulto: venerabili vecchi entravano in quell'arena colla massima calma ed offerivansi al vorace dente de leo-

Op. stor. e biog. - Vt, 42

nt, istantemente Irannavano di esserne stritolati come il puro frimmento di Gesi Cristic, e che dicevano que ferrori spettatori a vidi sempre di passere il guardo loro di lotte sanguinolenti, quando ad un tratto l'amimelo, obbliando la sun autarta ferroria, veniva a lambire il piride al condannato a morte, impannado così l'intento d'una moltilimita travitata? Quel mirarcio che sospendeva l'ordinario corso degli evenimenti in presenza di tanti testimoni apriva e titoli della proposita di della condannato a moltilimita e travitata? Quel mirarcio che sospendeva il contilimitato per porte antidificare i instituto ni tipi e delloni od interromper le costanti leggi della natura, forse almeno conceptisono ritterezo per quelle crediti feste.

« Dopo il combattimento degli animali, cangiavasi talora l'Arena in un vasto lago, sul quale aven luogo nazil lattaglic, poscia i 'acqua da larghe aperture perdendosi, nuori gdiatori succedevano alle naumachie. Ricompariva 'l'acqua e vedevansi qua e la sorgere isolette verdeggianti per amene boschine, e finantantente sontucosi lanchetti sveviti agli spettatori sotto ombrose piante che pareva dovessero durar sempre, venivano a terminar quelle feste che prolongavansi alle volte più giorni.

« Codesta gloria del Coliveo scomparve come tante altre glorie. Le giostre de gladiator il situitie verso il finire del quinto secolo di Roma (anno 190) vennero abolite nel 304 di G. C. Un monseo per nome Almachio, spinto da santo zelo, precipitosis nell'arena un giorno per separare i combattenti i il pretore Allipio che assiste nel carattore del giorno del pretore Allipio che anticolo del consecuente del carattore del giorno con consecuente del carattore del giorno con consecuente del carattore degli eservizia, lo fere nel fittattore con consecuente del carattore degli eservizia, lo cre nel fittattore probibi tai lodi.

« Da quell' istante cominciò pel colisco l' opoca di una decadenza propressiva, la barbaric compil' logra, mono colle stragi operate dai nemici di Roma, quanto per l' epoca di rinascinento che succedette ai nordici flagglii. Infalti, quando la capitale del mondo cominciò a respirare dopo l' espulsione del suoi tiranni, tutti i signori d'anche taluno fra i particolari, voltero innalzare palagi, il colisce cra nua cava immensa che loro si offriva. Senza veru niguardo all' antico spiendore del suoi otto secoli di gloriosa esistenza lo demolirono in parte e lo spogliarmon spientamento. Dio sa fin dovo sarche giotno un tale sistema di servingo distruttico depredazione senza l'intervento del mismo di servingo distruttico depredazione senza l'intervento del suoi particolari di arreta ed cichiari venerabile o sarco un luogo inaffiato dal sangue di tanti martiri. Grazie el la tereterizo del arreta celta del arrite, e gratie le arrite producione del partico gratico del sangue di tanti martiri. Grazie el la tereterizo del no nonefice il liuminato, annico della arrite, e gratie del arrite, e gratie

al sacro simbolo della redenzione, gli avanzi del coliseo, se non l'intero edilizio, potranno ancora destare l'ammirazione de' nostri più tardi nipoti. »

Codesta croce su modesto piedestallo innalzata in mezzo ad un immenso recinto, quel simbolo commovente dei patimenti e della morto, fra le rovine d'un teatro ove furono spinte grida barbare di una delirante gioia ; la figura divina d'un Uomo-Dio che si sacrifica pei suoi simili e perdona ai suoi carnefici, sola sussistente davanti a quelle gallerio dove smaniosi gongolavano cento mila Romani ebbri del sangue delle helve e de' loro simili, fan nascere in anime religioso una folla di riflessioni che alimentano la pietà, e danno a quel monumento un interesse, cho uon ha per quegli che pon vorrebbe scorgere nel colisco se non masse di marmo e di pietre con arte disposte, o che uon rammenterebbesi quell'anfiteatro famoso se non per aver riucrescimento che più non sianvi gli spettacoli ed i giuochi dell'antichità senza pensare che quel popolo padrone del mondo e che pagava a peso d'oro i scultori, i pittori ed i mimi, violava, per soddisfare i snoi gusti, le prime leggi dell' umanità.

Ora uoi seguirem l'orme di Chateaubriand quando per due volte percorse in Coiseo nel 1804. Allora nel Vigore della età, in tutta la maturità de' suoi talenti, impiega, per descrivere quelle grandi rovine al suo illustre amico sig. De Foutanes, i suoi più vivaci colori e tutta la fertilità dell'immaginazione la più feconda. Si è il poeta cho dopo l'artista o dopo lo storico s'acciage a parlare.

« În una bella sera d'estate, cioè iu luglio, erami assiso al Colisco sui gradini d'uno degli altari sacri ai dolori della passione; il sole nel suo tramonto dorati liumi di raggi versava da quello gallerie uello quali un gioruo ondeggiava il torrente de' popoli. Opache ombre nel tempo stesso presentavano i concavi delle logge o degli androni, o dall' alto degli architettonici massi a larghe strisce nere pingevano il suolo. Scorgeva fra le rovino a destra dell'edifizio il giardino del palazzo de Cesari, con un palmizio che pare vegeti a bella posta su quei ruderi pei dipintori o pei vati. Invece delle giulive grida che feroci spettatori spingevano un giorno in quell'anliteatro veggendo sbranare i Cristiani da lconi e da pantere, non udivasi che il latrato del cane dell'eremita custode di quelle rovine. Ma nell'atto che il sole discese sotto l'orizzonte la campana del duomo di S. Pietro fece rimbombare i porticati del Colisco. Questa corrispondenza di religiosi suoni fra i due maggiori monumenti di Roma pagana e Roma cristiana mi cagionò la più viva emozione... Mi rammentai che quegli stessi Giudei che nella prima loro schiavità horizamo intorno aggi cidifri dell' Egitto e di Babilonia, avevan anche nell'ultima loro dispersione costrutoli quell'enome circo; mi rammentai che il monamento sotto i cui archi rimbombavano i tocchi del cristiano bronzo crano l'epera d'un pagamo imperatore, segunto nelle profecio per la finale distruzione di Gernsalemme. Non sono forse, o amico, motri sublimi questi di medizione somministrati da un sol monamento, e non credi tu che nan città nella quale consimili effetti riproduccossi ad organi più sospinic, non sia degna di le-

« Jeri, 9 gennaio, ritornai al Colisco per mirarlo in altra stagione e sotto altro aspetto: mi fe' meraviglia, penetrandovi, di non sentire i latrati del cane del solitario custode, che udivasi negli androni superiori dell' anfiteatro fra le rovine e le aride erbe. Bassai alla porta del romitaggio praticata nella centina d' nna loggia ; non mi veone dato segno di vita ; l' eremita era morto. L'inclemenza della stagione, l'assenza del buon solitario, dolorose recenti rimembranze, raddoppiarono per me la tristezza del deserto ricinto a segno ebe eredetti vedere le rovine di un edifizio che avessi qualche giorno prima veduto ed ammirato in tutto il sno spleodore, nella sua freschezza ed in tntta la sua integrità. Egli è così, mio caro amico, che noi siamo ad ogni passo avvisati del nostro nulla. L' nomo cerca fuori di sè stesso delle prove per convincersene, va a meditare sulle rovine degli imperii, e non pensa che è egli stesso una rovina ancor più vacillante e ebe sarà in polve ben prima ebe nol siano quei frantumi. »

La melancolica filonda di questa lettera scritta nel 1801 travasi prae nel proper che gubbbilo l'autore del Gonio del Cristinestino, initiolata : Suggio nella letteratura inglese. El tarissezza di queste rillessioni si vere, ma si poco sentite in mezzo alla eggiarzoni sociali ci preparerà naturalmente a discendere in quell' soite parigione di Roma i nei tante vittime rinvennero un termice si loro patimenti, e che divenne finalmente un tugo esvenerbilo per essere stata stanza e testro della morte di dnei illustri compagni, eroici difensori del culto allora nascente cio dei dio vigiorosi sinteti. S. Pettro S. P. Baolo.

« Precedetti nella vita Lord Byron ed egli mi precedetto nella morte: moi giovane, toccava a me primo, ed invece maneò Byron che avrebbe dovuto rimanere aneor fra i vitenti; il mondo poteva perdermi senza accorgerseno e senza deplorare la mia dipartita.

« Quando vidi a me d'intorni avvicendarsi dacchè ho vita

Y-4



non può descriversi. Quante s' aprirono tombe e si chinsero davanti ai miei occhi ! Cento volte e per sole o per pioggia sull'orlo di m' aperta fossa nella quale calavasi una bara udii lo strepito delle corde e della prima palata di terra che vi cadeva sopra, ad ogni palata il sordo strepito diminuiva. Za terra ocionando la sepoltura portava l'eterno silenzio sulla superficie del sarcofago.

« Sotto la chiesa di S. Ginseppe, o per dir meglio, di S. Pietro in vincoli, trovasi una prigione ben feconda in rimembranze, la vetusta carcere tulliana o mamertina, detta pure Latomia, perchè fatta nel masso scavare da Tullio Ostilio. Vi si discende per un angusto varco praticato nel pavimento della chiesa moderna, entrando prima in una sepoltura ovale di 25 piedi lunga sn 10 di larghezza e 13 di profondità; di la un'altra apertura adduce ad un sotterraneo inferiore più angusto e più nmido perchè le rocce in cui è scavato trasndano. Codesto speco, più orribile ancora del precedente, dicesi opera di Anco Marzio, quarto re di Roma. Il foro che vidi nella volta serviva un tempo a discendervi con funi i delinquenti. Là di morte violenta perirono e talor anche fra gli orrori della fame, i pericolosi nemici di Roma, che pare non aver avnto per lungo tempo altra prigione di stato. Secondo l' istoria, Gingurta vi morì di fame, Entrando in quello spaventevole soggiorno, esclamò: Oh Ercole quanto è mai freddo il tuo bagno! Si è pure in codesto luogo cho Lentulo, Cetego, Gabinio, Statilio e Cepario furono strangolati per ordine di Cicerone come complici di Catilina: che Sciano fu ucciso per ordine di Tiberio; e che Simone figlio di Giona, capo de'giudei, preso da Tito, perdette la vita. Finalmente, secondo Flavio Giuseppe, facevansi perire costì i capi delle nazioni soggiogate, dono avere servito alle pompe trionfali del generale vincitore. Tutti almeno vi erano rinchiusi, finchè potessesi trasportarli in qualche fortezza d' Italia, come accadde a Siface re di Numidia ed a Perseo re di Macedonia. (1)

« Una tradizione pietosa di più recente origine, accresce la celebrità di codesta prigione. Assicurasi che gli apostoli S. Pietro e S. Paolo furono legati al pilastro attinente al nuno del fondo che è circondato da barre di ferro. Soggiangesi che duranto la loro cattività, convertirono e battezzarono quarantarie compagi di infortunio non solo, ma ancora i carcerieri Proces-

<sup>(1)</sup> Per effetto di raffinata crudeltà, e fors'anco per ispaventare i colpevoli, che i moderni popoli pur troppo imitarono, i delinquenti tacchinsi nella prigione mamerlina, udivano gli urli e vedevano i tormenti di quelli che erano straziati o fatti morire nella carcere superiore.

so e Martiniano, che più tardi ebbero la palma del martirio. L'acqua di cui servironsi pel battesimo, scaturiva da una piccola sorgente che tuttora gitta ai piè del muro e che zampillato miracolosamente aveva per la prima volta all'epoca della cattività de santi apostoli. (Italia descritta e dipinta).

# Supplizi de' Martiri.

Se la nostra impresa non toccasse al termine, guiderem mo i nostri lettori in quelle spaziose catecombe che racchiudono le vencrabili salme di tanti Cristiani trucidati nei tempi di persecuzione e narreremmo fremendo con quali eroiche lotte comprarono la gloria che non perisce giammai. Ci sia lecita soltanto una rapida esposizione di tutto ciò che la barbarie de' Greci e de' Romani inventava in un seculo colto e civile, per torre la vita a coloro il cui delitto era di amare i loro fratelli, di pregar per essi e di assisterli con sudate elemosine.

La crudeltà raffinata de tormenti inflitti ai martiri stupirchhe soprattutto i nostri moderni carnefici, in oggi che il supplizio capitale spoglio di tutto l'apparato che poteva aumentare il ribrezzo e l'orrore, ba la rapidità del lampo. lo confessorò che sovente caddemi il libro dalle mani percorrendo la serie de tormenti inventati dai persecutori de Cristiani. Stenta a credersi fin dove la rabbia de' Pagani sia giunta; l'astio e l'ira accecavanti, e perdevano la ragione rinunziando ai sentimenti più comuni alla umanità, quando trattavasi d'inveire contro i discepoli di Cristo. Il cavalletto, la ruota, liquefatta pece, olio bolente, feroci belve, croci, seghe, roghi, uncini di ferro, tutto era a vicenda impiegato per vincere la costanza de' Confessori : stendevansi nudi sul ghiaccio e poscia per farli succombere immergevanli in hagni d'acqua tepida. Le vergini erano esposte in luoghi di prostituzione e vi si spingeva la feccia del volgo, la soldatesca e la plebe ; attaccavasi il loro corpo ai piè d' un indomito cavallo od alle corna di un toro furibondo; una pavera madre era costretta a veder perire i suoi figli lentamente sotto i propri occhi, od il marito la sua consorte, od il padre il suo figlinolo od i figli il loro genitore. Deboli creature talora vedevansi a lacerare il seno con tenaglie roventi, od a gittar fra le chiome pettini di ferro, che ritiravansi carchi di sanguinosi capelli. Ricusasi la penna dal tracciare più oltre simili orrori. Abbiam d'uopo, a compensare crudeltà cotanto ripugnanti, di rammentarci, che a tutti que strazi e tormentose ignominie, le vittime rassegnate non opponevano che benedizioni. Il primo dei

martiri morì perdonando ai suoi carnefici, altri pregarono per essi, ed offrivan loro come salario le ultime serbate monete. Tutti cogli occhi al cielo rivolti, mille volte più felici de' manigoldi, superiori alle minaccio degli imperatori, de proconsoli e de loro satelliti, rendevano l'anima al Creatore con volto sereno, e modulando cantici, parevano volare all'empireo, divenuto loro patria per sempre. E fra il popolo cristiano alcuni fedeli durante la notte pictosamento raccoglievano le ossa mutilate o le palpitanti membra de Santi, per dar loro onorifica sepoltura. I pannilini tinti di un così prezioso sangne, come reliquie sacre con venerazione serbavansi; e si diceva nelle famiglie vicino ai domestici focolari, lunge da ogni orecchio sospetto: Dio solo potè dare ai nostri fratelli quel coraggio eroico e quella indomabile forza. Preghiamolo di non essere esposti a sì grandi tentazioni o che degnisi venire al nostro soccorso qualora la sua volontà santa fosse che avessimo a soffrire come quelli che ci precedettero nella carriera del martirio.

Per comprendere la sovrnmana forza che la fede e la sporanza d'una ricompensa eterna danno ai Cristiani, bisogna leggero ancora gl'incredibili ragguagli che ci trasmisero Euschio e Lattanzio.

Molti Cristiani vennero condannati a morire chi per ferro e chi per fuoco. Dicesi che pronunziata appena quella sentenza, una quantità incredibile di uomini e di donne gittaronsi sui roghi con una gioia ed una celerità senza pari. Un infinito nnmero di Cristiani legati insieme su barche fu gittato in fondo al mare. Le prigioni che non servivano altre volte che a racchiudere gli omicidi ed i violatori della santità dello tombe furono ripiene di nna moltitudine d'innocenti vescovi, di preti, di diaconi, di lettori e di cenobiti; a segno che non rimaneva più luogo per mettervi i colpevoli. Può egli vedersi senza ammirazione l'invincibile costanza colla quale que generosi difensori del cristiano culto soffrirono le flagellazioni, la ferocia delle belve di sangue umano sitibonde, l'impetuosità de'leopardi, degli orsi, dei cingbiali e dei tori, che i pagani contro essi aizzavano con arroventati ferri? Una immensità d'uomini, di donne e di fanciulli disprezzarono questa vita mortale per la difesa della dottrina del Salvatore. Gli uni forono abbruciati vivi, gli altri gittati nel mare dopo essere stati da nacini di ferro straziati. Taluni presentarono con gioia la testa al carnefice perchè fosse recisa dal hasto, altri morirono di fame, altri in mezzo ai più crudeli tormenti, alcani capovolti appesi a croci ed inchiodati vi esalavano fra le angoscie l'estremo sospiro...Gli istorici non banno parole che possano esprimere la violenza dei dolori e la crudella dei supplizi che soffrirono i martiri nella Tebaide. Alcuni furono squarciati sino alla morte con cocci, o rottami di vasi di terra invece di uncini di ferro. Donne appese per nn piede a macchine vedevansi infamemente esposte. Uomini erano legati colle gambe a rami d'alberi che si avvicinavano con macchine gli nni agli altri, e che lasciati liberi di ripigliare la pristina positura squarciavanli; codeste violenze durarono più anni, ed ogni giorno con vari tormenti facevansi morire or dieci, or venti, or trenta, ora sessanta e talvolta perfino cento fra uomini, donne e fanciulli. Essendo sul luogo ne vidi un gran numero condannati a morte nel medesimo giorno, a taluni tagliavasi la testa, e tali altri furono abbruciati vivi. Le spade erano spuntate ed i carnefici si davano il cambio a forza di necidere. Fui testimonio del generoso ardore e della nobile impazienza di quei fedeli ..... Non avvi discorso capaco ad esprimere la generosità e la costauza che mostravano in mezzo ai supplizi; siccome ad ognuno era lecito di oltraggiarli, chi flagelli di cnoio, chi funi, chi verghe e chi bastoni adoperava per far loro villania, ed inventava secondo l'individuale malizia quell'altro stromento più atto a tormentarli. Se ne legavano a colonne colle mani sul dorso e loro venivano stiracchiate le membra con macchine e quindi erano squarciati con uncini di ferro nei fianchi, nelle coscie, nel volto e nel ventre. Ta'nni erano sospesi dall'alto d'una loggia in modo che la violenza colla quale erano tesi i loro pervi, loro era più penosa di qualunque altro tormento. Talora legati a colonne senza che i piedi toccassero il snolo, colla gravità del corpo stringevano estremamente i loro legami, ed erano in quella posizione gli uni rimpetto agli altri, costretti a rimanersi durante l'interrogatorio de giudici non solo, ma quasi tatto il giorno.

« Ĝii uni ebbero da scuri mutilate le membra come in Arabia, gli altri le coscie recise, come in Cappadocia ; taluni appesi in aria col capo in giù venivano lentamente soffocati come in Mesopotamia ; cd a tal altri finalmente vennero amputate lo mani, il naso, gli orecchi ed ogni altra estremità sensiva . . . . (Ecsasno).

« Parlerò io dei divertimenti e dei giuochi di Galero? egil avera fatto venire da ogni lontana regione rosi dismisurata grossezza e di una ferocia pari alla sua; quando voleva divertirsi, faceva dare ad uno di quegli animali piutosto ad inghiotitire che adivorare nomini, e mentro vedeva squarciare le membra di que' disgraziati sgangheratamente rideva. La sua mensa era harente per desperante del propositione del propositione

gnata sempre di umano sangue; il fuoto era il supplizio di culoro che non crano in diguità cestituti. Non solamenta al fuoca avera dannati i Cristiani, ma ordinato avera di farli morir lentamente. Quando crano legati al palo, con un fuoco moderato sotto alla pianta de piedi, si tormentavano finche le ossa fossero seoperie, con izzoni ardenti quinti si tormentavano titute le membra allinchè ogni parte del corpo avesse un particolare supplizio. Duranto colale apsevaterole tortura, gli si apperguen di aqua il volto e se gliene faceva lere perche l'ardore della febbre ann accierasso una morte che tuttavia non era differita di molto; re ben totto fino alle siscere loros, allon in ampio Prociera venivano gittali per consumare il rimanente della già innimata salma. Finalmente gettavasi in mare il cenere di quell'ossa (LATTANDO).

# Conclusione.

Ed io che mi compiacqui a riprodurro taluna di quelle scene di cui la Terra Santa fu il teatro, a descrivere i monumenti pietosi che sussistono tuttora in quel suolo sacrato; luoghi pieni d'incantesimo per le anime illuminate dalla fede, fuoglii nei quali camminasi fra mezzo ai miracoli, in cui pare che odasi aucora la parola dell'Uomo Dio e dei pescatori che quella contrada evangelizzarono, potrò io almeno (poichè gli anni mi vietano il grande pellegrinaggio di Gerusalemme ad imitazione di tanti che mi furono duci in quest'opera) andarmi a prostrare alla tomba degli Apostoli e toccar colla massima venerazione i lacci che li tennero cattivi nella loro prigione? Potrò salire la scala santa, visitare con accesa torcia in mano le catacombe de' martiri ed assistere a qualcuna di quelle grandi solennità, la cui pompa dignitosa, e soprattutto la presenza di quel venerabile vegliardo che Pontefice le presiede in candida clamide e triplice diadema, raddoppiano la pietà della folla immensa accorsa nelle ammirabili basiliche nelle quali sono celebrate, ed inspirano rispetto persino in chi altro culto professa? Già messo un piede avera un giorno in Italia, già Milano, la città di S. Ambrogio e di S. Carlo Borromeo, la città in cui ergesi quella bella marmorca cattedrale onusta di 3,000 statue, m'era apparsa nel suo bello aspetto e sotto il sereno azzurro suo cielo; già vedeva l'antica Roma collo sue rimembranze istoriche e profane; la Roma delle prime età del cristiauesimo, lungo tempo governata da Santi e da Confessori; la Roma del medio evo imprimente un religioso

Op. stor. e biog. . VI, 43 .

moximento all Europa al tempo delle crociate; la Roma della rigenerazione dano ai oltti, ai dipintori, agli scultori, agli architetti ed ai vait, il segnale della gloria loro; e finalmente la Roma attuale che difende contro il potere, la filosofia el indifferenza più formidalile ancora, una possanza morale superiore a tutte le possanza militari e della patria, e del focolare natio, non mi permisero di stanziare che per pochi istanti nella capitale della Lombardia, e mi feccor rivareare le Alpi riserbando ad altri tempi il viaggio di Roma, dolce illusione di tutta la mai vita!

FINE.

# INDICE

-SOOS-

| Ceuni geografici e sunto religioso . |     |    |    |  |  |  | pag. |  |
|--------------------------------------|-----|----|----|--|--|--|------|--|
| •                                    |     |    |    |  |  |  |      |  |
|                                      | CAL | 0. | ١. |  |  |  |      |  |

#### CAPO II.

Abitanti di Gerusalemme. — Del pellegrinaggi attuali a Gernsalemme. — Montagna degli Olivi. — Gerusalemme vista dall'alto di questo montagna. — Mura di Gerusalemme . — 21

# CAPO III.

Casa del governatore a Gerosalemme. — Autorità dispotica del bassà di Damasco e de' suoi delegati. — Condiziono miserabile dei monari di Terra Sauta—Tempio di Salomone; sua nugnificenza. — Moschea di Omar. — Vista interiore di questo monumento. — I soli maomettani vi ponno entrare . . » 38

#### CAPO IV.

Cattedra della moschea d'Omer—Pulpiti delle chiese cristiano—Yeduta estariore del Santo Sepolero—Relazione dell'incendio che la distrusse nel 1808 —Rècdificato dai Greci-Sazionie Cattario — Monte Valeriano pereso Parigi-Le follia della croce—Riflessioni sui monumenti di questo genero 33

#### CAPO V.

Interno del S. Sepolero. — Descrizioni dei sigg. di Chateaubriand, Lamartine e Dom Geramb. — I crociati al S. Sepolero. — Giovine figlia di Svizzera alla tomba di G. C. — Testimonianza degli Evangelisti in favore della risurrezione del Salvatore. — Strade voltato a Gerusalemmo . . . pag. 67

#### CAPO VI.

#### CAPO VII.

Monte Sion — Davidde vi compose i suoi cantlel sublimi — È il loogo di sua sepoltura — il santo Coacolo — Casa in cui trovaronsi riualti gli Appistoli il gioro di Pentecoste . . . . . . . . . . . 90

# CAPO VIII.

#### CAPO IX.

# CAPO X.

### CAPO XI.

# CAPO XIL

#### CAPO XIII.

#### CAPO XIV.

Rispetto dei Maroniti pel preti e pei monaci. — Corteggio naziale di un principe della nazione dei Drasi. — Fellegriusggio di D. Geramb al monto Sinai. — Monastero di santa Catterina. — Roveto ardente. — Cappella di santa Catterina. — Peliegrinaggio dei Greci e dei Cofti al monto Sinai. . » 191

#### CAPO XV.

Elemosine de monaci del monte Sinai. — Loro biblioteca. — Copia dell'editto di Maometto diretta a tutti i Cristiani. — Ascensione al monte Sinai. — Vetta del Monto Sinai. — La gloria d'Iddio — Rocca da Mosé percossa. — Il monte Oreb. — Le sile montagne contribuiscono ad essere meditabondi .

#### CAPO XVI.

### CAPO XVII.

Babilonia. — Cattività de' Giudei. — Ponizione di Nabucodonosorre. — Predizione della distruzione di Babilonia.—Trionfo di Ciro. — Rovine di Babilonia.—Ninive.—Istoria di Giona.—Distruzione di Ninive.—Passo dell'orazione funcbre di Luigi, XY, in cui l'oratore allude a Ninive. . . . a 232

# CAPO XVIII.

firo.—Il suo commercio mariutino.—Penizione della sua empietà.—Assalita da Alessandro.—Sua situazione dopo la venuta di G. C.—Difesa gloriosantente dai Crotiati.—Suo atato attuale.—Suo archvescorado nel 1821.— Sidone.—Nottria istorica.—Abdalonimo.—Distruziono di Sidone predetta da Isata.—La Cananea.

#### · CAPO XIX.

Missione degli Apostoli.—Laodicea si primi giorni del Cristianesimo, ed all'epoca in cui ci troviamo.—Antiocha visitata da Psolo e da Baranbu.— Martirio di san Luciano.—Istoria di Macedonio.—San Girolamo ordinato prete ad Antiochia.—Desertatone di cudesta città.—Battaglia di Antiochia ritata dal Croctati.—Scoperta della Santa Lancia. . . pog. 263

#### CAPO XX.

Damasco prima di G. C.—Conversione dl S. Paolo.—Battaglia sotto le mura di Damasco.— Aspetto di Damasco nel 1832.—Cipro. — Notizia i-torica. — Soggiorno di S. Paolo a Cipro. — Epoca delle crociate. — Dom Geramh a Cipro

#### CAPO XXI.

Corinto.—Predirazione di S. Paolo ai Corinti.—Corinto nel 1806; nei 1836. —Efeso.—Nozioni storiche.—Sugniorno di San San Paolo.—Tumulto eccitato dagli orefici.—Ultime gesta di S Giovanni.—Morte di Maria. a 287

### CAPO XXII.

# CAPO XXIII.

Passaggio di S. Paolo a Rodi.—Rodi difesa dei Cavaiieri di Malta.—Presa da Solumano.—Rodi nel 1806 e nel 1831.—Roma.—Primo aspetto di codesta città.—San Pietro e S. Paolo martiri ivi.—Forum romanum. . . . . . . . . . . . . 315

# CAPO XXIV.

# INDICE DELLE TAVOLE

SO.00

| Jaffa         |          |        |      |   |     |     |     |     |     |     | pag- | 13   |
|---------------|----------|--------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Ascalona .    |          |        |      |   |     |     | - 1 |     |     | - : | Lan  | 17   |
| Gerusalemni   | е.       |        |      |   |     |     |     | - 1 | - : | - : |      | - 31 |
| Mura di Ger   | uselen   | nme.   |      |   |     |     | - 1 |     | - : |     |      | 35   |
| Chiesa del S  | onto S   | epoler | ٥.   |   |     | - : | - : |     | - : | - : |      | 51   |
| Piscina di B  | ctzaide  |        |      |   |     |     | - 1 | - : |     | - : |      | 83   |
| Monte Sion.   |          |        |      |   |     |     | - : |     |     |     |      | 96   |
| Giardino des  | til Olis | ri     |      |   |     | - 1 | - 1 | - : |     | ·   |      | 98   |
| Valle di Gio  | safat    |        |      |   |     |     | - : | - : | - : | - : |      | 105  |
| Gerico .      |          |        |      |   |     |     | - 1 |     |     | - 1 |      | 110  |
| Samaria .     |          |        |      |   |     | - 1 | - : |     |     | - : |      | 117  |
| Rive del Gio  | erdano   |        |      |   |     |     | - : |     |     | - : | - :  | 121  |
| Nazaret .     |          |        |      | : | - 1 | - 1 |     | :   | :   |     | - 5  | 131  |
| Betlemme .    |          |        | :    |   | - 1 | - 1 | - : | •   | :   |     | - :  | 136  |
| Cana          |          |        |      |   | - 1 | - : |     | :   |     |     | - :  | 157  |
| Tiberiade, e  | mare     | di Gal | ilea |   | - : | - 1 |     | :   |     |     | - 5  | 161  |
| Monta Tabe    |          |        |      |   | - 1 | •   |     | •   |     | •   | - :  | 169  |
| Il Monte Lil  | 0000     |        |      | : |     |     |     | •   |     |     |      | 181  |
| Strada del S  | inni     | 1      | :    | : | •   | :   | :   | :   |     |     | - 5  | 191  |
| Vetta del Sit | nei.     | :      | :    |   | :   | - 1 | •   | •   |     |     |      | 195  |
| Babilonia.    |          | :      | :    | • |     |     |     | :   |     |     | - 1  | 233  |
| Ninive .      |          | : :    |      |   | •   | - : | •   |     |     |     | - :  | 211  |
| Tim           |          | :      | :    | • | •   | - : | :   | :   |     |     | - :  | 246  |
| Landicea.     | :        |        |      |   |     |     |     | •   |     |     | - :  | 240  |
| Antiochia.    |          |        | :    |   | •   |     | •   | •   |     | •   |      | 266  |
| Damasco .     | -        | -      | :    | • | :   | •   |     | :   | •   |     | :    | 275  |
| Cipro .       |          | :      | :    | • |     |     | :   | :   |     |     |      | 285  |
| Corinto .     | :        | :      | :    | • | •   |     | •   |     |     |     |      | 287  |
| Efeso.        | •        | •      | •    | • |     |     |     | •   |     |     |      |      |
| Patmos .      | •        | •      |      | • |     |     |     |     |     |     |      | 293  |
| Rodi .        |          | •      | •    | • |     |     |     |     |     |     |      | 301  |
| Antica prigi- | 11-      |        |      |   |     |     |     |     |     |     |      | 314  |
|               |          |        |      |   |     |     |     |     |     |     |      | 333  |



BENEDETTO (S.), patriarca dei monaci di Occidente, nacque verso l'au. 480 nel territorio di Norcia, altre volte città vescovile della provincia di Valeria, ora dell'Umbria nel ducato di Spoleto. Fu egli condotto assai giovane a Roma, da cui ritirossi a Subiaco distante da Roma quarauta miglia, e si chiuse in una spaventosa caverna, dove stette tre anni ignoto a tutti, fuorchè a S. Romano, il quale gli calava con una corda del pane. Avendolo poi conoscinto i monaci d'un convento vicino lo vollero per loro abbate : però non concordando il loro libertinaggio, a cui erano assuefatti, alla vita ch' cgli avevasi scelta, egli ritirossi di puovo nella solitudine, dove molti lo frequentavano ondo apprendere da lui la vita monastica. Raccomandava ai suoi monaci di dedicarsi alla coltura della terra, e anche per questo lato l'Italia ricavò un vantaggio grandissimo e dall' Ordine Benedettino o da altri. Benedetto innalzò dodici monasteri, in ciascuno de'quali mise 12 religiosi con un superiore, comechè mantenesse sopra tutti un'assoluta autorità. Perseguitato da un indegno sacerdote di nome Fiorenzo, parti da Subiaco e passò a Monte Cassino, dove avendo trovato un tempio dedicato ad A pollo, lo rovesciò e sulle sue rovine edificò un monastero che fu poi come il tronco fecondo da cui si distesero per tutta la Chiesa. diversi rami cho ne fecero sempre l'ornamento e lo splendore. La fama di Benedetto si diffuse per tutta l' Europa. Totila, re de Goti, passando nella Campania volle vederlo; e per provare se veramente egli aveva il dono della profezia, come dicevasi, gli maudò uno de' suoi ufficiali, di nome Riggone, cui aveva fatto vestire degli abiti reali, e lo fece accompagnare da tre de principali signori della sua corte con numeroso corteggio. Il santo

tosto che le vide, gli gridò : « Lasciate, figlio mie, l'abite che pertate, perchè esso non è vestre ». Riggene prese da spavente, e confuso d'essersi velute pigliare giuoco d'un sì grand nome. si prostrò a' snei piedi con tutti quelli che l'accompagnavano. Quando ritornò raccontò al principe l'accadute. Allora Totila andò a visitar egli stesso il serve di Dio. Appena che lo vide si gittò per terra, e rimase così fino a che Benedetto nel rialzò. Egli restò ben sorpreso allerchè Benedette gli parlò nel mode seguente : « Vei fate molte male, cd ie prevede che ne farete di più. Voi prenderete Roma, passerete il mare e regnerete nove anni : vei morrete poscia al decimo anne e sarete citato innanzi al tribunale del giusto Gindice, per rendergli cente di tutte le vostre opere ». Tutte le parti di questa predizione si verificarono. Totila che ne rimase spaventate, si raccomandò alle preghiere del Sante e fu men crudele. Quando egli prese la città di Napoli trattò i prigionieri con una umanità che non era da aspettarsi da un barbaro. Il padre Mabillon dice che Benedetto merisse nel 543, altri nel 542. Si contreverte fra gli eruditi se il corpo di S. Benedette sia in Mente Cassino, e pure fesse stato traspertate in Francia; però il sentimente più ragienevele vuole che si ritrovi in quella famosa badia; il che pare sia state mostrate fine all'evidenza dal P. Tosti cassinese nella sua Storia della badia di M. Cassino. La principale, e forse unica opera che ci resta di Benedetto, è la sua regela, che S. Gregerio treva la meglie scritta e la più prudente di tutte le altre: Sermone luculentam, discretione praecipuam. Ella è divisa in sessantatre capitoli, precednti da una prefazione e prologe in cui egli esorta coloro che desiderane praticarla, a domandarne aiute a Dio con ferverese preghiere. Distingue ivi S. Benedetto quattro sorta di monaci : cenebiti, che vivone in un monastere sotto la condetta di un abbate; anacoreti, che appreso l'esercizio della vita menastica in un menastere, ritiransi solitari nel deserto; sarabaiti, che abitane a due e tre in una stessa cella ; e girovaghi, che vanno di monastero in menastero senza fermarsi in alcuno. Egli condanna queste due serta di monaci, e specialmente l'ultima; e fermasi su ciò che riguarda gli anacoreti. La sua regela però non fu composta che pei cenohiti. Parla in essa delle qualità che deve avere l'abbate; come debba egli servir d'esempie ai suoi monaci, trattarli tutti bene egnalmente senza lasciar travedere più affezione all' une che all' altre, riprendere, e anche punire chi erra. Propone fore in segnito melte massime rristiane e spirituali, raccomanda loro l'obbedienza, il silenzio, l' ordine e l'umiltà ; segna le ere diurne e notturne dell'efficio



I SEGUACI ) DI COLTIVARE IL TERRENO



divino, e la maniera di recitarlo. Determina poscia le pene da imporsi a quelli che peccano. La prima è la scomunica, o la separazione della commione de fratelli sì a tavola, che alla preghiera; la seconda è quella delle verghe, per quelli ehe la scomunica non valse a correggero; l'ultima è l'espulsione dal monastero... Egli vuole ehe i monaci non posseggano cosa alcuna di proprio ; che abbiano particolar cura degli infermi; che tutti travagliano all' ora stessa; che sieno egualmente vestiti; che si tengano in prova quelli che presentansi per entrare nel mouastero, nè vi si ammettano per sempre se non dopo essersi bene assicurati di lor vocazione; che i sacerdoti, quando se ne ricevano, abbiano il primo posto dopo l'abbate; che i monaci non sortano senza permesso dell'abbate. Noi non entreremo qui nello contese che si fecero su certi punti di questa regola. Diremo solamente che la regola di S. Benedetto è schiettissima e pradentissima. Cosimo de Medici gran duca di Toscana la leggova assiduamente; e domandato un giorno della ragione, rispose, che ne trovava i precetti si pieni di discrezione, che sembravangli attissimi per aiutarlo a governare i suoi sudditi. Anzi istitul egli un ordine di cavalieri, e gli diede per regola quella di S. Benedetto, Si attribnisce pure a gnesto santo una lettera a S. Remigio arcivescovo di Reinis; un discorso sulla morte di S. Placido; un altro sulla partenza di S. Mauro : pna lettera allo stesso santo ; un Ordine della vita monastica: nessuno però di questi scritti è suo, quando non lo sieno il discorso sulla partenza di S. Mauro, e la lettera allo stesso santo.

FITZ-SIMON (Ennico), nato verso l'an. 1570 a Dublino capitale dell'Irlanda, fu mandato in ctà di 14 anni ad Oxford, dove conosciuti gli errori del protestantismo, nel quale era stato allevato, prese la risoluzione di andare nei Paesi Bassi cattolici. Avendo dunque eseguito il sno disegno con altrettanto coraggio che gioia, fecesi gesuita, e divenne ben presto uno de niù abili controversisti del suo tempo. Ritornò in seguito nella sua patria, dove ricondusse in seno della Chiosa nn gran numero di traviati; ciò che lo fece tenero in prigione da tre a quattro anni. Avendo ricuperato la sna libertà, egli ritornò in Fiandra, ivi fermossi fino all'an. 1608, nel quale fu chiamato a Roma, ed in seguito mandato in Irlanda, dove mori in mezzo ai hoschi, nei quali la persecuziono l'aveva forzato di ritirarsi, il 1. febbraio 1643. Aveva egli seritto in inglese : 1. Confutazione cattolica della proteusione all'antichità del sig-Giovanni Rider ; Rouen, 1608, in 4, 2. Replica al poscritto del

signor Rider, e scoperla di una parzialità puritana per parte sua. stampata col precedente trattato: l'uno e l'altra sono contro il sig. Giovanni Rider (poscia vesc. di Killolac), che aveva pubblicato un libro intitolato: Pretensione di antichità a riquardo della religione protestante. 3. Risposta ad alcune lettere di lagnanza dei cattolici afflitti in fatto di religione, pubblicata nel suddetto volume. 4. Giustificazione e spiegazione del sacrifizio della Messa, 1611, in 4. 5. Britannomachia ministrorum in plerisque fidei fundamentis et articulis dissidentium; Douai, 1614, in 4. 6. Catalogus praecipuorum sanctorum Hiberniae; Leodii, 1619, in 8. ed Antuerpiae, 1627, in 8. Trovasi altresì in fine di un libro stampato ad Anversa, nel 1621, di cui eceo il titolo: Hiberniae sive antiquae Ecotiae vindiciae authore G. F. 7. Egli scrisse altresì un trattato, citato dal Flemming, nella sna vita di S. Colombano, per provare che l'Irlanda chiamavasi altre volte Scotia : ma ignorasi se questo trattato sia stato stampato. Mem. mamus. dell'abb. Hunegan, comunicate a Drouet, editore del Moreri dell'an, 1759.

FLECHIER (Spirito), vesc. di Nimes, nato il 1. giugno 1632 a Pernes città della diocesi di Carpentras, entrò all'età di 16 anni nella congregazione dei Padri della dottrina cristiana. dove crebbe nelle scienze e nella pietà sotto gli occhi di Ercole Audifret suo zio, generale della congregazione suddetta. Morto questi, Flechier abbandonò la congregazione, e andò a brillare co' suoi talenti a Parigi, dove i suoi panegirici e le sue orazioni funebri gli procacciarono ben presto una straordinaria riputazione, e lo fecero conoscere a tutta la Francia. Il duca di Mont, Ausier suo amico lo presentò alla corte, dove compose la vita di Teodosio per istruzione del gran Delliuo. Egli venne ammesso nell'accademia francese nel 1673, nominato vese, di Lavaur nel 1685, e trasferito suo malgrado nella stessa qualità a Nimes nel 1687. Fondò in questa città un'accademia, di cui fu l'anima e il presidente; ed il suo palazzo ne divenne un'altra nella quale egli si diede a formare dei saeri oratori. Ma le sne occupazioni uulla tolsero alle eure che egli accordò sempre di preferenza alla amministrazione della sua diocesi, assai difficile a governarsi pel gran numero dei Calvinisti e dei novelli convertiti in essa esistenti. Flechier ricondusso alla vera fede i primi colla sua prudenza, rinfrancò i secondi col suo zelo e colla sua carità; e continuò ad istruire ed edificare i suoi diocesani sino alla sua morte che avvenue il 16 febb. del 1710. Avea allora 78 anni, e fu generalmente compianto perfino dagli Ugonotti e dai fanatici che

lo amayano e rispeltavano. Morendo legò a poveri più di 20,000 sendi, e già per essi avea speso immense somme nella carestia del 1709. Abbiamo di quest'illustre prelato: 1. La vita di Teodosio: Parigi, 1679 e 1682, scritta con molta esattezza ed eloquenza. 2. La vita del card. Commendone tradotta dal latino di Graziani nel 1680. Quella del card. Ximenes, in 2 vol. in 4., 1694, che non vale per l'esattezza quella di Marsolier. 3. L'ediz. dell'opera latina di Anton Maria Graziani De casibus virorum illustrium in 4., con prefazione da lui agginntavi, 1680. 4. l'anegirici ed altri sermoni : Parigi, 1696, in 4., e in 2 vol. in 12. : Lione, 1713, 3 vol. in 12., nnova ediz.; Parigi, 1750, 2 vol. in 12. 5. Orazioni funchri; Parigi, 1716, in 12.6. Due volumi di sermoni morali per l'avvento, e le principali feste dell'anno. 7. Dne volumi di lettere scelte sopra vari argomenti nel 1715. Vi si trova qualche memoria, ed una relazione spl fanatismo delle Cevenne, 8. Una relazione delle osservanze, e del modo di vivere delle religiose di S. Chiara, del monastero di Béziers, stesa dalla suora Maria di Nimes, religiosa di quel monastero, e alla fine del 2. vol. alcune riflessioni sui varl caratteri degli uomini. 9. Una raccolta di lettere pastorali ed ordini, in fine della quale fu fatta stampare l'orazione fanebre di questo prelato composta dall'abb. di Jarri, ma che non fu mai recitata, 10. Discorsi sinodali e sermoni da lui recitati agli Stati di Linguadoca e nella sua cattedrale, 3. vol. in 12., la di cui prefazione è dell'abb. di Jarri. 11. Miscellanee contenenti le sue aringhe, gli indirizzi, discorsi, poesie latine e francesi, e tra queste un eccellente poema latino sul Carosello, già stampato nel 1666, in fol., ed nn poema francese in quattro dialoghi sul quietismo, nel quale egli sviluppa in na modo chiarissimo questa materia per sè stessa astratta. Il P. Niceron nel t. 1 delle sue memorie, pag. 366 assert, snll'autorità del P. Le Long, nella sua Biblioteca degli storici di Francia, che Fléchier aveva lasciato una raccolta manoscritta di tutte le antichità della provincia di Linguadoca con illustrazioni in 6 vol. in fol. Ma è certo che questa raccolta colla data del 1627 è l'opera di Auné Rulman assessore criminale nella Linguadoca nativo ed abitante di Nimes. Fléchier non lasciò su questo seggetto che nna succinta descrizione delle antichità di Nimes, che presentò ai duchi di Borgogna e di Berry quando passarono per Nimes in marzo del 1701. Tutti convengono che Fléchier fu il più celebre predicatore del suo secolo, gnanto ai panegirici e le orazioni funebri. Quella che fece per il Visconte di Turenna, è un capo lavoro in questo genere; e non si rimprovera al suo autore, che di avere tolti per intiero il testo e l'esordio da quella recitata

da Giovanni di Lingendes vesc, di Macon nel 1630 per Carlo Emmanuele duca di Savoja, sebbene per gli ornamenti spesivi intorno, sia divenuta tutta cosa sua. Le di lui istruzioni e lettere pastorali, arricchite di passi della Scrittura, opportunamente citati, manifestano sempre un vero pastore, tocco dalle sventure del suo gregge, ed intento a provvedere a suoi bisogni. Rollin afferma, nel suo Trattato degli studi, t. 2, pag. 403, che egli non leggeva mai il ritratto che fa Cicerone di un oratore del suo tempo nominato Callidio, senza ravvisare in esso quasi tutti i principali caratteri di Fléchier. Egli non ottenne però ne suoi sermoni morali il successo che ebbero i suoi panegirici e lo suo orazioni funchri. L'abb. Trubblet nou pensava però tanto favo-revolmente, come Rollin sull' eloquenza di Fléchier. V. Rifless. sull' eloquenza, pag. 74. Oltre i suddetti autori V. anche il P. Nicéron, t. 1 delle sue Memorie, il Giornale di Trévonx, nov. del 1711, il 5. vol. dei sermoni di Begaut, ove trovasi un elogio di Fléchier, indirizzato al sig. di Bosville; il 1.2, pag. 180 della Storia dei vesc.di Nimes di Menard, dove trovasi pure un elogio di Flé-chier; la Raccolta delle orazioni funebri di Fléchier ristampata a Parigi nel 1740, in 12, in testa della quale leggesi un elogio storico dell'autore tolto dalle lettere e dalle meniorie del P. Nicéron; il Dizionario dei predicatori, stampato a Lione nel 1757.

LENFANT ( ALESSANDRO CARLO ANNA ), gesuita, celebre predicatore nacque a Lione il 6 sett. 1726 da nobile famiglia originaria del Maine. Egli fece i suoi primi studi presso i gesuiti di quella città, che svilupparono le sue felici disposizioni per le scienze e la pietà. Nel 1741 fu ammesso nel noviziato di Avignone, e pochi anni dopo inviato a Marsiglia per professarvi rettorica. I suoi primordi nella carriera della predicazione furono così felici che i suoi superiori risolvettero di destinarlo esclusivamente a quella carriera. Le principali cit'à della Francia lo intesero colla maggior soddisfazione e con molto frutto. A Malines egli guadagnò colle sue prediche al cattolicismo un ministro anglicano amico di Young. La soppressione della sua Società, consumata nel 1773, cambio i destini del P. Lenfant; se egli era stato l'ornamento del chiostro, non su per ciò meno utile pel mondo, in cui prosegui ad esercitare le buone opere e le funzioni del sno ministero. Molti sovrani si fecero premura di chiamarlo presso di loro. I filosofi stessi assistevano alle sue prediche. Il P. Lenfant predicò molte volte a Luneville, a Vienna e a Versailles: Diderot e d' Alembert intervennero ad nn intero corso quaresimale da lui fatto a S. Sulpizio, e dopo un suo sermone sulla fede, il primo disse all'altro; « Dopo di aver ascoltato un discorso simile è difficile di rimanere increduli ». Quelli che hanno inteso il P. Lenfant convengono ch'egli elettrizzava il suo uditorio non già coll'eleganza della lingua e il lusso delle frasi, ma colla doicezza della sua voce, colla forza del sno dire e col suo profondo convincimento. Nel 1791 predicava durante la quaresima alla corte, ma dovette sospendero il suo corso per aver ricusato di prestare giuramento alla costituzione civile del clero. Nel 30 agosto 1792 fu condotto alle carceri dell'abbadia, o all'indomani diè principio, per così dire, alle sue disposizioni testamentarie. consegnando all'usciere il denaro che seco portava. « Il 3 set-« tembre allo dieci del mattino (narra un testimonio sfuggito al a massacro), l'abb. Lenfant e l'abb. de Rastognac comparvero a nella tribuna della cappella cho ci serviva di carcere: essi an-« nunciarono che ci soprastava la nostra ultima ora, e c'invita-« rono a raccoglierci per ricevere la loro benedizione. Un movi-« mento elettrico, che non si saprebbe definire, ci fece cadere « tutti in ginocchio e la ricevemmo a mani giunte ». Dopo il massacro di molti preti, del conte di Montmorin e degli Svizzeri, l'abb. Lenfant fu chiamato avanti quel simulaero di tribunale che gli assassini avovano stabilito. Al suo apparire il ponolo chiese che fosse risparmiato: i carnefici lo sciolsero e da tutte le parti gli si gridava: Salvatevi. Egli si era sottratto alla folla, anzi trovavasi di già nella contrada di Bussy, quando alcune donne lo tradirono dicendo imprudentemento: É il confessore del re. L'abb. Lenfant fu preso di nnovo e ricondotto all'abbadia : egli alza lo mani al cielo e proferisce queste edificanti narole, le ultime che sortirono dalla sua bocca: Mio Dio, io vi ringrazio di potervi offrire la mia vita come voi avete offerta la vostra per me. Poscia, inginocchiatosi, spira sotto i colpi degli assassini. Qualche tempo prima gli amministratori di polizia e di sorveglianza, consultati da Maillard intorno alla sorte destinata all'abb. Lenfant, risposero : « Noi dichiariamo al popolo che im-« porta assai per il pubblico interesso che l'abb. Lenfant sia « conservato: ma che non sia posto in libertà, anzi che venga « strettamente custodito ». Volevasi forso salvarlo? Ciò è verisimile. Ma il delirio a cui erano in preda quei cannibali non permise loro di prendere le misure necessarie per ottenere l'intento. Abbiamo dell'abbate Lenfant : 1. Orazione funebre del Delfino, padre del re Lnigi XVI, pronunciato a Nanci nel 1766. 2. Sermoni per l'avvento e per la quaresima ; Parigi, 1818, 2 vol. in 12. 3. Orazione funebre del sig. di Belzunce, rescoro di Marsiglia, pronunciata in latino e stampata con una traduzione fran-Op. stor. e biog. - VI, \$5

cese nel 1756, in 8. Alvani gli attriluiscono il Diccorto da Ieggerii nel coniggio sul propetto di accordare lo tato civile ai protettuni: ma a torto, giacchò egli è del P. Bouncau. Il Lenfani era certamento uno dei più grandii predicatori delsono tempo, ma sembra che i suoi sermoni non abbiano ottenuto, stampati, quelsuccesso che prometteva la fama del 10ro antoro. La sua famiglia ne conserva più di 40, ed una corrispondenza con suo fratello. Biogr. unier, france, vol. 2011.

LEODEGARIO, Leodegarius (S.), vescovo d' Autun e martire, discendeva da una delle più nobili famiglio di Francia, stabilitasi al tempo dei primi re nelle Gallie. Nacque l' au. 616, o secondo altri l'an. 626, e fu messo sotto la direzione di sno zio Didone, rescovo di l'oitiers, che l'ordinò diacono in età di 20anni, poscia arcidiscono della sua chiesa. L'abbate di S. Maixent nel Poiton essendo morto verso l'an. 651, Leodegario governò quel mouastero, fiuo a che per la sna riputazione fu invitato alla corte del giovane re Clotario III, cho regnava sotto la tatela di S. Batilde, sua madre, Tutti ammiravano le grandi qualità di S. Leodegario, e mentre si pensava ad un impiego convenevole al spo merito, fu eletto nel 659 vescovo d' Antun, la cui diocesi era divisa e straziata già da 2 anui dalla faziono di due ecclesiastici ambiziosi, che aspiravano a quella sedo vacante per la morto del vescovo Ferreolo. Il nuovo pastore consolò ben tosto la sua Chiesa dai mali che aveva sofferto, ristabilendo il buon ordine da per tutto, riconducendo gli spiriti alla paco colla sua dolcezza, riparando le chiese, alimentando i poveri, riformando tutti gli stati e soprattutto il monastico, che fn l'oggetto della maggior parte dei canoni del concilio cho raduuò l'an. 661 e 663. Ebbe parte al governo dello Stato sotto al re Childerico II, fratello e successore di Clotario, e lo zelo che mostrò per il bene pubblico gli suscitò molti invidiosi cho tentarono di perderlo. Ettore, conte o governatore di Marsiglia, essendo andato ad Autun nel 673, ed avendo alloggiati presso Leodegario, i suoi nemici pubblicarono subito che aveva egli alloggiato quel signore, per fare una cospirazione contro Childerico. Sì indegua calunnia appoggiata e sostenuta da un cattivo eremita e falso profeta, per nome Marcoli, trovò credenza nello spirito del re, che lo fece rinchindere nel monastero di Luxeu, dove trovò il famoso Ebroino. prefetto del palazzo, sno nemico. Sortirono ambedue da Luxeu dopo la morte di Childerico; Leodegario ritirossi ad Autun, ed Ebroine andò a brigare in favore di un preteso figlio di Clotavio III, cercando in pari tempo i mezzi di perdere il santo ve-

acovo. Due signori della corte, il conte Gaimero, duca di Sciampagna, e Desiderio, soprannominato Didon, vescovo di Châlons sulla Saona, essendosi dichiarati in favore di Ebroino, assediarono S. Leodegario in Autun. Il degno pastore, sapendo ebe nou volevano che la sua persona, si consegnò egli medesimo ai suoi nemici, che gli cavarono barbaramente gli occhi. Ebroino lo costrinse in seguito a camminare a piedi nudi in un luogo pieno di sassi pontuti come chiodi. Gli fece tagliare le estremità delle labbra e della lingua, ferire le guance, spogliare degli abiti, quindi lo consegnò a Vaningo, governatore del paese di Caux. Essendo costui uomo dabbene, trattò onorevolmente il suo prigioniero, e lo ricoverò nell' abhadia di Fecamp. Ebroino però lo fece sortire e condurre ad un concilio convocato dal re Teodorico; sebbene non possa essere considerato come concilio, perchè non convocato dal metropolitano o dal primate a norma dei eanoni. Ivi malgrado tutto le proteste della sua innocenza sulla morte del re Childerico, di eni volevasi renderlo complice, fu degradato da que' vescovi guadagnati da Ebroino, e consegnato a Roberto, conte del palazzo, perebè gli fosse tagliata la testa : locche fu eseguito nel paese d'Artois il 12 o 13 d'ottobre del 678. Il sno corpo fu sepolto in una cappella del villaggio di Serim o Sartinga, ora S. Leodegario; e trasferito poseja all'abbadia di S. Maixent nel Poitou, da dove venne trasportato ad Ebreules. La sua festa è notata alli 2 ott. nel Martirologio romano moderno. Il beato Guerino, fratello di S. Leodegario, fu esso pure tormentato, quindi assassinato prima di lui per la erudeltà d' Ebroino loro comune persecutoro. Venne attaccato ad un palo, poscia straziato in mille modi, quindi fapidato. Noi abbiamo 2 vite principali di S. Leodegario, che furono seritte da due autori a lui contemporanei. L'una è di un monaco della città d'Autun, dedicata ad Ermenario, successore del nostro santo; e questa è la più esatta. L'altra è di un tale chiamato Orsino, che la compose per ordine d'Ansoaldo, vescovo di Poitiers. Amendue trovansi negli atti dei Santi dell'Ordine di S. Benedetto, dei P. Mabillon. Qualche tempo prima della sua morte, S. Leodegario scrisse a sua madre Sigrada, che erasi fatta religiosa nel monastero della Madonna di Soissons, per consolarla della morte di Guarino, altro suo figlio. Trovasi questa lettera nel t. 1. della Biblioteca dei manoscritti del P. Labbè; nel t. 2. degli Atti dell' Ordine di S. Benedetto e nel 4 della Gallia christiana. Abbiamo astresì di S. Leodegario un testamento, col quale donò diverse terre alfa sua chiesa. Gli errori che trovansi nelle date lo hanno dapprima fatto rigettare come supposto ; ma fu tenuto in

seguito come autentico, trovandolo citato da Giona, vescovo d'Autun, nel sec. IX, e dal papa Giovanni VIII, che viveva nello stesso tempo.

LEONARDO DA PORTO MAURIZIO (BEATO), frate minore dell'osservanza. Nacque Leonardo da onesti e pii genitori il 20 dic. 1676 a Porto Maurizio, nella diocesi d' Albenga, sulla costa di Genova, ed al sacro fonte ricovette i nomi di Paolo Girolamo, e Casa Nuova era il cognome del padre. Sino dalla infanzia mostrò egli talo inclinazione per la pietà, che pareva an-nnnziare la futura sna santità, e quanto più egli cresceva negli anni tanto più manifesta rendevasi. Ginnto Paolo Girolamo al 10. anno di sna età , fu chiamato a Roma da un suo zio, il quale lo fece educare dai gesuiti nel Collegio Romano, dove si distinse particolarmente pel sno amore verso le cose sante. La sua virtù gli procurò l'onorevole vantaggio di essere ammesso nella piccola congregazione formata nell'oratorio dal P. Caravita, e composta di 12 giovani scelti tra i più ferventi e zelanti, i quali si occupavano nello spicgare il catechismo nelle chicse e nell' andare i giorni festivi per la città in traccia di persone oziose per condurle alla predica. Terminati i suoi studi sentissi inclinato allo stato religioso; e nel 1697 dopo maturo considerazioni entrò nel convento di S. Bonaventura, dei minori osservanti riformati, e pronunziò i suoi voti prendendo il nomo di Leonardo da Porto Maurizio, sotto il quale fn poscia conosciuto. - Non senza grandi difficoltà Leonardo aveva potnto recaro ad effetto il suo pio divisamento. Sno zio, che era medico, mostrossi talmente opposto al suo desiderio, che andò in collera quando seppe qualo deliberazione aveva preso, e lo caeció di casa dopo di averlo caricato d'ingiurie. I pii amici di Leonardo, che egli edificava col suo fervore, avevano dal canto loro fatto ogni sforzo per ritenerlo fra essi. Perciò quando si vide finalmente pervennto, dopo tanti ostacoli, allo scopo cni desiderava sì vivamente di arrivare, conobbo tutta la sua felicità, o cercò di corrispondere colla sna fedeltà alla grazia ricevuta. Egli stesso in età più avanzata chiamava anno santo quello del suo noviziato : la qualo espressione fa abbastanza conoscere con che perfezione avesse egli passato quel tempo di prove. Immediatamento dopo la sua professiono dedicossi all'adempimento degli obblighi del proprio stato alla lettura di libri spiritnali ed all' esercizio dell' oraziono. La sna regolarità faceva l'ammirazione de'suoi fratelli.-Leonardo, essendo stato ordinato sacerdote, consacrossi al bene spirituale del prossimo; ed i snoi sermoni producevano effetti assai salutari : erano essi sostenuti dallo altro sne fatiche apostoliche: ma non corrispondendo le sue forze corporali all'ardore del suo zelo, cadde pericolosamente ammalato, e fu costretto pel corso di 5 anni a limitaro le suo cure alla santificazione della propria anima. In questo tempo essendo andato nel suo paese natio feco ivi conoscere il pio esercizio della Via Crucis. Il santo religioso avendo ricuperato la sanità, coll'assistenza speziale della Vergino Santa, si diedo nnovamente alla santificazione delle anlme, ma con tanto zelo che tutti facevansi le meraviglie ch'ei potesse reggere a tante fatiche, estennato già come era dai digiuni, dalle vigilie e dalle ansterità. Lo sue numerose missioni l'obbligarono a scorrere gran parte d' Italia. Affaticò dapprima per molto tempo in Toscana, poscia fu chiamato a Roma e nelle campagne circonvicine, mandato poscia a Genova e nella Corsica, o finalmente ritornò ancora negli Stati della Chiesa. - Da per Intto egli riconduceva i peccatori a Dio, rassodava i bnoni nella pictà ed eceitava i santi a novello fervore. In Roma le persone più raggnardevoli correvano ad ascoltare i suoi discorsi, fra gli altri il celebre Lambertini, che su poscia collocato sulla cattedra di S. Pietro sotto il nome di Benedetto XIV, e cho non parlava di Leonardo da Porto Maurizio cho con grandissima stima. - Ma prodicando agli altri, lo zelante missionario non trascurava la propria salnte. Si rinchiudeva sovonto in una solitudine, dove vivea con Dio solo. Egli tenea in grandissima stima il libro degli esercizi di S. Ignazio, e per estenderne l'uso, ottenne da Cosimo Ill, gran duca di Toscana ed ammiratore delle sue virtù, una casa nei dintorni di Firenze, nella quale radunava sovente i fedeli che desideravano di occuparsi più particolarmente dei beni spirituali nel raccoglimento e nel silenzio. Essi vi seguivano, sotto la direzione di lui, gli esercizi del ritiro secondo il metodo prescritto da quel gran santo.-Parecchie confraternite dovettero la loro fondazione a Leonardo da Porto Manrizio; egli ne istituì una nella chiesa di S. Teodoro a Roma, in onoro del Sacro Cuore di Gesù. Aveva sempre in bocca i santi nomi di Gesù e Maria ed a fine di accrescerne sempre più la divozione voleva che si scrivessero nei luoghi esposti agli occhi del pubblico. Raccomandava assaissimo la meditaziono sulla passione del Salvatore, e per propagarne la pratica feco innalzare a Roma, nell'anfiteatro di Vespasiano, conosciuto sotto nomo di Culisco, delle piccole cappelle nelle quali sono rappresentati tutti i patimenti del Salvatore, dalla orazione all'orto infino alla morte sopra il Calvario. In più città istituì pure l'adorazione perpetua di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento.-Finalmente dopo di avere per 41 anni continuato queste utili fatiche ritornò sfinito per l'ultima volta a Roma nel convento di S. Bonaventura dove si apparecchiò alla morte, la quale avvenne il 26 nov. 1751. Il pontefice Benedetto XIV, sentita ch' ebbe la sua morte disse; « Abbiamo mol-« to perduto, ma abbiamo guadagnato un protettore in cielo. » Numerosi miracoli furono operati per l'intercessione di questo santo religioso, la di eni memoria è in grande venerazione a Roma. Il pontefice Pio VI, che lo aveva conosciuto di persona. e che lo venerava, pubblicò il 4 gingno del 1796 il decreto della sna beatificazione, nel quale si leggono in principio le segnenti parole : « Niuno saprebbe senza eresia mettere in dubbio la « santità non interrotta della Chiesa, che Gesù Cristo amò tanto. « che morì per la santificazione di lei. Non solamente nelle pri-« me età essa brillò dello splendore della virtù, e così attirò a « sè e convertì le nazioni, ma la veggiamo ancora in questi ul-« timi tempi glorificata dalla santità de'suoi figli, tra i quali ab-« biamo conoscinto noi stessi nella nostra giovinezza Leonardo « da Porto Manrizio, la cui memoria ci riempie di consolazione « e di gioia. » Ci rimangono parecchi scritti di questo santo missionario, e tra gli altri il Manuale sacro e gli Avvertimenti utili ai confessori. Una raccolta delle sne opere fu pubblicata a Venezia nel 1742 in 2 vol. II. P. Giuseppe Maria da Masserano, pubblicò in Roma, nel 1791, in 4., un libro che ha per titolo: Gesta e virtù e doni del B. Leonardo da Porto Maurizio, Butler, Vite dei PP., ece.

LEONE (S.), primo di questo nome, detto il Granda o Magno, per l'eminenti sea qualità de azioni. Nato a Roma rerosi o
fine del regno di Teodosio il Grande, fu educato nella vita ceclesiastica, e corrispose hen presto alle sollecia cure de suoi
meestri con una condotta saggia o virtuosa, per cui venne ammesso alla chricatura, e iu sectio, abbenche semplica ecolito,
per portare ai vescori d'Africa le lettere della condanna di Palagio o di Celestio, fatta dal ponetice S. Zosiono, Ritornò a Romas sotto il ponetice S. Bonilazio: fu nominato diacono sotto il
qui faffari i più inportestai. Neil'an. A 33 difese vi sporasaneste
i innocenza del Pontefice S. Sito III, successore di S. Celestino
I, innazia ill'imperatore Valentiniano III, contro le calunite di
un uomo consolare che ne tentava ad ogui modo la perdita. Secori gli artifità dell' eretico Giultiano, vesc. di Eclana, il primcipale appoggio dei pelagiani, il quale fingeva di rimuntairea ai suoi
errori. Fa mandato nelle Gallie per riconciliarea Ezio ed Ablino,



----

i due capi dell' armata romana, che erano fra loro in discordia. e seppe rappicificarli. E fu durante questa legazione, che essendo morto a Roma il pontefice S. Sisto III, nel 22 luglio 440, S. Leone venne eletto in sua vece nel 1.º sett. dello stesso anno. Appena fu di ritorno a Roma, fece singolarmente spiccare il suo talento in quel patetico sermone, pronunziato nel giorno stesso della sua consacrazione. Di questo dono maraviglioso nell'annonziare la divina parola egli fece nso soprattutto per preservare il suo popolo dalla seduzione, indirizzandolo alla virtù e confortandolo nelle calamità, che sotto il di lui pontificato farono pressochè continue nell' Italia ed in Roma. Il di lui zelo fu ardente ed incredibile la sua fermezza per il mantenimento della disciplina ecclesiastica. Avendo inteso, che in diversi luoghi erano stati elevati all'episcopato, per mezzo di intrighi e di raggiri degli uomini che non lo meritavano, fulmino nelle sue lettero e riuscì a togliere sì detestabili abusi. L'impegno di conservare la Fede in tutta la sna purità, lo fece combattere, ora coi manichei in Roma; ora coi priscillianisti nella Spagna, scrivendo nel 447 a quei vescovi una lettera, che diedo occasione al concilio di Toledo, in cui furono tutti condannati. Ma ciò che niù d'ogni altra cosa segnalo questo pontefice fn la vittoria da lui riportata dopo immensi travagli sopra l'eresia di Eutiche. Penetrato dal più vivo dolore per l'infelico riuscimento del conciliabolo d'Efeso. ben giustamente distinto col titolo di Brigandaggio, nel quale quell'eresiarca trionfò nell'an. 449 ottenendo la propria assoluzione e la condanna della verità in guella del santo vescovo di Costantinopoli, Flaviano, pregò S. Leone; ed esegul, con l'accordo dell' Imperatore Marciano, la convocazione di un concilio generale nel 451, che fu quello di Calcedonia, la decisione del quale fu espressa a tenore di quanto leggevasi scritto nella lettera di S. Leone a Flaviano. - Nell' an. 452 Attila, re degli Unni, dopo di avere saccheggiato molte città d'Italia mostrava cho si volesso dirigere a Roma. S. Leone gli andò incontro con dno senatori, e coll'antorità e forza vincitrice della sna eloquenza fece ana tale impressione sull' animo di Attila, che Acconsentì di lasciare l'Italia mediante un tributo che il pontefice gli promise a nome dell'imperatore Valentiniano III. Non ebbe però na uguale successo la di lui ambasciata a Genserico re dei Vandali, allorchè 3 anni dopo con una poderosa armata portossi all'assedio di Roma. Andò snhito S. Leene ad incontrarlo: manon potè salvare la città dal sacco, ed ottenne solamente che verrebbe risparmiato il sangue e l'incendio e che si sarebbero lasciate intatte le 3 basiliche principali. La chiesa d'Alessandria era afflitta per la fazione di Timoteo Eluro, che voleva ristabilirvi l'eutichianismo: S. Leone occupossene con tutto lo zelo. Eluro.dono la morte del vesc. Marciano, aveva ottenuto di occupare fa sede di Alessandria : il pontefice ne scrisse all'imperadore Leone ed ai metropolitani di Oriente, per farnelo discacciare, come segul nel 400. S. Leone continuò a predicare ed edificare il sno nopolo a combattere le eresie col suo coraggio e co' snoi scritti fino alla sua morte, che avvenue a'3 o 5 nov. dell'an. 461.dopo 21 anno e 2 mesi circa di pontificato. Fu sepolto uella chiesa di S. Pietro: si celebra la sua festa in Occidente agli 11 di aprile. S. Ilario fu il suo successore. - S. Leone è il 1.º pontefice di cui abbiamo una serie di opere, cioè : 96 sermoni sulle principali feste dell'anno: 140 lettere ed un codice degli antichi canoni. secondo l'ediz, del P. Ouesnel, Alcuni autori attribuiscono altresì a S. Leone il libro della vocaziono de' Gentili : ma sembra piuttosto di un altro autore e sconosciuto. I capitoli sulla grazia e sul libero arbitrio sono del pontefice S. Celestino e la lettera a Demetriade è del medesimo antore del libro della vocazione de' Gentili. Le lettere di S. Leone contro gli errori di Entiche forono da alcuni scrittori attribuite a S. Prospero, che fu suo cooperatore nel distruggere gli abusi e le cresie dei priscillianisti e dei pelagiani, ma Ceillier, nella sua Storia degli scrittori sacri, non confonde lo stile dell'uno o dell'altro ; ed abbenchè preserisca evidentemente quello di S. Prospero, non toglie però a S. Leone il merito delle sne opere contro l'eresiarca d'Oriente .- In tutti gli scritti di S. Leone apparisce la bellezza del sno spirito colla solidità del gindizio e colla grandezza del coraggio. Degno di occupare la prima sede della Chiesa, ne fu l'ornamento per la sua dottrina, per le sue virtù, mantenendone i diritti e le prerogative con vigore, prudeaza e saggezza. La santità della sna vita lo rese rispettabile alle potenze della terra, e fu l'ammirazione della Chiesa cattolica pel suo zelo nel difendere la purezza della sua dottrina,nel far osservare i decreti dei suoi coneili e nel conservare l'uniformità delle sue usanze e nella sua disciolina. Egli combattè gli eretici con un ardore infaticabile, riportando contra di essi i più gloriosi trionfi: i manichei, gli ariani, gli apollinaristi, i nestoriani, gli entichiani, gli Ebrei medesimi dovettero soccombere successi vamente sotto la irresistibilo forza de' suoi ragionamenti ; come non poterono resistervi i novaziani ed i donatisti, sostenendo contro i primi il potere delle chiavi della Chiesa, e contro i secondi l'unità del suo mistico corpo. I saoi scritti istraiscono o dilettano ad un tempo: il mistero dell'Incarnazione vi è particolarmente trattato e sviluppato

in modo che non avvi più nulla a desiderare intorno a siffatto argomento, quando si è ben studiata ed intesa la sua lettera a Flaviano. La sua dottrina non è meno pura intorno al mistero della santissima Trinità ; egli si appoggia alla Sacra Scrittura spiegata dalla tradizione; riconosce il peccato originale, la morte di Gesù Cristo per tutto il genere umano, i sette sacramenti, la necessità e la virtù della grazia, l'esistenza del libero arbitrio e la sua cooperazione alla grazia, l'infallibilità della Chiesa cattolica e dei concill generali, la supremazia del papa, il culto dei Santi e dello loro reliquie, l' utilità dell' astinenza, del diginno. ecc. Egli è giusto ne suoi pensieri, nobilo nelle sue espressioni: il suo stile è elegante, maestoso, ornato di figuro e di antitesi piacevoli, e di una cadenza rimata che lo rende grazioso all' orecchio, ma talvolta oscuro ed imbarazzato. Tritemio lo chiama il Tullio della facoltà ecclesiastica, l'Omero della sacra teologia, l' Aristotile delle ragioni della Fede, il Pietro dell' antorità apostolica, e il Paolo del pergamo cristiano. L' edizione delle opere di S. Leone, pubblicata dal P. Quesnel, nel 1675, in 2 volumi iu 4.º consideravasi come la più completa ed era anche la più stimata; ma essa era inesatta, e per ciò cho di cattivo vi avca intruso del spo quel famoso oratoriano crastata proibita nel 1676. I fratelli Ballerini la ristamparono con aggiunte a Venezia nel 1753, in 3 vol. in fol.; ed il padre T. Cacciari, professoro alla Propaganda,ne pubblicò un'altra edizione, egualmente in 3 vol. in foglio riveduta e corretta sui mss. del Vaticano, Ouesti 3 volumi vennero alla Ince negli an. 1751, 1753 e 1755; nella prefazione il P. Cacciari rimprevera vivamente al P. Quesnel molte infedeltà e varie alterazioni considerabili. Non ostante però questa ediz. del P. Cacciari, quella dei Ballerini riportò la palma sepra tutte le altre. La 1. ediz. dei sermoni e degli opuscoli è quella di Roma 1470, in fol. Il Sacramentario ossia Codex sacramentorum vetus Romanae Ecclesiae a S. Leone papa I confectus, fu pubblicato da G. Bianchini in principio del t. 4.º di Anastasio il Bibliotecario nel 1735 : o da L. A. Muratori, nel t. 1.º della sua Litura. romana vetus; Venezia. 1748.

LEONE X (Giovaxxii ne Menici), figlio di Loreano de Medici delto il Megnifico. La sa culcazione fu confidata a Calcondila, ad Angelo Poliziano, ad Egineto, ecc., ed i progressi del giovane Medici furono rapidissimi. Non aveva egli che 13 anni, quando nel 1488 fu creato, cardinale dal ponteicie Innoceano VIII. Diventò poscia legato di Giulio II, ed occupava ancora questa dignisi quando fu fatto prigioniero alla battaglia di Ra-

Op. stor. e biogr. - VI, 46

venna, vinta dai Francesi nel 1512. Fu condutto a Milano, e non ricuperò la sua libertà che quando i Francesi abbandonarono quella città. Fu a quell'epoca, che Morì Giulio II e che il Medici ritornò a Roma, dove venne eletto papa nel 15 marzo 1513. Primo pensiero del novello pontefice fu quello di cattivarsi la benevolenza dei principi : quindi procurossi l'amicizia del re-Luigi XII e quella di Francesco I, il quale diventato padrone del Milanese dopo la sangninosa battaglia di Marignano vinta contro gli Svizzeri nel 14 sett. 1515, entrò trionfante in Milano : poscia andò nel dic. a Bologna. Era quivi anche il papa, venutori per conferire col re di Francia secondo il concertato. Dopo alcuni abboccamenti fu pubblicato il celebre concordato, in data del 14 dello stesso mese, in forza del quale, dopo di essersi abolita la tanta famosa Prammatica Sanzione il re cedette al sommo pontefice le annate, ed ottenne da esso il diritto di nominare ai vescovati ed alle abbadie del regno. Nell' an. 1517 fu terminato da Leone X il conc. di Laterano, incominciato dal suo predecessore Ginlio II, e fece predicare la crociata contro Selim, imperadore dei Torchi, il quale minacciava di volere invadero tutta l'Europa. Fece altresì pubblicare delle indulgenze in favore di coloro, i apali volessero contribnire alla spesa necessaria per terminare la basilica di S. Pietro. La predicazione di quelle indulgenze venne dal sommo pontefice affidata ai padri domenicani. En contro quei predicatori che levossi Lutero, dei quali attaccò senza riguardo la dottrina e la condotta tanto in parole, quanto in iscritto, e prese da essi occasione di esaminare i suoi orrori-Nell' an. 1518 Leone X pubblicò un decreto per antorizzare le indulgenze, e condannare gli errori di Lutero : ma guesto eresiarca non solo non si corresse, ma spinso la cosa più innanzi. Dalle indulgenze passò ad altri punti di religione : la grazia, il libero arbitrio, i sacramenti, ecc., furono oggetto delle di lui empie e scandalose declamazioni. Quindi Leone X.nel 15 giugno 1520, pubblicò una bolla contro i anovi errori di Lutero, cominciando dalle parole del salmo 73 : Exurge Deus et judica caussam tuam. L'ostinazione e gl'insulti di Lutero obbligarono il sommo pontefice a pubblicare una seconda bolla, alli 3 genu. 1521, in cui fulminò scomunica contro di quell'eresiarca ed i di Ini segnaci. Unissi in segnito coll' imperadore Carlo V, per iscacciare i Francesi dall'Italia. Morì questo pontefice nel 1.º di dicembre dello stesso anno, dopo 8 anni 8 mesi e 17 giorni di pontificato: Adriano VI fu spo successore. Leone X ebbe delle eccellenti qualità : amava le arti e le scienze. All' università di Roma foron da ogni parte invitati i più celebri professori, i qua-

li trovarono in Leone amorcyole e liberale accoglimento. Le lettere da lui scritte a Nicolò Leoniceno, a Marco Musuro, al card. Egidio da Viterbo, a Giovanni Lascari e ad altri uomini dotti. che si hanno tra quelle del card. Bembo, e quelle scritte al celebre Erasmo, collo risposte di esso, ci mostrano questo pontefice tutto occupato in favorire e premiare le fatiche dei dotti. Affine di dilatar maggiormente lo studio della lingua greca fece venir di Grecia molti giovani scelti, e raccoltigli in Roma in un seminario gli provvide d'ogni cosa. Non perdonò a spesa per raccoglicre da ogni parte le opere inedite di antichi scrittori, e per eccitare in tutti un' ardente brama di far fiorire le lettere. Le magnifiche fabbriche da lui fatte innalzare, e quella singolarmente della basilica Vaticana da lui con grande ardore proseguita, e i premt liberalmente accordati a tutti i professori delle belle arti, fecero sì che insieme con quel di Leone fossero all'immortalità consecrati i nomi de' Tiziani, de' Rafaelli, de'Buouarrotti e di tanti altri pittori, scultori ed architetti insigni. In una parola, da lui prese il nome il suo secolo. Di questo pontefice abbiamo delle lettere e delle costituzioni, in numero de 23, pubblicate nel t. 14.º dei concilt, e molte altre negli annalisti e nel bollario ; la bolla o decreto contro gli errori di Lutero, stampato a Roma nel 1520 e nei concili : il concordato con Francesco 1. re di Francia.

LEONESSA (S. GIUSEPPE DA), cappuccino. Era di Leonessa, nell' Abbruzzo ulteriore secondo, ove nacque nel 1556. All' età di 18 anni fece professione nel convento de cappuccini della sua patria, cambiando il sno nome di Eufranio in quello di Giuseppe, Fu nomo di maravigliosa virtù, d'incomparabile zelo e di singolare pietà. Andò in Turchia, come missionario, ed ivi mostrò un' ardentissima carità, specialmente verso gli appestati, Convert) molti apostati, fra cui vi era il pascià; ed essendo stato condannato all' esilio, ritornò nella sna patria. Egli si rese celebre pei suoi prodigi. In fine della vita fu travagliato da un orribile cancro che gli cagionava i più vivi dolori. Soffrì due volte le operazioni dei chirurghi senza dare il menomo sospiro, tenendo in tutto quel tempo un crocifisso nelle mani, e non facendo udire che queste parole: Santa Maria pregate per noi miserabili peccatori. Ad uno degli assistenti, che proponeva ligario durante l'operazione, rispose, mostrando il crocifisso: Ecco il più forte di tutti i legami; egli mi terrà immobile molto meglio che tutte le corde. La sua malattia essendo senza rimedio, morì il 4 febb. 1612.

Clemente XII lo dichiarò beato nel 1737, e Benedetto XIV lo ascrisse al numero dei santi nel 1746. Egli scrisse: De protestationibus frequenter praestondis ab iis, qui pie morti obemdoe se praeparant. V. il Wadingo in Sultab., fol. 21. Butler, 4 febbr.

LEONIDA (S.) nacque in Alessandria, era filosofo molto abilio nello esienze umane e versto nello sacre lettere. Era maritato, ed aveva almeno 7 figli tutti maschi, di cui il maggiore cra Origene. Aveva edinacio questo figlio en una cara all'atto straordinaria, ed è a lui principalmente chos i va debitore di tutti i fratti che ricevette in conseguenza di al eccellente educazione. Fu senza fondamento che alcuni eredettero che Locotido fosso sato imattato ad un vescorizo in Egitto. Fin imprigionato per la fede di Gest Cristo fino dal principio della persecutione autorizzata da un coltico dell'imprestore Sveron, che forigonica della metà dell'an. 2023; quindi ricevette Locotida la palma del martifico. Non è hen certo pero l'anconi en ai soffi il martirio; gli uni credono che sia siato nell'an. 202; ed altri nel susseguente.

LEONILLA (S.), era nata nella Capnadocia, secondo alcuni, e nelle Gallie secondo altri : perchè vi sono due sorte di atti del suo martirio, che hanno tutti la loro antorità. Soffrì il martirio in tempo della persecuzione che accadde in quei tempi, pochi giorni dopo i tre gemelli ebiamati Speusippo, Eleusippo e Meseusippo, di cui era ava, e che aveva incoraggiati a sprezzare la vita ed a morire con gioia per la cansa di Gesti Cristo. Con lei soffrirono il martirio anche Turbone, ed una donna chiamata Jonilla o Junilia. I loro nomi trovansi notati dopo il VI o VII see, nei ealendarl e nei martirologi della Chiesa, ma in giorni differenti dell'anno, come ai 9. ai 16, ai 17, ai 18 ed ai 19 di genn., ai 18 di febb. ed ai 18 di sett. ; ma il giorno della loro festa principale, tanto in Francia, quauto in Germania ed anche presso i Greci, è il 17 di genn., senza che possa sapersi se sia il giorno del martirio, o quello della loro traslazione. Le loro reliquie sonn nella chicsa collegiata di Langres, che porta il nome di S. Vito o S. Guido. Onivi si onorano come secondi patroni, c la loro festa si solennizza con un doppio ufficio e con un'ottava.

LEONORO (S.), vescovo regionario in Brettagna, era nato, od era stato condotto molto giovane dai suoi parenti nel paese di Galles, verso la costa occidentale della Gran Brettagna. Suo

padre Ocloco, e sua madre Alucpompa, che amendue appartenevano alle più nobili famiglie di quella contrada, lo misero fi-no dall' età di 5 anni sotto la disciplina del celebre S. Eltuto abbate di un gran monastero, chiamato dal suo nome S. Eltuto, nel paese di Glamorgan che è al mezzodì del principato di Galles. Imparò non solamente la Sacra Scrittura, ma la filosofia, le matematiche e le arti. Consacrò tutti i suoi talenti al servizio di Dio, ed abbracciò lo stato ecclesiastico. l'assò in seguito nell'Armorica, provincia di Francia, cui fu dato il nome di Brettagna, onde occuparsi della salute dei popoli in quel paese. Si lasciò ordinare vescovo regionario, per avere la libertà di portare il nome di Gesù Cristo, dovo lo Spirito Santo lo condurrebbe, e predicò nei domini del conte o duca Rigvaldo, nel nord della Gran Brettagna, di cui salvò il figlio, chiamato Judvado, dallo mani di un signore, per nome Commor, cho volova farlo morire, dopo di averne usurpati i domini al suo padre. L'usurpatore,isdegnato per questo buon officio che S. Leonoro aveva reso a Judvado, osò inginriarlo con parole ed anche batterlo. Trovò in seguito il mezzo di preveniro il re Childeberto contro Judvado, ed ottenne che venisse arrestato. Ma S. Leonoro unitosi con S. Sansone, abb. di Dol, nella diocesi d' Aleth, espose così fortemente al re la giustizia della cansa di Jndvado e la tirannia di Commor, che il giovane Judvado fu ristabilito negli Stati di suo padre, venendone scacciato l'usurpatore. Nulla si sa di più intorno alle azioni di S. Leonoro, Ignoransi altresì il tempo e lo altro circostanzo della sua morte. Quando i Normanni fecero delle incursioni nella Brettagna, verso l'an. 966, trasportarono le reliquie di S. Leonoro a Beaumont sull'Oise, piccola città della provincia di Beauvais, dove furono conservate nella chiesa del priorato che portava il suo nome.

LEONZIA (S.), martiro con S. Dionigia, S. Daira, S. Vittore di Vita. Ella era figlia di S. Germano, vescovo, come crodesi, di Peradoma nella Bizacena. Unnerico, re del Vandali, in Africa, bandì i vescovi cattolici l'an. 484. Non guari dopo ordimò di tornentare e di mettere a morte tutti quelli che avesero ricusato di ubbidire a'suoi editti. Dionisia, donan di singolare bellezza, ma soprattutto raggardardo pol pato no zelo per la sna pietà, fu una delle principali vittimo del furorte degli ariani. Ella sofferea nella pubblica piazza una flagellazione ai lunga e ai crudele cho tutto il suo corpo insanguinato non era che una sola piaga. Essendosi accorta che Majorico, suo unico figlio, tren piaga Essendosi accorta che Majorico, suo unico figlio, tren

mava alla vista de' snoi tormenti, gli disso : «Ricordati, o figlinol « mio, che tu sei stato battezzato iu nome della Santissima Tri-« nità nella Chiesa cattolica uostra madro. Conserviamo la veste « della salute per timore che il padron del banchetto, trovandoci « senza questa vesto nuziale, non ordini a' suoi servi di gittarci « nelle tenebre esteriori. » Majorico, fortificato da queste parole, sofferse con costanza le più innumani torture. Quando fu spirato, la sua generosa madre abbracciò il suo corpo e ringraziò Dio ad alta voce. Ella volle seppellirlo nella sua propria casa per andare di sovente a pregare sulla sua tomba.- Dativa sorella di Dionisia, Emiliano medico di professione loro cugino, Leonzia, Terzio e Bonifacio soffersero pure orribili tormenti per la fede senza che i carnefici potessero stancare la loro pazienza. Un giovanetto, chiamato Servo, fu tormentato ancor più barbaramente degli altri. Venne strascinato sopra ciottoli per guisa cho tutto il suo corpo fu posto in brani e gli si vedevan le coste.-Vi ebbe pure a Cucusa un grandissimo numero di martiri e di confessori, fra i quali si segnalò una donna chiamata Vittoria. Si sospese iu aria il suo corpo e vi si accese sotto del fuoco. Durante questo tempo, suo marito, il qualo aveva apostatato, le parlava nel modo più capace di sedurla. Scongiuravala di avere pietà di lui, do suoi figli e di salvar la di lei vita coll' ubbidire al re. Questa generosa cristiana turò lo orecchie per non ascoltare suo marito, e non fermò gli occhi sopra i suoi figli per tenere il suo cuore più perfettamente elevato al ciclo, I carnefici, veggendo che le sue spalle erano dislogate, che aveva rotte le ossa, e che non respirava più, la credettero morta e la calarono. Ma ella rinvenne e raccontò poscia ebe le era apparsa una vergine, e che l'aveva guarita toccando le diverse parti del suo corpo.

LEONZIO (S.) nacque nel sec. IV; è molto considerato nella chiesa d'Orient per la sua dottrina e per la sua santità. Fu vec. di Cesarea, nella Cappadocia, in un tempo in cui la religione cristiana softirva ancora gli ultimi sforzi dei persecutori pagani, ed avera a difendorsi contro le prime intropresa dell'eresia ariana. Segnadò il principio del suo vescrota coi patimenti che softi per la fede, sotto agli imperatori Massimaino e Licombattereno sotto ai suoi ordini e col suo ecempio. Assistette al concilio che si tenne ad Aucira, nella Galazia: trososi altresà a diversa ilatri concili, ma particolarmente a quello di Nicea, che fa tenato contro Ario. Fece in viaggio una conquista che fa utile e gloriosa alla Chiesa, convertendo cicò Gregorio. che fu poi resc. di Nazianno e padre del celebre dottore dello stesso nome. Benché avesse Locario sostennto degmanente la divinità del Figlio di Dio nel concilio, e combattuta l'empietà a-rinan in ogni patre, questo però non impedi che eggli fosse caloniato su questo argomento dagli cratici stessi, che osarono spartegiante la concentia del però di concentia del proposito del pr

LEONZIO DI BIZANZIO, soprannominato lo Scolastico, o l' Arrocato, perchè aveva frequentato il foro a Costantinopoli., si fece monaco, e scrisse sal principio del sec. VII. Di lai abbiamo : un trattato sulle sette, stampato in greco ed in latino, a Basilea nel 1578, con diversi opuscoli di S. Leone, di S. Giov. Damasceno e di alcuni altri antichi : nell'Auctorium della Biblioteca dei Padri, a Parigi nel 1624, ed in latino solamente nel t. 9.º della Biblioteca dei Padri, a Lione nel 1677. È diviso in 10 azioni o lezioni : vi fa egli una professione di fede, nella quale confessa nna sola divinità e tre ipostasi. Dà in seguito in poche parole la Storia della creazione del mondo, e di ciò che accadde dat principio fino att' incarnazione del Figlio di Dio, combattuta da 4 sette differenti, di cui 2 attaccano la divinità, cioè i sabelliani e gli ariani : e le 2 altre risguardano le due nature in Gesù Cristo e l' pnione di queste nature. Nestorio confessava due nature in Gesù Cristo; ma ne contrastava l'unione : Eutiche ne ammetteva l'unione, ma in maniera che delle due nature non ne fosse restata che una sola dopo l'unione. Leonzio fa l'ennmerazione dei libri canonici con un sommario di ciò che contengono. Nomina i più illustri vescovi ed i più celebri scrittori della Chiesa cominciando dagli Apostoli fino al conc. di Calcedonia. Dimostra in che consistevano le eresie dei montanisti, dei manichei. dei samosatiani, dei sabelliani, degli ariàni, dei macedoniani, degli apollinaristi, dei nestoriani e degli entichiani, e le confuta sommariamente. In segnito racconta i disordini che succedettero nelle chiese d' Egitto, relativamente al conc. di Calcedonia; le leggi promulgate dagl' imperatori per far cessare lo scisma; l'origine dell' eresia degl' incorruttibili; quella degli agnoeti, i quali sostenevano che Gesù Cristo aveva ignorate molte cose;e quella dei triteiti che ammettevano in Dio tre nature o sostanze. Leonzio è altresì autore di 6 trattati, tradotti in latino da Incrien. e stampati nelle due raccolte delle antiche lezioni di Canisio, ad Ingolstadt e ad Anversa, e nel t. 9.º della Biblioteca dei Padri di Lione : ve ne sono 3 contro Nestorio ed Eutiche : il 4.º è contro le frodi degli apollinaristi ; il 5.º contiene le soluzioni degli argomenti di Severo, ed il 6.º è composto di sillogismi ipotetici che tendono a stabilire la distinzione delle due nature in Gesù Cristo, anche dopo che furono unite per l'incarnazione del Verbo. Ecco ciò che a noi resta delle opere di Leonzio di Bizanzio. Aveva egli altres) composta un'opera contro Filopono, nella quale confutava la di lui eresia, cioè, quella dei triteiti, e difen-deva la dottrina di una sola natura in Dio. Non l'abbiamo più. È citata un'altra opera, che dicesi trovarsi manoscritta nella biblioteca di Baviera. È nna confutazione degli eutichiani e dei severiani o nestoriani, divisa in 8 libri. Vedesi dalle opere sonra accennate che l'eresia dominante nel sccolo di Leonzio era quella che comhatteva il mistero dell' incarnazione ; ne prese la difesa con zelo, e nulla obbliò per mettere in piena luce la verità. Il suo stile non ha nulla di sublime, ed i suoi ragionamenti sono per lo più solidi, ma poco sottili. Lambecio cita 3 discorsi su Giobbe, pronunziati il mercoledì, il giovedì ed il venerdì della settimana santa da Leonzio, sacerdoto di Costantinopoli; non furono essi mai stampati : se appartengono a Leonzio di Bizanzio. deve cgli essere stato sacerdote ; ma saranno invece di Leonzio, vesc, di Napoli in Cipro, che su realmente sacerdote di Costantipopoli prima di esser vescovo.

MASSINI (CARLO IGNAZIO), dell'illustre congregazione dell' oratorio di Roma, e celebre agiografo del sec. XVIII, discendeva da una comoda ed onorevole famiglia di Cesena, dove nacque il 16 maggio 1702. Fornito d'ingegno pronto e penetrante, di nna felice e tenacissima memoria, e di tatte le necessarie disposizioni agli studi, si applicò nella sua prima gioventù a quelli delle belle lettere, della filosofia e della giurisprudenza e fin d'allora cominciossi a scorgere quanto, dal senno, dalla pietà e dallo studio di lui, potesse aspettarsi. Per maggiormente perfezionarsi uella scienza legale portossi a Roma, città meglio proporzionata alla vastità de snoi talenti, dove una tal facoltà spole aprire la via ad onorevoli impicghi e non di rado anche a dignità sublimi. Dopo tre anni di dimora in quella capitale fu invitato dal card. Giorgio Spinola, allora legato di Bologna, che seco lo volle in qualità di uditore. Adempì egli ai doveri di quella carica con tal fama di scienza e di integrità, che la memoria del spo nome è tuttavia onorevole appresso molti di quella illustre città. Se non che nel tempo in cui egli poteva aspirare a più luminosi avanzamenti, risolvette di consacrarsi a Dio nello stato ecclesiastico, non ostante che fosse egli l'unico maschio della sua famiglia. Per mandare ad effetto così generosa risoluzione tornò a Roma, e l'8 sett. 1734 entrò nella congregazione dell'oratorio nella quale fiorirono sempre in ogni tempo uomini per dottrina e per pietà ragguardevoli. Lungo sarebbe il rammentare qui le cristiane virtù che costantemente praticò il Massini nei molti anni che visse nella medesima. A queste aggiunse la non mai interrotta lezione e meditazione delle divine Scritture, delle opere dei santi Padri e dei più dotti ed accreditati espositori : e giunse ad averne tale possesso, che ad ogni proposito ne aveva pronti i principali e più opportuni passi ; nè in questa materia gli si proponevano difficoltà, che egli non sapesse con tutta prontezza e con somma dottrina sciogliere. S' internò anche nello studio dei più insigni e rinomati teologi, sì dogmatici che morali; e tal credito si era egli acquistato in siffatte materie, che molti eziandio dei più illuminati in dette scienze ricorrevano a lui, od in voce od in scritto, per averne consiglio o per ottenerne il suo giudizio. Era anche a tal segno versato nella storia ecclesiastica. che non eravi pei secoli della Chiesa fatto alcano od avvenimento importante che gli fosse ignoto, avendolo anzi egli presente alla sua mente collo principali circostanze. Si profondi studi e sì vasta erudizione ecclesiastica somministrarono poscia al P. Massimi ampia materia onde rendersi utili colla voce e cogli scritti al sno prossimo, cni procurò mezzi opportuni per avanzarsi nella pietà e nella cognizione delle verità della religione. Questo dotto e pio agiografo, dopo 25 anni di penosa eecità, da lui sofferta con esemplare rassegnazione, fini santamente di vivere ai 23 marzo 1791, in età di anui 88, mesi 10 e giorni 6, dono avere vissuto nella sua congregazione nel decorso di anni 57. Molto egli operò per la propria santificazione e per quella degli altri-Fu esatto osservatore della regolare disciplina, benefico e liberale cei poveri, assiduo negli esercizi del suo istituto, discreto, prudente e saggio direttore di spirito, ed oltremodo zelante pel vantaggio spirituale del prossimo. Nei snoi libri viene epilogata la più soda e cristiana morale. Vi riluce da per tutto la pietà dei sentimenti, da' quali era vivamente penetrato ed investito, e questi formano il più giusto elogio dell' innocenza della sua vita, dell'inestimabile suo zelo e delle rare sue virtù. Le opere da lui pubblicate sono : 1.º Vita del ren. fr. Mariano Sozzini dell'oratorio di Roma; ivi, 1747. Era dessa già stata abbozzata dal card.

Op. stor. e biog. . Vt, 47

Leandro Colloredo: il P. Massini la riordinò, e le diede compimento. Fu poseia ristampata con aggiunte dello stesso P. Massini e colla Vita della piissimo e nobile matrona romana Flaminia Popi scritta dal P. Mariono Sozzini. 2.º Vita di N. S. Gesit Cristo, estratta dai santi Evangell; Roma, 1759, Il sig. Le Torneaux l'avea scritta in franceso con molta esattezza, quindi tradotta in italiano, cra stata pubblicata in Roma nel 1757. Il P. Massini ne migliorò la traduzione e l'arricebì di molte morali osservazioni. 3.º Vita del N. S. Gesù Cristo, eec. con un appendice che contiene 15 meditazioni sullo Possione di G. C., un'istruzione per ossistere alla sonta Messa, ecc. ; Roma, 1761, e più volte in Venczia, Torino ed altrove. L'appendice fu anche impressa a parte con un Breve Esercizio di divozione per le domeniche di lutto l'onno, e per le feste del Signore e della SS. Vergine. 4º Una Raccolta delle vite dei Santi per cioscun giorno dell' onno, alle quali si premettono la Vita di Gesti Cristo e le feste mobili ; Roma, 1763, t. 13 in 12.º 5. Seconda raccolto che contiene l'oppendice delle vite dei Santi per cioschedun giorno dell'anno; Roma, 1767, t. 13 in 12.º A questa seconda raecolta fu premessa la Vita della SS. Vergine, seritta dal dotto ed erudito P. Andrea Micheli della stessa congregazione dell'oratorio di Roma, il quale fu anche di grande aiuto al P. Massini nella formazione di dette due raccolte, ed a cui appartengono eziandio le vite dei Santi dei mesi di luglio e di agosto, molte del mese di dic. ed alcune d'altro mese. Con queste due raccolte, che riseossero meritamente l'universale applauso, e che più volte nel corso di pochi anni furono ripubblicate in Roma, in Venezia, Trento ed altrove, può dirsi che fu compiuta la storia agiografa del nuovo Testamento. Ed in rero nulla può desiderarsi di meglio in questo genere di Storia. In essa avvi riunito quanto di più certo, di più autentico e di più edificante trovasi nella storia ecelesiastica. Tutto vi è esposto con ordine, con chiarczza e con uno stile faeile, semplico, purgato ed insinuante, e con riflessioni picne di lumi e di massime evangeliche. A compiere perfettamente la storia dei Santi non maneavano che le Vite dei Santi dell' antico Testamento. A questo impegno ha pienamente soddisfatto il lodato P. Micheli. Egli le ha scritte e pubblicate in Roma nel 1786, in 6 vol. in 8.º, con tale buon successo, che ben presto ne furono replicate le edizioni in Venezia, Torino e Napoli. Di quest'opera leggosi un breve e giudizioso estratto nelle Effemeridi di Roma dell'an. 1787, n. 7, pag. 49, ecc. Altre eose a vantaggio del prossimo pubblicò il P. Massini, come il libro dell' Imitozione di G. C., ccc. Fu egli senza dubbio uno dei

più chiari ornamenti dell'illustre e benemerita sua congregazioue, e la memoria dei suoi luminosi esempli di virtù, di studio e di zelo, rimarrà immortale, in quella de posteri.

MASSON (D. INNOCENZO LE), 49. generale dei certosini, nato a Novon nella l'iccardia, 10 marzo 1628, entrò nella Certosa che trovasi vicino a quella città, in principio del sno 19. anno, e fu eletto generale ai 15 ott. 1675. Fece ristabilire, in una manicra veramente comoda e solida, la grande Certosa che era stata quasi interamente ridotta in cenere nei primi mesi del suo generalato. Siccome aveva egli molto talento, le grandi occupazioni che gli dava la direzione del suo Ordine, non gli impedirono di studiare e comporre molte opere, fino alla sua morte, che avvenne l' 8 maggio 1703. La sua prima opera da lui scritta, essendo semplicemente priore della Certosa di Novon, è una Teologia morale. Appena su generale, pubblicò una nuova collezione degli statuti del sno Ordine con note e coll'agginnta delle bolle di molti papi, per provare che l'ordine dei certosini fu approvato fino dalla sua origine, contro il parere di coloro i quali dicono che non fu che tollerato : 'quest' opera venne alla luce in un solo tomo in foglio a Parigi, col titolo di Disciplina ordinis carthusiensis. D. Masson compose in seguito un Direttorio per i novizi del suo Ordine ; poscia un' Introduzione alla vita religiosa ed interna, che tradusse in latino. Stampò ancora il Direttorio dei moribondi ; una traduzione francese dell' uffizio della B. Vergine, dell'uffizio dei morti, dei 7 Salmi penitenziali, del salmo Beati immaculati, con una parafrasi e con vari argomenti di meditazione ; una traduzione del Cantico dei Cantici, con note molto curiose. Scrisse altresi la vita di monsig. D' Aranthon, vesc. d' Annecy ; molte lettere, fra le altre 2 contro il sistema della grazia generale del sig. Nicole, di cui trovasi l'estratto nelle Memorie di Trèvoux, del mese di ott dell'an.1712 D. Masson pubblicò altresì un' opera intitolata : Enchiridion salutis operandae per gratiam Christi, ecc. Questo generale ebbo qualche disputa col sig. de Rance, abb. della Trappa, relativamente alle allegazioni fatte degli antichi statuti dei certosini nei libri della santità e dei doveri della vita monastica. Abbiamo anche del medesimo autore gli Aunali dell' Ordine dei certosini, in 3 tomi. Le opere di questo pio generale sono istruttive, piene di unzione e loccanti.

MASSOULIÈ ( ANTONINO OD ANTONIO ), domenicano, dottore di Casanate, e consultore del santo uffizio, nato a Tolosa ai 28 ott. 1632 vesti l'abito di S. Domenico nella stessa città il 21 anrilo 1647. Fu molto abile nelle lingue dotte, particolarmente nella greca e nell'ebraica, come anche nello studio dei libri sacri e dei santi Padri, particolarmente di S. Tommaso, di cui aveva imparato quasi parola per parola tutta la Somma di teologia, ehe insegnò ad Avignone, a Carcassona, a Perpignano e nel Noviziato generale di Parigi, dove formò, nello stesso tempo, dei buoni teologi e dei perfetti religiosi. Fu scelto dai superiori del suo Ordine, per enoprire la prima cattedra di teologia dell' università di Tolosa, vacante per la morte del celebre Antonino Reginaldo, dottore domenicano, morto ai 12 aprile 1676, e sostenne quell' incarico con generale applanso e eon un bnon snecesso straordinario. Tre anni dopo il capitolo radunato a Carcassona, lo mise alla testa della provincia di Tolosa, ed essendo terminato il sno provincialato, fu nominato prioro del Noviziato generale di Parigi, nell'an. 1684. Il P. Cloche generale dei domenieani, lo chiamò a Roma nel 1687, e lo nominò suo assistente per la Francia. Ivi egli visse 28 anni, sempre occupato nello studio, nel lavoro e nella preghiera; ricercato ed amato dai dotti, stimato dal sacro collegio, onorato della confidenza di 4 pontefici, e consultato sullo materie di religione, che furono trattate al sno tempo avanti la sede apostolica. La sua morte accadde nella notte del 22 genn, 1706. - La 1. opera del P. Massoulié che fece stampare a Tolosa nel 1678, e di cni se ne fecero poscia 3 altre edizioni, è un libro che contiene 30 meditazioni sulla vita purgativa illuminativa ed unitiva, con alcune riflessioni su questi stati, e con un trattato delle virtù che ne spiega gli atti. La 2. ehe consiste in 2 volumi latini, che fu stampata a Roma nell'anno 1692, è un trattato teologico, intitolato: Dirus Thomas sui interpes de motione divina et libertate creata. Lo scopo di quest'opera è di dimostrare che i sentimenti dei domenicani, risguardanti la premozione fisica, sono quelli di S. Tommaso, e che questa premozione non è punto un'invenzione di Bannez, come lo pretendono gli avversari dei Tomisti. Nella 2 dissertazione del 1. volume, il P. Massoulié dimostra, che secondo i principi di S. Tommaso, non è necessario perchè uno sia libero che sia egualmente in istato d'agire o di non agire : ma che basta, che, essendo determinato ad agire, abbia il potere di non agire o di fare il contrario. Questa libertà concorda colla premozione fisica e colla grazia efficace. Nella 1. dissertazione del 2.º volume, l'autore stabilisce la divisione della grazia insufficiente ed efficace, e sostiene elie S. Agostiuo e S. Tommaso, conobbero tanto l'una quanto l'altra. La seconda dissertazione del 2.º volume e

l'ultima dell'opera, è tutta contro Giansenio, per provare che la grazia d' Adamo e degli angeli, era una grazia efficace per sè stessa, ed una mozione divina come quella degli uomini d'oggidì. L'autore quivi dimostra altresi che i tomisti non sono per nulla giansenisti, e cho i giansenisti non sono perciò tomisti. La 3. opera del P. Massoulie è nn trattato contro i quietisti, stampato a Parigi nel 1699, col titolo di : Trattato sulla vera orazione, nel quale sono confutati gli errori dei quietisti : quindi le massime dei santi sulla vita interna sono spiegate secondo i principl di S. Tommaso, L'ultima opera del P. Massoulié, che fu stampata nel 1705, è altresì contro i quietisti, ed ha per titolo : Trattato dell'amore di Dio, nel quale la uatura, la purezza e la perfezione della carità sono spiegate secondo i principi dei padri e particolarmente di S. Tommaso. Andiamo altresì debitori al P. Massoulié del supplemento della teologia dello spirito e del cuore, che il P. Contenson, prevenuto dalla morte, aveva lasciato imperfetto. Dupin, Bibl. del sec. XVII, part. 4, pag-460. Il P. Touron, Uomini illustri dell' ordine di S. Domenico, t. 5, pag. 751.

MATERNO (S.), vese. di Colonia, meritò di essere nominato giudico con Reticio, e col papa Melchiade, dall' imperatore Costantino negli affari dei donatisti. Questo è quanto la storia della Chiesa ci dice di certo intorno a questo santo. Il martirologio romano, che propone ai 14 sett. la festa di un S. Materno che convertì quelli di Tongres, di Colonia e di Treveri, suppone che sia stato discepolo dell'apostolo S. Pietro : e da ciò derivonne l'opinione di coloro, i quali hanno preteso che furonvi due Materni, 200 anni distanti l'uno dall'altro, contro la fede dei dittici e dei cataloghi dei vescovi, i quali cominciano soltanto con quello che visse sotto Costantino, e non parlano d'altri di questo nome. Si potrebbe dire che l'unico S. Materno fu dapprima eletto vese, di Treveri, sul principio del IV see., cho rinunziò in seguito questo vescovato nelle mani di S. Agricio, il quale assistetto con lui al cone, d'Arles nell'an. 314, e cho andò a fondare le due Chiese di Colonia e di Tongres che ebbero, dopo di lui, ciascuna il suo vescovo. Così la chiesa di Colonia sembra riconoscere per primo vesc. S. Materno che viveva sotto Costantino il Grande. Essa lo risguarda come suo apostolo, ed è forse ciò, che diede occasione ad alcuni di qualificarlo come discepolo di S. Pietro, per così significare la conformità della sna dottrina culta fede di S. Pietro: la qual cosa non è rarissima nell'autichità, la quale da ben di sovente la qualità di discepoli di

S. Pietro ai primi vescovi delle città fino al principio del IV secolo, particolarmente nelle Gallie e nella Spagna. Le 3 Chiese di Treteri, di Tongres e di Colonia, le quali riconoscono S.Materno per loro vescovo, onorano la sua memoria ai 14 sett. Moris. S. Materno a Colonia da doro pretendesi che il soc cerpo sia stalo trasportato a Treveri per essere posto vicino a quello di S. Eucario.

MATILDE (S.), detta volgarmente ancho Muhault, regina di Germania, pacque nella Vestfalia : ebbe ner padre il conte Thierry o Teodorico, e per madre la contessa Recnilda, ebe la maritarono verso l'an. 913 col principe Enrico, soprannominato poscia l' Uccellatore, il quale succedette a Corrado, re di Germania, l' an. 919. La provvidenza sembrava, che avesse educata questa virtuosa principessa sul trono, soltanto per mettere in pieno giorno e far risplendere in ogni parto le singolari grazie di eni il Signoro l' aveva favorita. Lontana dal lasciarsi abbagliare dallo splendore del suo diadema, servissi ella del suo innalzamento, della sua antorità, delle sue ricchezze, nel sollevare i poveri, i prigionieri e gli ammalati, nel fabbricare monasteri ed espedali. Era così umile e così mortificata in mezzo ai fasti del suo palazzo come se vivesse nel fondo di un chiostro, e conservò sempre pel re suo marito la più perfetta sommissione. Que-sto principe essendo morto nel 936, dono 23 anni di matrimonio, Matilde ebbe molto a soffrire per parte di Ottone, suo figlio maggiore, il quale succedette al re sno padre, ed anche di Enrico suo secondogenito singolarmente da lei amato. Gli adulatori di quei duo princini, cui la virtù di Matildo era diventata odiosa, avendoli inaspriti contro la loro madre, essi la obbligarono ad abbandonare il proprio paese, dopo di averla spogliata di tutti i suoi beni. La santa soffrì con gioia un trattamento così duro, infino a che i snoi figli, ravveduti e pentiti, la richiamarono e le diedero la più ampia soddisfazione. Matilde consacrosui allora sotto suo figlio e con un nuovo ardore, agli stessi doveri di pietà, di penitenza e di carità che le erano comuni col ro suo marito. Fabbricò il monastero di Polid o Poled, nel quale radunò 3000 ecclesiastici; non che quello di Northansen, nel quale ripchiuse 3000 religiose. Alzavasi essa di notte, per pregare, andava alla chiesa in ogni tempo ed in ogni stagione, e recitava ordinariamente tutto il Salterio prima del canto del gallo. Dopo la Messa impiegava il restante della mattina a distribuire essa medesima ai poveri del denaro, del pane, degli abiti; e dopo mezzodi visitava e serviva colle proprie mani gli ammalati el i prigionieri riconciliava i nemici, pacificava le famiglie con una hontà, che la fece ringuardare finchè risse come l'angelo tutelare del suo psese. Una terribil malattia, da eni fu attacta l'an. 967, la fece partire per andare a moriro a Quedlinbourg, dove recel anima al Signore il 14 marzo dell'anno save seguento; fu sepolta nella chiesa di S. Servato, presso al re Enrico I Uccellatore suo martio.

MATILDE (La Contessa), sovrana della Toscana e di una parte della Lombardia, nacque nel 1046. Questa eroina del medio evo era figlia di Bonifacio III marchese di Toscana e di Beatrice. Un' altra figlia ed un figlio di Bonifacio erano morti in età assai giovane, per modo cho Matilde alla morte del padre. che avvenne nel 1054, rimase erede di uno dei più potenti Stati dell' Italia. La Toscana, Lueca, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara e fors' anche Parma e Piacenza le erano sottomesse, e Matilde aveva forza di carattere, coraggio e talenti atti a far buon uso dei grandi mezzi che essa possedeva. Alla morte del padro essa non andò immediatamente al possesso dei vasti domini lasciatile dal medesimo, giacchè non aveva in allora che 8 anni soltanto. Sua madre Beatrice conservò l'amministrazione dei suoi Stati, e la divise anche col suo secondo marito Goffredo il Barbuto duca di Lorena. Morto questi nel 1070 e Beatrico nel 1076 Matilde regnò sola. D'allora in poi tutta la sua esistenza non ebbe che un santo scopo quello di servire i papi e legò morendo le sne sostanze alla cattedra di S. Pietro. Ebbe Matilde in prime nozzo Goffredo il Barbuto, duca di Lorena, figlio del suindicato marito di Beatrice. Egli esercitò in di lei nomo qualche antorità nella Toscana e negli altri suoi domini: e i due sposi non vissero insieme lungo tempo. Goffredo fn sempre dovoto ad Enrico IV, e il suo nemico Roberto, conte di Fiandra, lo fece assassinare nel fehb. del 1076. Due mesi dopo Matilde perdette anche sua madre, e da quel tempo si diede ad ornaro i suoi Stati di magnifici edifici, di tempi, di castelli e di ponti, ed offrì il suo possente ainto a S. Gregorio VII, che in quell'epoca trovavasi immerso nel più forte delle sue contese con Enrico IV. Matilde accolse quel papa nella sua incapugnabile fortezza di Canossa nel Reggiano, e fu colà che Enrico IV dovette sottoporsi alla penitenza tanto celebre nella storia di quel tempo. L'anima forte della contessa non lasciavasi piegare dalle sventure : l' escreito che essa aveva levato per iscaeciare l'antipapa da Ravenna fu disfatto il 15 ott. 1080 alla Volta nel Mantovano. Nell' anno segnente Lucea, che era in allora la città più considerabile della Toscana, rivoltossi contro Matilde. Siena ne seguì l'esempio: e nel 1082 Enrico devastò il Modenese, e ne assediò invano le fortezze che la contessa ivi possedeva. In mezzo a tante procelle essa continuava a somministrare soccorsi al papa S.Gregorio, consacrando a questa gnerra di religione i tesori delle chiese in compenso dei quali essa concedeva feudi. Dal cauto suo Matilde riportò alcuni vantaggi sull' armata imperiale, che sorpresa in luglio del 1048 a Sorbara nel Modenese fu sbaragliata e posta in fuga. In seguito per dar forza al proprio partito, Matilde sposò nel 1089 Guelfo V, duca di Baviera o nipote del Marchese d' Este, collegando così contro Enrico IV le due più potenti case d'Italia e di Germania. A quell' epoca S. Gregorio VII più non viveva, ma Enrico IV irritato per questa nnova unione portò la guerra tanto in Baviera che negli Stati della contessa. Egli assediò Mantoya nel 1090, e se ue rese padrone il 12 aprile 1091. In quell'anno o nel seguente egli prese tutte le fortezze che la contessa pessedeva al nord del Po, e portò poscia con egual successo la guerra nelle terre che stanno tra quel fiume e gli Appenniui. In una dieta convocata dalla contessa Matilde a Carpeneto quasi tutti i suoi teologi e baroni l'esortavano alla pace, ma un monaco di Canossa le promise il soccorso del cielo se essa perseverava in quella santa guerra, e Matilde impose silenzio a' suoi timidi consiglieri. L'imperatoro dovette infatti volgere altrove le sue armi, e la gran contessa ricuperò ben presto le fortezze che aveva perdute. Fin dall' an. 1077 Matilde aveva fatta nua donazione di tutti i suoi beni alla Chiesa romana. L'atto della dopazione che Matilde avea già fatta dei suoi beni alla chiesa vivente S. Gregorio VII era andato perduto; essa lo rinovò nella sua fortezza di Canossa il 17 nov. 1102. La deposizione e la morto di Enrico IV sembrarono liberare Matilde da ogni timore dalla parte della Germania. Enrico V le dimostrava un gran rispetto : nondimeno allorchè quell' imperatore recossi in Italia nel 1110, essa non volle portarsi alla sua corte, Nel 1111 Enrico visitolla nella sua fortezza di Bibianello presso Reggio ed obbero fra di essi un colloquio in tedesco giacchè la contessa parlava assai bene quella lingua e molte altre. Frattanto casa aveva ricuperate le città e castelli perduti nel l'ultima guerra, o Ferrara era rientrata nel 1102 nel suo dominio, Matilde ricuperò Mantova nel 1114 ma fu questa l'ultima delle sue imprese. La principessa morì il 24 luglio 1125, e il suo corpo fu seppellito nel convento di S. Benedetto di Polirone presso Mantova che essa aveva colmato di benchici. L'Eremita Giovanni che la diresse in molti affari difficili era sempre





\_\_\_\_

ammesso alla sua udienza e le ispirò quel santo zelo che dimostrò contro gli eretici. Nel 1635 Urbano VIII lo fece trasportare a Roma nella basilica del Vaticano.

NEPOMUCENO o NEPOMUCK ( S. GIOVANNI DI ), canonico di Praga, confessore o martire, nacque a Nepomnch in Boemia verso l'an. 1320. Fin dall'infanzia dedicossi alla pietà ; ed avendo compiti i snoi studi a Praga, divenne in poco tempo dottore in filosofia, e poscia in ambe le leggi e finalmente in teologia. Avendo alibracciato lo stato ecclesiastico vi si distinse tanto per la sua dottrina che pel suo fervore e zelo nella predicazione, che esercitò con successo anche alla corte. Egli rifiutò 3 vescovati, e non fu cho suo malgrado che egli accettò il titolo di elemosiniere del re Venceslao, e che incaricossi della direzione spirituale della regina Giovanna di Ini moglie, e figlia di Alberto duca di Baviera. Questa principessa essendo stata accusata di aver avnta un commercio illecito con un signore della corte, il re volle obbligare Nepomnceno a rivelargli la confessione della regina, e non avendo il santo voluto acconsentire, venne per ordine del re posto in carcere e crudelmente tormentato. Fu in segnito precipitato dal ponte della Moldava nel fiume stesso, ove rimase annegato l'antivigilia dell' Ascensiono dell'an. 1383. La Santa Sede beatificollo nel 1721 e gli decretò un pubblico culto. Venne pure istituita in suo onore una confraternita, i membri della quale hanno per principale scopo d'impetrare il buon uso della lingua, come rilevasi da un trattato fatto da essi in latino sopra un tale argomento, e nel quale scorgesi molta e solida pietà. Fn stampato a Magonza nel 1725, in 8.º e trovasi nello stesso libro un officio per la festa del B. Giovanni Nepomuceno, ed un compendio della sua vita premesso all'opera stessa. Antonio Passi, canonico di Trento e segretario dell'ambasciata imperiale a Roma, pubblicò esso pure la Vita di S. Giovanni a Venezia nel 1731, cho dedicò al card. Cienfuegos.

NEFOZIANO (S.), prete italiano amico di S. Girolano. Egli era auto in una delie città di quella parte di Italia che i Romani chiamavano Gallia (indipina. Fu educato da suo zio chiamano Etiodore, perte della Chiesa di Aquilicia, che lo fice prosun educazione, reconi alla corte del pineigo, al di e ui serrito dedicossi, e Dio non lo abbandonò perchè gli fa fedde. Il credito che egli ritarera dalla sua carica in corte era da lui porto a profitto per giovare protegogree le vedore, gli orfani, e.

On, stor, e biog. - VI, 48

gli infelici. Mortificava la sua carne col digiuno e col cilicia : ma per quanta opportunità egli avesse di servir Dio alla corte di Graziano e di Teodosio, principi assai cristiani, pure non fu mai pago se non che allorquando si potè procurare una maggior li-bertà. Ritornò perciò presso suo zio, che era stato ordinato vesc, di Altino, e vi condusse una vita tanto santa e pura che fu gindicato degno di essere ordinato prete. Ma ciò non avvenne che in segnito a molti gemiti ed opposizioni da parte sna; giacchè Nepoziano considerava il sacerdozio non già come nn onore ma come una carica che gl' imponeva novelli obblighi. E perciò egli si condusse sempre come un vero discepolo di Gesù Cristo. Dopo aver adempiti a' suoi doveri come sacerdote, egli ritiravasi nella sua camera per ivi dedicarsi allo studio, alla pregbiera, al digiuno e ad altri esercizi di rigorosa penitenza. Approfittò molto dell'amicizia che sno zio avea per S. Girolamo, ed al quale soleva scriver soventi quanto per chiedergli la spiegazione di qualche passo difficile della Sacra Scrittura, e quando per consultarlo intorno ai propri doveri. Ci rimane ancora ciò che quel santo gli scrisse concernente la vita che i chierici ed i preti devono condurre per soddisfare ai loro obblighi. Nepoziano morì molto giovane, ma ignorasi in qual età ed in qual appo. Credesi soltanto che ciò fosse verso l'an. 396.

NEPVEU (FRANCESCO), gesnita, nato, a Saint-Malò il 29 aprile 1639, entrò nell'istituto dei gesuiti il 12 ott. 1654. Egli governò molte case della società, e morì rettore di quella di Renncs. Abbiamo di lui molto opere di pietà scritte in francese. Sono esse: 1.º Associazione per domandare l'amore di N. S. G.C.: Nantes, 1648 e 1688, in 12.°; Parigi, 1691-1698, 2.° Esercizi interni per onorare i misteri di Nostro Signore ; Parigi, 1691 in 12.º 3.º Ritiro secondo lo spirito ed il metodo di S. Ignazio; Parigi, 1687 e seg. in 12.º 4.º Il modo di prepararsi alla morte durante la vita, che può servire per un ritiro di 8 giorni; Parigi, 1693, in 12.º 5.º Pensieri e riflessioni cristiane per tutt' i giorni dell'anno: Parigi, 1699, 4 vol. in 12. 6.º Lo spirito del cristianesimo, ossia la conformità del cristiano con G. C.; Parigi, 1700, in 12. 7.º Condotta cristiana o regola delle principali azioni e dei principali doveri della vita cristiana; Parigi, 1704. in 12.º 8.º Ritiro secondo S. Ignazio per gli ecclesiastici; Parigi, 1706, in 12.º 9.º Ritiro spiritnale per le persone religiose e per quelle che aspirano ad una maggior perfezione; Parigi, 1708, in 12.º

NEREO ed ACHILLEO, martiri, Essi erano eunuchi e ciambellani di S. Flavia Domitilla vergine e martire. Si crede, che S. Domitilla avesse consacrata a Dio la sna verginità, a persuasione di Nereo ed Achilleo. Una donzella cristiana, e risoluta di rimanere vergine, non poteva piacere all'imperatore Domiziano, uomo dissolnto, e crudele nemico del nome cristiano, henchè a lui fosse sì strettamente congiunta di sangue. Che però la mandò in esilio, e la rilegò nell' isola Ponzia insieme coi due suoi familiari Nereo ed Achilleo. Ivi dimorarono in piccole cellette, soffrendo con allegrezza per amor di Gesù Cristo i disagi dell'esilio, e i mali trattamenti fino che visse l'imperatore Domiziano, ed anche sotto Nerva sno successore noll'impero; il quale, benchè richiamasse dall' esilie tutti coloro, che v' erano stati condannati da Domiziano, si crede però, che non facesse godere di questa grazia a Domitilla in odio di Domiziano, di cui come si e detto era stretta parente. Finalmente essendo nell'anno 98 succednto a Nerva nell'impero Trajano, questi mosse la terza persecuzione contro i cristiani, nella quale riportarono la corona d'un glorioso martirio i Santi Nereo ed Achilleo, e con essi la santa loro padrona Flavia Domitilla. La festa dei dne santi celebrayasi anticamente como si celebra al presente al 12 maggio. Essa è marcala in questo giorno nell' antico messale romano attribuito al papa Gelasio I, nei sacramentari o calendari del VII ed VIII secolo, e nei martirologi che portano il nome di S. Girolamo, i gnali al pari di quello di Beda fanno succedere il loro martirio a Roma. Il loro nfficio è semi doppio nel breviario romano dopo il XVI sec. Raccolta del Bollando ; Eschenio ; ed il P. Papehroch al 3.º e 4.º tomo di maggio. Gli atti di S. Pancrazio. Tillemont, Mem. eccl. t. 5. Baillet, t. 2, 12 maggio.

NERINI (P. ABBATE D. FELICE MARJA), monaco girolimiso ed illustro letterato del sec. XVIII, nacque in Milano I an. 1705. Abbracciato I illustro ordine girolimino si distinse in esso coi suoi talenti, colla sacre a profinan sacravizione e colle rare suo virtà. Fu abbate generale, procuratore generale e consultore della sacre compregazione del santo ollizio in soto ti pontificato di Benodetto XIV. Grandissimo fu il di lui amore verso le lettere e verso il religiosi istituto che ci professo e le cin memorie illustrò. Seguendo i suoi più geniali studi non perdetto ini golarmente il gino che ei matriva per le scienze fisiche e matematiche, ed insieme il particolare impegno che aveva di vedere forire queste scienze fu i suoi religiosi, nella precisas collezione di libri appartenenti alle medesime e nell'ampia suppellettile di macchine fisiche, di istrumenti matematici e di prodotti di storia naturale, con cui egli arricchì la biblioteca ed il museo del suo favorito monistero di S. Alessio in Roma. Queste opere fecero ricercare l'amicizia del Nerini dai grandi e dai primi letterati dell' età sua, i quali una volta ginnti a conoscerlo non potevano più distaccarsene anche per quel raro complesso delle più amabili e generose qualità che in lui rinvenivano. Onesto illustre letterato, onore della sna patria, dell' Italia e dell'illustre istituto da lui professato, dopo lunga e penosa malattia cessò di vivere nel spo monastero di S. Alessio sal Monte Aventino. dove da più anni aveva fatto soggiorno, il 17 genn. 1787 in ctà di anni 82. La sua morte venne compianta non solamente dai suoi consoci, ma da ogni ceto di persone che ne avevano ammirate il molteplice sapere e le rare sue virtù. Abbiamo di lui alle stampe : 1.º Hieronymianae familiae vetera monumenta ad amplissimum D. Angelum Mariam Quirinum S. R. E. cardinalem. etc.; Placentiae, 1754, in 4.º Quest' opera ha per iscopo principale il dimostrare col corredo della più scelta erndizione o dei più antentici documenti la provenienza o l'origine che ebbe dal dottor massimo S. Girolamo l'istituto dei girolimini, contro di chi assegnavagli un'enoca molto posteriore. Si indusse egli a scriverla da una cronaca trovata dal P. Pier Lnigi Galetti monaco cassinesc in Firenze tra lo antiche carto della badia del sno Ordine e dal card. Querini mandata al P. Nerini : intorno a che veggasi la Storia letteraria d'Italia, vol. 10, pag. 533, ecc. 2.º De suscepto itinere Subalpino Epistolae tres ad amplissimum cardinalem Angelum Mariam Quirinum etc.; Mediolani, 1753, in 4.º Questo lettere sono corredate di parecchie erndite annotazioni. 3.º Responsio ad Epistolam Brixiani φιλοτατριδο; Mediolani, 1753. Comprende essa principalmente le lodi del card. Querini. Vedi Storia letteraria, vol. 6, pag. 44. 4. De templo et coenobio sanctorum Bonifacii, et Alexii historia monumenta; Romae, 1752, in 4.º con dedica al cardinalo Querini. Di quest'opera, arricchita di copiose annotazioni e dovo si banno anche molte importanti notizie della nobilissima famiglia Frangipani si ba un giudizioso ed onorifico estratto nella suddetta Storia letteraria d' Italia, vol. 6, pag. 569, ecc. Aveva egli per primo saggio dei suoi studi compilata un' opera tutta degna di un uomo religioso, cioè un corso di istituzioni teologiche ad mentem doctoris mazimi, che fu da lui intitolato: Vindiciae Hieronymianae, che si ri masero inedite, benchè egualmente meritevoli di godere della pubblica luce. Sotto il finto anagrammatico nome dell'abbate Guidonio Nenfer, scrisse per ordine del cardinale Guadagni vicario di Bonad è dettere in difica delle religiose turchie sul l'Esquille contro le obbate filippine, cho rolevano rimpetto ad esse soverchiamente innalare la loro abiatzione, e de diresso al suddetto card. Il P. abbate D. Bassano Mancini pubblicò in Bona Pan. 1787 I Elogio del P. abbate Nerini, serito cos molta eleganza ed erudizione, in cui la storia, l'occasiono e l'analisi delle suo opere no occupa la più gran parte.

NERSES o NERSETE IV di tal nome : patriarca dell' Armenia, fiorì nel XII sec. Era dotato di sommi talenti, e considerato come uno dei Padri più eloquenti della Chiesa d' Armenia. Era la penna del suo predecessore Gregorio III, al qualo succedette nel 1166 con applauso universalo. Impiegò tutte le sue curo per tentaro ogni via di conciliazione tra la Chiesa greca e quella d'Armenia; ed essendo egli molto venerato dai Greci eredesi che egli vi sarebbe riuscito se la morte non lo avesso colpito nel 1173, dopo soli 7 anni di patriarcato. Si conoscevauo le lettere che l'imperatoro Manuele Comneno gli scrisse, o le sue risposte allo stesso, concernenti l'oggetto suindicato. Manuele inviogli un filosofo nominato Teoriano con una lettera, in cui diceva che se gli Armeni volevano abiurare i loro errori egli era pronto unitamento alla Chiesa cattolica ad accoglierli come fratelli. Teoriano ginnse presso Nerses il giorno 15 maggio dell'anno ventottesimo del regno dell'imperatore Manuele, indizione terza ( anno di Gesù Cristo 1170 ), ed ebbero alcune conferenze narrate dall' abb. Fleury, che ne riferisce il risultamento nel t. XV della sua Storia eccles. lib. 72, in cui dà sempre a Nerses il nome di Norsesis. Apparisce chiaramente da questa narrativa che Teoriano era stato inviato per convincero Nerses sulla necessità di credere due nature in Gesù Cristo, e per indurlo a riunirsi alla chiesa greca per rapporto a quel soggetto di controversia ed a molti altri. Dunquo anche Nerses era uno dei più dissenzienti intorno a questi puuti. Eppure nel 1166, in occasione del suo innalzamento al trono patriarcale, egli aveva diretta a tutti i fedeli dell'Armenia una lettera intitolata: Lettera universale, nella quale, dopo aver partecipata ai fedeli la sua elezione, e parlato a lungo intorno al peso del vescovato, fa una professione di fedo in cui riconosce espressamente duo naturo in Gesù Cristo. Egli impiega la maggior parte della lettera stessa a parlare della fede e delle opere cho devono accompagnaria; e a dare degli avvertimenti ai ceuobiti, ai loro superiori, ai vescovi, ai proti, ai principi secolari, ai militari, ai cittadini, ai commercianti,

în una parola a tutti-gli stati ed alle donne particolarmente.Questa lettera, che fu conservata fra i ms. della biblioteca del re di Francia, è rieca di solida pietà,e vi si palesano dovunque i sentimenti di rispetto di cui Nerses era compreso per la religione. la Chiesa e la disciplina ecelesiastica. L'abh di Villefroi, il quale scrisse una notizia dello opere armene che trovansi nella hiblioteca suindicata, ha tradotto questa lettera. Gli Armeni considerano il patriarca Nerses come il loro Omero. Villefroi eita infatti molte sue poesie ; cioè 25 cantici circa, in una Raecolta di poesie sacre, contenente cantici e prose sui misteri della salute, e le azioni Inminose dei santi, la festa dei quali si celebra niù solennemente nel decorso dell'anno; una poesia per il giorno di digiuno; un altro scritto in versi, sulla fine del mondo, sul giudizio e sulla retribuzione che verrà data alle opere di eiascuno; una Raccolta di quartine sopra vari soggetti; ciascuna delle quali è una specie d'enigma; l'autoro vi dà il compendio storico che caratterizza il principal avvenimento della vita dei grandi uomini dell' Antieo Testamento e di alcuni altri celebri personaggi, ec. Le altre opere di Nerses IV, citate nella suddetta notizia, e cho trovansi esse pure nella biblioteca del re di Franeia, sono: Due omelie, decreti e canoni concernenti la disciplina ecclesiastica in 24 capitoli. Dichiarazione della fede della chiesa d'Armenia, e suoi decreti ecclesiastici; le lettere rispettive dell'imperatore Manuele e di Nerses sul soggetto della riunione: lettere di Nerses scritte prima che egli fosse patriarca, in nome e per ordine del patriarca Gregorio III, in occasione di dispute insorte tra alcuni preti sull'argomento della passibilità ed impassibilità della natura divina in Gesù Cristo; 24 preghiere o orazioni: scorgesi in una di queste orazioni che Nerses differiva fino a dopo il giudizio universale la retribuzione dovuta alle opere, tanto rignardo ai giusti che ai dannati ; seconda professione di fede di Nerses patriarca d' Armenia : la prima trovasi, come già si è detto, nella sua lettera universale; in questa seconda Nerses combatte nominatamente Ario, Sabellio, Nestorio ed Eutiche. Egli si estende più che nella prima sulla distinzione delle tre persone divine, e tratta in un modo più ampio della differenza della natura divina e della umana in Gesù Cristo, come pure di quella delle due volontà e delle due operazioni intrinseche; ma quanto allo Spirito Santo, egli non lo riconosce derivante che dal Padro solo. Finalmente la spiegazione della liturgia armena; ma questa non è opera di Nerses soltanto ; un altro Nerses, arciv. di Tarso, il dottore Khosroës e il dottore Giovanni d'Argis vi hanno parimenti lavorato. Nerses IV ebbe uu nipote, figlio di

saa sorella, che compose un poema di 964 versi in onore di sao sio. L'antore l'a le altre cose fa l'edgo di Nerses IV come abite conoscitore della poesia di Omero, e che fu egli stesso antore di poesie spirituali e seppe commovero i conori più induci. Estratto della notizia manoscritta dei libri armeni della biblioteca del re di Francia compitata dall' abb. di Villefroi.

NERVET (MICHELE), medieo di Evrenx, dove nasque l' 11 nov. 1663 da una dello più antiche famiglie di quella città, fin gran fisico e peritissimo nelle belle lettere e nello lingue dotte: lo stadio particolare che egli fece sul nanovo testamento, di cui preparava una traduzione, gli fece rilevare mollissimi errori in tutte le traduzioni francesi che abbiamo presettomente: egli se volume delle Memoriz del P. Desmokts. Nervet èmorio nel 1729 il 10 dic. sessar aver dato compinento alla sua traduzione. Tavola del Journal des satons. Le Brasseur, Storia di Evreux, pag. 5.

NETTARIO DI CALABRIA, professò da giovane la religione di S. Basilio. Attese con incessante applicazione agli studi, onde divenne uno dei migliori soggetti di quell' Ordine. Fu fatto abbate del celebre allora monastero di S. Nicolò di Casole posto nelle vicinanze di Otranto, oggi disabitato e ridotto in semplice abbadia. Intervenne al conc. Lateranense celebrato in Roma nel 1179 come capo e fautore dei Greci, come racconta il Baronio all' anno stesso, num. 10. Di ciò fanno anche distinta menzione 2 lettere di Giorgio vese, di Corfù indirizzate ad esso Nettario, lo quali si leggono pubblicate dal Baronio nel numero accennato e nel t. XII della raccolta dei concili. Cessò egli di vivere nel suddetto monastero l' an. 1181 con indicibile dispiacere dei Greci, dei quali aveva seguito gli errori.Niccolò Comneno fa menzione alla pag. 12, 207 e 342 di alcune lettere di Nettario : e l'abb. Gualticri nelle memorie ms. della città di Otranto parlando della eopiosa e scelta libreria del riferito monastero di S. Niccolò, scrive che ivi si conservavano alcune opere di Nettario, leggasi il Fabricio ebe ne fa menzione nel t. 10 della sua Biblioteca greca. Nella serie cropologica degli scrittori napoletani, pubblicata dal Tafuri nella raccolta d'opnscoli. ece. del Calogerà, t. 21, pag. 180 si hanno le notizie di lui.

RODOTA (L'ABBATE), professore di lingua greca alla biblioteca del Vaticano, è antore dell'origine, progresso, stato presente, del rito greco in Italia, osservato dai greci, monaci basisitani ed albanes; ibb. 3. Rom, 1758, 3 rol. in 4. Quest'opera ha per oggetto, i progressi e la durata del rito greco in ItaliaIl papa Benedetto XIV, di beta memoria, avera ordinato all'antore di comporta; e di l'eard. Passionei, bibliotecario della S. Chiesa romana, avera unula dimenticio per ecticarlo e di norargiarlo ad eseguire questo ordine del papa. La rarità dei monumenti, indispensibilmente necessira, o in difficola di ritrovarità, interpreta del propositione del papa. La rarità dei monumenti, findispensibilmente necessaria, o in difficola di ritrovarita, interpreta del propositione del ritrovarita di disconsibilmente necessaria, o in difficola di ritrovarita, tonato nella riterche che fece di molti monumenti, per trovarne più di quelli che a lui abbiognavano per comporre la sau opera, la quale è dottamente scritta, ed assai utile per la storia ecclesissistic generale dell' Italia.

RODRIGUEZ ( ALFONSO ), scrittore ascetico, nato nel 1526 a Vagliadolid, fece i suoi studi nell'accademia di Salamanca dove fu addottorato nella facoltà filosofica. Nell'età di 19 auni abbracciò la regola di S. Ignazio. Dopo di aver insegnate per qualche tempo le classi minori a Salamanca, ove potè annoverare fra snoi scolari il dotto P. Suarez, e contribuire a svilupparne le felici disposizioni, fu nominato rettore del collegio di Monterev in Galizia, e nello stesso tempo vi professò teologia morale con tanto successo che alle sue lezioni accorrevasi da tutte le parti della Spagna. Ad onta di questi due incarichi, egli non tralasciava di adempiere agli altri doveri del suo stato, e predicava frequentemente. Ritornò dopo 12 anni a Vagliadolid per coprirvi la carica di maestro dei novizi che escreitò poscia a Montila per lo spazio di 30 anni. Deputato dalla provincia d'Andalusia a Roma, egli vi si distinse nella quinta assemblea generale della società colla sna prudenza e la sua profonda sapienza. Al suo ritorno dall' Italia i snoi superiori lo mandarono a Cordova dove consacrossi intieramente alla direzione delle anime, e procacciossi ben presto fama di ottima guida nella vita spiritnale. Nel 1606 l'assemblea provinciale d' Andalusia obbligollo malgrado l'avvanzata età sua a riassumere la carica di maestro dei novizt. Dopo lunga e dolorosa malattia durante la quale egli dimostrò la maggiore cristiana rassegnazione, morì a Siviglia in odore di santità il 21 febbraio 1616 nell'età di 90 anni. La sola opera ehe di lui ci resta è, la Pratica della persezione eristiana: Siviglia, 1614, in 4. più volte ristampata. È per giudizio di tatti i critici uno dei migliori libri di tal genere benchè l'autore vi riporti con soverchia buona fede aleune storie apocrife. Il pio abb. Tricalet lo colloca immediatamente dopo l'incomparabile trattato dell'Imitazione di Cristo. Egli fu tradotto in latino da Roswcyde, ed in quasi tutte le lingue d'Europa: se ne conoscono persino 6 traduzioni in francresc. L'alb. Tricalet ne pubblico un compendio a Parigi nel 1761, in 2 vol. In 12.

RODRIGUEZ (GIOVANNI), chiamato qualche volta col soprannome di Giram, o Girao, era un gesuita portoghese, celebre nella missione del Giappone sul finire del sec. XVI, ed al priuciplo del XVII. Era nato ad Alcouche, uella diocesi di Lisbona nel 1559. Eutrò nel 1576 nella Compagnia di Gesù, e partì nel 1583 per il Giappone. Passò colà molti anni dedicandosi con moita applicazione allo studio della lingua del paese; e nei 1593 trovossi iu grado di predicare pubblicamento il cristianesimo. Assicurasi anche aver egli disImpegnate più volto le funzioni d'interprete presso Talkosama che egli erasi recato a visitare nel 1596 in qualità di juviato di D. Mallia d' Albuquerque, vice ro deile Indie. È certo almeno che il P. Rodriguez dovette entrare in qualche favore presso quel priucipe, giacchè nell' anno seguente venne formalmente escluso dalla proscrizione generale propunciala contro i missionari. Egli recossi allora a dimorare iu Nangasaki eon duc, o tre dei suoi confratelli. Nel 1598 egli accompagnò a Fonsimi l'officiale portoghese cho da Macao recavasi ad umiliare ai piedi dell'imperatore i donativi offertigli annualmente dal commercio portoghese. li P. Pasio ei ha narrata estesamente l'udienza che Taïkosama, in allora vicino a morte, accordò al P. Rodriguez. Per ordine di quel principe si resero moiti ouori al missionario, e fu obbligato ad assistere alle feste che i magnati dell'impero davansi scambievolmente. Dopo la morte di Taikosama, Rodriguez continuò a godere della confidenza del principe succeduto a quel conquistatore; e ne approfitto per condurre a termine a pro della missiono diversi ucgoziati dei quali era stato incaricato dai suoi superiori. Soggioruava cgli per lo più a Nangasaki ; ed ivi continuando ad occuparsi nello studio della lingua giappouese, intraprese di esporne i principi iu una grammatica. Quella che egli compose in portoghese fu stampata nel 1604 a Naugasaki con permesso del P. F. Pasio, vice provincialo che Rodriguez assisteva nelle sue funzioui. Gli esemplari della grammatica di Rodriguez sono rari in Europa. L'autore trascurò intieramente le diverse scritture del Giappone, e nou ha bastantemente distinto eiò che si riferisce alia lingua propria dei glapponesi da ciò che concerne il chiucse, lingua dotta, e fino a un ecrto punto in uso fra quei popoli. L'ortografia da lui seguita nello scrivere le parole giapponesi, e

Op. stor. e biog. - VI, 49

la mancanza totale dei caratteri originali, per i quali l'autore non ha stabilità alcuna regola di trascrizione, rendono l'uso del suo libro assolutamente impossibile a coloro che non avessero di già una tintura degli elementi della lingua seritta e parlata Convien dire che il P. Rodriguez siasi egli stesso accorto dei principali difetti della sua grammatica, perchè ne fece un estratto in cui procurò disporre le materie in ordine migliore, e di sopprimere i dettagli superflui. Il manoscritto dell'estratto medesimo esiste nella Biblioteca R. in Parigi; e la società asiatica, volendo far conoscere gli elementi del giapponese, non ha creduto di poter scegliere un'opera più adattata all'oggetto dell'estratto succitato, che fece tradurre in francese, e stampare verso l'an. 1824. Ma siecome l'antore avea principalmente voluto essere utile a' suoi confratelli i quali dedicavansi alla predicazione ed alla confessione, ed aveva perciò stralciate appunto le notizie letterarie da lui radunate nella sna grande opera, così si ebbe cura di collazionare l'opera stessa, e di estrarne tutto ciò che poteva essere di qualche importanza. Oltre l' Art. de lingoa de Japam (tale è il titolo dell'opera in discorso) abbiamo del P. Rodriguez molte lettere scritte tra gli anni 1604 e 1625 ed inserite nelle raccolte delle Litterae Japonicae. Questo missionario morì nel 1633 nell' età di 74 anni.

RODRIGUEZ ( ANTONIO GIUSEPPE ), benedettino, nacque a Merida nell' Estremadura nel 1705. Dopo aver terminati con molta distinzione i suoi studi abbracciò la vita monastica, ed ottenne da' snoi superiori il permesso di consacrarsi ai prediletti suoi studt. Egli acquistò ben presto estesissime cognizioni nella teologia, nel diritto e nella storia, e superò la maggior parte dei snoi compatriotti nelle scienze fisiche e naturali, e contribuì molto al miglior andamento degli studi filosofiei. In nn'opera intitolata : Palestra criticomedica ; Madrid, 1735 e seg. svelò l'ignoranza, il ciarlatanismo e la malafede degli empirici, e dimoatrò la necessità di sottoporre ad na esame rigoroso coloro che pretendevano di esercitare l'arte di risanare. I servizi resi alla scienza da D. Rodriguez lo resero famoso per tutta la Spagna. La sua opera procacciogli molti nemici, ma gli meritò illustri protettori. Nominato dall'arciv. di Toledo esaminatore sinodale, fa poco tempo dopo scelto a suo direttore spirituale dall'infante D. Luigi. Le accademie di Siviglia, e di Madrid lo ammisero nel loro seno, ed egli ottenne il permesso di fissare la sua dimora in Madrid, che gli presentava più che qualunque altra città del regno l'opportunità per compire le sue opere, alle quali attese sempre con indefesso ardore. Alfierolito non tanto dagli anni come dall' eccessia a applicazione, mori a Madrid nel 1781, in et àl. 76 anni. Oltre all' opera già citata e di cui vennero fatte molte edirioni abbiamo di lui : 1.º Trattato di teologia, et di dritto es nonico; Madrid, 1760, in 4.º 2. Dimostrazioni dei fondamenti della religione cristiana; isi, 1762, in 8.º 3.º Dissertazione sulla gran problema della respirazione; ivi, 1763, in 8.º 4.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Besedello; ivi, 1763, in 8.º 5.º Dissertazione sulla regola di S. Pattatto di teologia morale, e di diritto civile; ivi, 4 vol. in 4.º L' edizione più stimata è quella del 1788.

ROGELIO E SERVODIO, santi martiri della Spagna. Molti sono i campioni della fedo che ottennero la palma del martirio nella persecuzione detta Arabica avvenuta verso l'anno 802 sotto il re Abderramo, o Abderrama maomettano che allora dominava nello Spagne. Credevano quindi gl'infedeli di avere con tanti supplizit incusso terrore nei cristiani, ma s'ingannavano, giacchè sursero molti altri generosi atleti di Cristo a combattere valorosamente per la vera fede contro gli errori del maomettanismo. Si distinsero tra questi Rogelio e Servodio, il primo di età avanzata, e il secondo giovane d'anni, ma ambidue uniti nella professione monastica e animati dallo stesso zelo per la difesa della giustizia e della verità contro l'empietà dominante. Questi due valorosi campioni adunque mossi, com'è da credere, da un particolare impulso del divino spirito, se ne andarono alla moschea (eosì i maomettani chiamano i loro templi profani ) in tempo cho quegli infedeli vi erano in gran numero adunati all' esercizio delle cerimonie della loro religione, ad annunziare il Vangelo, e a deelamare contro le imposture e le empietà di Maometto, minacciando a tutti il fuoco dell'inferno se non vi rinnnziavano e non abbracciavano la fede di Gesù Cristo, dal gnale solamente potevano sperare la salute. Rimasero quegli infedeli attoniti a tali voci, e accesi di sdegno di furore contro i dne santi si scagliarono loro addosso, riguardandoli come rei di enorme delitto per avere solamente ardito di mettere il piede entro la loro moschea : li earicarono di colpi e di ferite, e gli avrebbero anche trucidati, se non fossero accorsi i ministri della giustizia a toglierli dallo loro mani. Così malconei eom'erano furono ambiduo presentati al tribunalo del giudice maomettano ebe li feee aspramente tormentare come persone empie e scellerate e meritevoli d'ogni maggiore eastigo, soffrendo essi senza veruna turbazione anzi con ilarità di spirito

tutti i tormenti che furono loro dati, e non cessando di condan nare con invitto coraggio l'iniqua setta maomettana. Fece il giudice ogni sforzo possibile per iscuotere la loro costanza e per indurli a ritrattarsi di ciò che avevano detto contro Maometto. Ma vedendoli fermi ed invincibili nella loro determinazione, pronunziò contro di essi la sentenza con cui ordinò che fossero ad entrambi recise le mani e i piedi, perchè avevano osato di entrare nella moschea, e poi fosse loro reciso il capo. Essendo stati condotti al lnogo del supplizio, presentarono i santi martiri da sè medesimi le mani e i piedi, o poi il collo al carnelice con un coraggio sì eroico, e con una serenità di volto così grande cho recò stupore agli stessi infedeli che erano presenti, e così consumaropo il loro glorioso martirio ai 16 sett. dell' an. 852. Sant'Eulogio ha descritto il loro martirio nel Memoriale de'santi, lib. 2 cap. 12 o 13, opera che trovasi inserita nella Biblioteca de'PP. t. 15.

SARTI (P. D. MAURO), dotto monaco camaldolese, nacque nella diocesi l' Imola li 4 dic. 1709, da Domenico Sarti di Villa Fontana contado di Bologna, e di Tommasa Gambarini del comune di Giardino. Fatto gli studi di belle lettere si portò a Ravenna, dove ai 29 aprile 1728, vestì l'abito dei monaci camaldolesi in quell'insigne monastero di Classe, cangiando il nome di Cristoforo, che sortito aveva al battesimo, in quello di Mauro. Dotato di un intelletto chiaro e profondo, e di una prodigiosa memoria fece grandi progressi nelle scienze. Studiò la teologia, i sacri canoni e la lingua greca a Roma, ai quali studt egli agginnse il diritto civile, la poesia, le iscrizioni e le medaglie, che fino d'allora cominciò a raccogliero specialmente delle colonie, e la atoria sacra e profana. Lesse quindi filosofia nei monasteri di Fabiano, di S. Croce dell' Avellana e di Ravenna. Trasportato dal genio alle utili ricerche cominciò ad esaminare Codici, pergamene o diplomi, e ad erndirsi di cognizioni risguardanti le profane e le ecclesiastiche antichità, onde potè dare al pubblico varie opere assai stimate in quelle materie, che gli conciliarono la stima dei dotti. Nel 1769 fu di nnovo chiamato a Ravenna per la cattedra di teologia, e mons. Ferdinando Guiccioli, già abbato di Classe, poi arcivescovo di quella Chiesa, lo dichiarò suo teologo. Nel 1753 cangiò il soggiorno di Ravenna con quello di Faenza, dove sostenne la carica di cancelliero della sua congregazione, senza però mai dimenticare i spoi studi; e nel 1755 fu fatto abbate del monastero di S. Gregorio in Roma. Onivi il papa Benedetto XIV, che bene ne conosceva il suo merito letterario, l'incaricò di scrivere la Storia dello studio di Bologna, onorandolo di un anno stipendio fino al compimento dell'opera, che gli venne anche confermato dalla munificenza del successore Clemente XIII, il quale di più nel 1764 lo dichiarò consultore dei sacri riti. L'anno dopo venne il Sarti eletto procuratore generale dell' Ordine. Ma mentre attendeva alla stampa della Storia dello studio di Bologna, ed al gravoso uflizio addossatogli dalla sua religione, mancò improvvisamente di vivere sul principio di agosto del 1766, in età d'anni 56, nel suddetto monastero di S. Gregorio, la cui biblioteca egli arricchi di molti scelti libri, e di un buon numero di iscrizioni antiche, greche e latine, che vennero pubblicate dopo in Roma nell'an. 1765, dal ch. P. Gasparo Oderici, gesuita genovese, nell'opera intitolata: Dissertationes et adnotationes in aliquot ineditas veterum inscriptiones et numismata. Accedunt inscriptiones et monumenta, quae extant in Bibliotheca monachorum camaldulentium S. Gregorii in Monte Coelio explicationibus illustrata. Fu il Sarti di animo generoso, assiduo negli studi, infaticabile nelle imprese, e sempre intento a giovare al pubblico colle sue dotte produzioni ; tra le quali abbiamo: 1. De cloris archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI, ad saeculum XIV; Bononiae, 1769 e 1771, 2 tomi in fol. Quest'opera di molta fatica e piena di erndizione, in cui ebbe anche molta parte il P. D. Mauro Fattorini della stessa congregazione, è frequentemente citata e lodata dal ch. Tiraboschi nella sua Storia della letteratura italiana, e dall'eruditissimo signor conte Fantuzzi nelle sue Notizie degli scrittori bolognesi. 2. De ontigua Picentum civitate Cupra Montona, deque Massatio oppido ogri Alesini. Epistola ad V. C. lounnem Felicem Garatonum; Pesaro, 1748. Questa lettera era già stata stampata nel 1747, nel t. 39 della Raccolta Calogeriana. Comune opinione dei più accreditati geografi, era che Cupra Montana fosse l'odierna Ripatransone; ma il P. Sarti con sode ragioni, dimostra che anzi fosse, dove ora è il Massaccio di Jesi. Essendosi però sollevato contro questo opinione il signor abb. Borgia, poscia cardinale di S. Chiesa, replicò il P. Sarti con una lettera ad esso diretta in difesa della sua Dissertazione, e la stampò in Pesaro nel 1732, 3.º La Vita di S. Giovanni di Lodi vesc. di Gubbio, scritta da uu monaco anonimo del monastero di S. Croce d'Avellana, tratta ora per la prima volta da un antichissimo Codice, volgarizzata ed illustrata, ecc.; Jesi, 1748. 4.º De vetera Copsula diptyca dissertatio; Faventiae, 1765. Di questa bellissima dissertazione veggasi la Storia letteraria d' Italia, t. 8, pag. 366, ecc. 5.º De episcopis Eugubinis. Praccedit de civitate et Ecclesia Eugubina dissertotio; Pesaro, 1755. Più altre noltire del P. Sartie delle sue opere possono a versi nelle Novelle etterarie di Firenze all' an. 1766, n. 51 e 52, e nelle Noltire degli scriitori bologuesi del conte Fantuzzi. Un ben dovuto leogio di ui ci ha dato anche mons. Fabroni nella Vita del P. Mittarelli inserita nelle Vitae titalerum, etc. t. 5, psg. 387.

SARTIANO (ALBERTO DA), teologo dell'ordine dei minori osservanti, ed eloquente oratore, a cui molti danno il titolo di beato, nacque l' an. 1385 in Sartiano, terra della Toscana, e non già in Milano, come alcuni biografi hanno scritto. Arruolossi in età giovanile tra i frati conventuali, ma poi passò tra i minori osservanti. Non pago degli studi fatti nel chiostro recossi a Verona, nell' an. 1422, e sotto Guarino si dedicò allo studio della lingua greca. Nell'anno seguente avendo udito, che Francesco Barharo trovavasi in Trevigi con S. Bernardino da Siena, andò ad unirsi con loro ; o dai discorsi di Bernardino eccitato ad entraro egli pure nella carriera apostolica da lui battuta, stette con lni per alcuni mesi, ed in breve tempo diventò egli pare uno dei più zelanti predicatori del sec. XV. Nel 1423 recatosi a predicare a Modena ne trasse quel copiosissimo frutto, che egli stesso descrive nelle sue opere. Di commissione del pontefice Eugenio IV due volte andò nei regni orientali, la prima volta nel 1435, la seconda nel 1440 per concertare il grande affare della riunione di quei popoli colla Chiesa romana : ed a tal fine nel secondo viaggio penetrò Alberto fino in Egitto, in Etiopia ed in Armenia per indurre quegli scismatiei ad intervenire al concilio, che celebravasi in Firenze. Ed in ciò ebbe Alberto così felice successo che fra gli altri il patriarca degli Armeni inviò al sinodo i suoi legati, e quella Chiesa allora riconciliossi colla romana. Nelle conferenze con essi tenute Alberto serviva d'interprete, e ragionava da buon teologo, nella quale scienza egli era pure dottissimo. Dopo il concilio di Firenze prosegni egli ad annunziare a molte città d' Italia la divina parola con gran fervore. E celchre fra lo altre fu la predica da lui fatta in Brescia l'an. 1446, in cui non solo condusse molti a vita più esemplare, ma achetò ancora le interne discordie, oude era quella città travagliata. Finalmente ei morì in Milano nel 1450, e fu sepolto nella chiesa di S. Angelo del suo Ordine. Fu egli amico degli uomini eruditi della sua età, come del Barbaro, che ne parla con sentimenti di altissima stima in una sua lettera scritta al marchese Leonello d' Este nel 1135,e di Ambrogio Camaldolese, che dice lodi grandissime di Ini in due lettere scritte a Niccolò Niccoli. Tra le opere da Alkerto composte, e che furono pubblicale in Roma nel 1688, oltre a moble lettere del aleuni sermoni latini, abbiamo aleuni trattati di argomento teologico, ed uno singolarmente sulla pesitenza ed un altro sull' Eucarsitis. Il catalogo di tali opere trovasi presso il Wadding, l'Ondin e l'Argelati, 1884, scriptor, medial. Ol. Il, part. Il. Le cose da noi in brere finora descritte si possono leggere più ampiamento esposte nella vita d'Alberto, scritta da far Francesco Aroldo minoro noservante, e permessa alle opere del medesimo di sopra accenanto. V. anche gii scrittori veneziani del P. degli Agostisi, 1. 2, pag. 49, ecc.

SASSI (GIUSEPPE ANTONIO), in latino Sozius, filologo, autignario e bibliografo distinto, nacque ai 28 febb. 1675 a Milano, da una famiglia patrizia che ba prodotto parecchi uomini di merito. Poi che ebbe terminati gli studi entrò nella congregaziono degli Oblati, e vi professò le belle lettere ; dottorato nel Collegio Ambrosiano, ne fu nominato prefetto nel 1711, e prefetto della celebre biblioteca fondata dal card. Federico Borromeo. Dotato di grande ardore pel lavoro ed appassionato per la gloria della sua patria, Sassi prese una parte attiva nelle imprese letterarie più importanti. Concorse alla pubblicazione dei Rerum italicarum scriptares : ed oltre un numero grande di note e di dissertazioni le quali comunicò al dotto editore, gli somministrò copie collazionate coi mss. della Biblioteca Ambrosiana, della Storia dei Goti di Giornande ; delle cronache di Landolfo il giovane, della città di Lodi, di Romoaldo arciv. di Salerno; della vita di Dolcini, eresiarea novarese, e della Storia dei Visconti scritta dal Fiamma. Rivide egualmente ed arricchi di note la Storia del regno d' Italia, del Sigonio, e l'inserì nel 2.º vol. dell' edizione compiuta delle opere di quel dotto. L'oggetto più costante dei lavori del Sassi fu la Storia ecclesiastica e letteraria del Milanese. Trovò per altro il tempo di pubblicare una buona edizione delle opero di S. Carlo Borromeo. L'età non rallentò il suo ardore per lo studio ; e preparava una grande opera sulla Storia degli arcivescovi di Milano, quando morì in detta città ai 21 aprile 1751. I snoi scritti sono 1.º Epistala opalogetica pro identitote corporis S. Augustini reperti in confessione S. Petri in coela oureo Popiae, on. 1695; Milano in fol. 2.º Dissertatio apologetica ad vindicandam Mediolano corporum SS. Gervosi et Protosi martyrum possessionem ; ivi, 1718, in 4.º L'autore vi combatte l'opinione dei PP. Mabillon e Papebrochio, di Tillemont, Bacchini, ecc. i quali pretendevano che le reliquie di quei santi martiri fossero a Brisach, Il P. Papebrochio riconobbe il

suo abbaglio, e si ritrattò nel volume del supplemento agli Atti dei santi del mese di gingno. 3.º De studiis litterariis mediolanensium antiquus et novus Prodromus ; ivi, 1729, in 8.º Tale opera dotta e curiosa conticne la Storia delle senole, dei collegi, delle accademic ed altro istituzioni letterarie del Milanese dai tempi più remoti. Sassi sostieno che la biblioteca pubblica fondata da Plinio il giovane, non potè essere che a Milano, c che essa città possedeva, fino dal secondo secolo, una raccolta di libri formata daj snoj primi vescovi; ma Tiraboschi non trova molto concludenti le prove che adduco in appoggio di siffatta opinione. 4.º Evistola pro vindicanda formula in ambrosiano canone ad Missae sacrum praescripta: Corpus tuum frangitur, Christe; ivi, 1731 in 8.º Tale lettera è stata riprodotta nel 1737, dal P. Calogerà, nel t. XIV della sua raccolta. 5.º Dissertatio historica ad vindicandam veritatem contra allegata ad concordiam in causa praecedentiae ; in qua antiqua ambrosianae ecclesiae disciplina et metropolitani mediolanensis dignitates illustrantur ; ivi, 1731, in 4.º 6.º Historia litteraria typographica mediolanensis, 1745, in fol. Tale opera è l'introduzione alla Storia degli scrittori del Milanese. Il dotto antore l' ha premessa al suo Saggio sulle istituzioni letteraric, antiche e moderne della città di Milano, di cui si è già parlato. Dopo di avere trattato dell'introduzione dell'arte tipografica a Milano, o dei snoi primi stampatori, dà nna notizia estesa sni dotti del Milanese, dal XV sec. in avanti, con l' indicazione delle loro opere custodito fra i mss. della Biblioteca Ambrosiana. Si trova in segnito la raccolta delle epistole dedicatorie o delle lettere preliminari, e finalmento il catalogo cronologico delle opere stampate a Milano dal 1465 al 1500. Accecato dal suo amore di patria. Sassi non trascura nulla per provarc che la stampa fu introdotta a Milano nel 1465 ; si appoggia snll'ediz, degli Historiae augustae scriptores, citata dal Salmasio con quella data; ma è noto che tale raccolta fu stampata per la prima volta soltanto nel 1475; e non si conosce veruna opera, con data certa, uscita dai tipi di detta città prima del 1469. 7.º Vindiciae de adventu mediolanum S. Barnabae apostoli contra nonnullos recentioris aetalis scriptores, Prodromus ad commentaria ritus ambrosiani; ivi. 1748, in 4.º 8.º Archiepiscoporum mediolanensium series historico cronologica ad criticae leges et veterum monumentor, fidem illustrata ; ivi 1755,3 vol. in 4.°; dotta opera preceduta dalla vita dell' autore, scritta dall' Oltrocchi.

SASSUOLO (Pietro DA), celebre sacro oratoro, cappinccino della provincia di Lombardia, nacque in Sassuolo, luogo ameno nel ducato di Modena, I an. 1722. Fu professore di filosofia; indi datosi alla proficiazione che grido di uno dei migliori sacri oratori della sua religione, onde sall sui primari pergani d'Italia. L'an. 1731, sorpeso in Siena da malattia, non potè continuare la quadragesimale sua predicazione; e terminò di vivere in Fiorano nol 1782, in et di anni 60 circa. Abbiamo di iui; 1. Orazioni panagrirche in lode di S. Petronio: esc. di Bologna, e di S. Catterioni Vigia parimenti di Bologna, e ce; Bologna, 1780. 2.º Orazione sacra in onore del SS. Corporale che si conserva nella cattedrale di Orivico, c. Viterbo, 1771. 3. O'arazione sacra nell' officio anniversario di Lazzaro, di Giovanni di Peocitidano di Arezo, ecc.; Acteo, 1758. Il corso quaresimale, ed nel colorano di panegrirei sacri di questo religiono si conservandone del Dischocchi, dore si lamon parimenti le nostire del P. Giuseppe Maria da Sossuolo, detto al scolo Antonio Paltrinieri, parimenti esponecine ed all'anda Sossuolo, detto al secolo Antonio Paltrinieri, parimenti esponecine ed autra del varie onere di varie

SATIRO (S.), fratello primogenito di S. Ambrogio resc. di Milaton, molto si distinen el foro romano colla sua eloquenta. Dalle cariche forensi passò al governo di una provincia, in cui diede le maggiori prove della san supienza, integrità e capacità nell' anuministrare la giustizia. Essendo stato S. Ambrogio creato vesc. di Milano, S. Satiro suo fratello recossi presso di lui di narciossi di tutte le sue faccande temporali. Egi distinguerasi non solo per la purità ed innocenza de costuma, per la sua modestia, temperanza, carità e semplicità, ma anche per il suo taleuto nel maneggio degli affari. Egi visse fina all'an. 379, nel quale spirò fre le braccia di S. Ambrogio, ed S. Marcellina sua sorella. La Chiesa ne onora la memoria il 17 sett. in cui ne fa menione il martirologio romano. S. Ambrogio nell'orazione di suo fratello Satiro, Baille, Vite dai Santi, 17 sett.

SATURNINO, o SERNINO (S.), primo vesc. di Tolosa e martire nel III sec., fui irvisto da Roma nelle Gallie dal papa S. Fabiano verso l'an 245. Egli fisso la sua sede nella città di Tolosa, ia quale fie da lui illustrata non meno colla sua predicazione e con i suoi miracoli, che con un glorioso martirio. Aveis S. Saturnino convertito qualche numero di gentili, i quali solera radonnere in una piccola chiesa, o in essa esercitava le morava, a questa chiesa, egli dovera passare frequentementa a vanti ad un tempio principale degl' jaloii, chiamato il Campidogilio. Or avvenne, che i demoni, paprestatti dalla sua presenza, al

Op. stor. e biog. - VI, 50

ammutolirono, e cessarono di rendere i fallaci oracoli, e di fare ggii altri prestile, coi quali eran soliti per l'avanti sedurer que insieri idolatri. Questo silenzio avrebbe dovuto far conoscere ai pagani la debolerza delle pretese loro divinità, e la potenza del Dio de cristiani; giacebe la presenza d'un suo servo faceva ta-cere g'i doloi, d'essi adoravano. Ma preventati ed accesta dia loro antichi errori, che impadroniisi del santo, lo caricarano di codi, e, passatugi una spada attraverso il corpo, to attaccarano per i piedi con una fone alle code di una toro indomito, il quale sua serio della d

SAULI (B. ALESSANDRO), nato nel 1535 a Milano da nobile famiglia originaria di Genova, si fece barnabita nell'età di 17 anni e si distinse in quella religione per la sua pietà e per i suoi progressi nelle scienze. Egli si applicò con tale assiduità alla lettura della Somma di S. Tommaso che la sapeva, quasi a memoria. Fu eletto generale della sua congregazione nel 1567. Era in allora teologo del vesc. di Pavia. S. Carlo, arciv. di Milano, lo prese poscia per suo confessore ed impiegollo spesso negli affari più importanti della sua Chiesa. Fu nominato vesc. d'Aleria in Corsica nel 1571, e di la trasferito a Pavia dono di aver ricusato l'arcivescovato di Genova ed il vescovato di Tortona. Morì santamente l' 11 ott. 1592 mentre trovavasi in visita nella sua diocesi. Il papa Benedetto XIV annoverollo fra i beati con decreto del 13 aprile 1741. Abbiamo di lui : 1.º Costituzione del vesc. d'Aleria ; Genova, 1571, in 4.º 2.º Istruzione compendiosa e breve per quelli che hanno ad essere ordinati ed ammessi alle confessioni; Genova, 1571; con aggiunte, 1578, e a Milano, 1599. Istrazione breve delle cose necessarie alla salute : Paria, 1577, in 8.º Dottrina del Catechismo romano, in forma di dialogo; Pavia 1581: Milano, 1599. Abbiamo dello stesso antore molte lettere pastorali, ed un gran numero di mss. che sarebbero utilissimi quando vedessero la luce colle stampe a giudicare dal loro titolo. Biblioth. scriptor. mediolan.

SAULNIER (CLAUDIO), prerosto della chiesa cattedralo di Autori, morto il 15 marzo 1697 netl' et al 176 anni, è l'autore dell'opera initiolata: Autun cristiana, contenente l'origine della sua Chiesa, i vescoi che l'hanno governata, e gli uomini illustri che sortirono dal suo seno per occupare le saci più cospiena del regno e le primarie dignità della Chiesa: le sue prerogative a il suo progresso; Autun, 1686, in 4.º Papillon, Biblioteca degli aut. della Borgogna, 1. 2 in fol. pag. 235 .- Un altro Pietro Saulnier pubblicò colle stampe l'opera intitolata : De capite ordinis Sancti Spiritus dissertatio in qua ortus progressusque tatius ordinis ac speciatim romanae domus, amplitudo, pruerogativae, jus, aeconomia disseruntur; Lione, 1649, in 4.º

SAULNIER (CABLO), canonico regolare dell' osservanza riformata dell' ordine de' Premostratensi, della provincia di Lorena, nacque a Nanci nel 1690. Professò nel 1709, nell'abbadia di Santa Maria di Pont a-Monssou, e vi continuò gli studi sotto buoni maestri cou molto ardore ed abhastanza frutto perchè i suoi superiori, allorchè fu ordinato sacerdote, lo credessero capace d'insegnare la filosofia e la teologia ai giovani suoi confratelli. Egli esercitò per alcuni anni tale impiego, la quel torno di tempo Ugone, abb. di Estival, appassionato pei lavori di erudizione, aveva raccolto nella sua abbadia un certo numero di giovani religiosi premoustratensi cui educava a tale genere di letteratura, e che gli coadiuvavano nella compilazione delle opere che meditava. Saulnier divenne uno de' più distinti de' suoi allievi : lo fece suo famigliare, o dal capitolo della congregazione gli fece conferire nel 1723 il priorato d'Estival, e verso il 1735 il fece nominare suo coadiutore cum futura successione. Il P. Saulnier morl in Estival il 4 genn. 1738. Ha composto: Statuta candidi et canonici ordinis praemonstratensis renovata acan. 1630 a capitula generali plene resoluta edit. 2, variis generalium et pravincialium capitulorum decretis illustrata notis et commentariis adornata a R. P. Car. Saulnier Stivagii Priore et tractatus stivagiensis Officiali, quibus accesserunt regula sancti Augustini nec nan articuli reformationis seu camunitatis antiqui rigaris nuncupatae; Stivagii, 1725, in 4.º Vi sono premesse le bolle confermauti l'ordine premonstratense.

SAUSSAY (ANDREA DU), vesc. di Toul, nacque a Parigi verso il 1589, di genitori sì poveri, che furono costretti a supplicare perchè venisse ammesso in uu ospizio. Mandato al col-legio dai superiori di tale casa, distinguer vi si fece per la sua dolcezza e per la sua applicazione. Raccontasi che un giorno andando a scuola coi suoi compagni. Du Saussay trovò in un pagliaraccio gittato via nel fondo di una strada una somma di denaro considerevole, e che nella divisione gli toccarono 100 seudi, che egli impiegò a comperare libri. Checchè sia di tale aneddoto, egli terminò gli studi con frutto, e fattosi ecclesiastico egli si distinse pel suo talento nella controversia. Nominato cu-

rato della parrocchia di Saint-Leu a Parigi, divenne in seguito protonotario apostolico e predicatore del re. Egli scrisse in favore dell'erezione della sede di Parigi in metropoli. Lo zelo che mostrò in quell'occasione gli fruttò la benevolenza del primo arcivescovo Gian Francesco de Gondi, che lo scelse per uno dei snoi vicari, e l'insignì poi della dignità di uffiziale. Nel 1647 fu nominato dal re al vescovado di Toul. I doveri dell'episcopato non gli impedirono di continuaro il lavoro di parecchie opere. Egli morì in età avanzatissima ai 9 sett. 1675. Aveva molta erudizione, ma era mancante di critica. Oltre le molte note sul Breviario di Parigi, diversi opuscoli ascetici e vari trattati di controversia cadnti nell'oblio, abbiamo di lui : 1.º Il Metropolitano parigino, o Trattato delle cause legittime dell'erezione del vescovado di Parigi in arcivescovado ; ivi, 1625, in 8 di 62 pagine ; la traduzione latina che ne fece l'antore è inserita nella raccolta latina citata al num. 3. 2.º De sacro ritu praeferendi Crucem majoribus praelatis ecclesiae libellus; ivi, 1628, in 4.º, di 375 pagine. 3.º Opusculorum miscellaneorum fasciculus; ivi, 1629, in 4.º:oltre la traduzione in latino del Metropolitano parigino, tale volumo contiene due dissertazioni intorno a punti di cronologia ecclesiastica. 4.º De episcopali monogamia et unitate ecclesiastica dissertatio; ivi, 1632, in 4.º 5.º Martyrologium Gallicanum; ivi, 1638, 2 vol. in fol. Secondo il P. Papebrocchio non è cho nn sunto delle antiche leggende fatto senza gusto e senza critica. 6. De mysticis Galliae scriptoribus; ivi, 1639, in 4. L'antore ha pubblicato con questo titolo una raccolta di dissertazioni sui primi apostoli delle Gallie. Vnol egli provare che S. Dionigi l'Areopagita è una sola persona col vesc. di Parigi. 7. Panoplia episcopalis clericalis sacerdotalis; ivi. 1649-53. in fol. 3 vol. 8. Divina Doxologia seu sacra glorificandi Deum in hymnis et canticis methodus; Toul, 1657, in 12. 9. De bipartito Domini Clavo Trevirensi et Tullensi crisis historica : ivi. 1660. in 4. di 56 pagine. 10. Libri de scriptoribus ecclesiasticis card. Bellarmini continuatio ab anno 1500 ad annum 1600; ivi. 1655. in 4. di 239 pagine. Tale compilazione superficiale ed inesatta è fatta altresì senza ordine e senza metodo. L'antore dà il catalogo delle opere che aveva già pubblicate. Trovasi una notizia sopra Du Saussay nelle Memorie di Nicéron, t. XL, colla nota dello principali sue opere, in numero di 25. Si può consultare in oltre interno a tale prelato la Storia di Toul del P. Benoit, la Gallia christiana, ecc.

SAUSSAYE (CARLO DELLA), nacque ad Orléans, fu decano

della cattedrale di quella città, dottore in diritto civile e canonico, e finalmente curato di S. Giacono della Bouchecire a Parigi, dove morì nel 1621. Di lui abbiamo gli annali latini della Chiesa d'Orléana, divisi in 16 libri, che fece stampera Parigi, el 1615, in 4., e non nel 1625, come lo diec il P. le Long, nella sun Biblioteca degli storici della Francia. Vi sono molti errori nei detti annali di de la Sanssaye. Agginngesi un trattato sulla traslazione del corpo di S. Benedetto a Fleuri, che, secosto di giudizio di D. Mabililon. (Annal. bened. t. 2, pag. 337), è il migliore che sisti sertito intorno a questa matera

SAUTEL (PIETRO GIUSTO), elegante ed ingegnoso poeta latino, nacque nel 1613 a Valenza nel Delfinato. Studiò sotto ai gesuiti, dei quali abbracciò la regola, spese la vita nell'insegnare e nel coltivare le lettere, e morì a Tournon l'8 Inglio 1662. È quello dice Sahatier, di tutti i poeti latini moderni che più si accosta nel sno modo di verseggiare a quello di Ovidio, ma è ancora più diffuso nel sno modello. Di Ini abbiamo : 1. Annus sacer poeticus; Parigi, 1665, in 16., e più volte dopo. Questa raccolta di poesio contiene diversi epigrammi sopra tutti i giorni di festa dell'anno, secondo l'ordine in cui essi trovansi nel calendario romano. 2. Lusus allegorici, stampati a Lione nel 1656, con nn' altra opera poetica dello stesso antore, che ha per titolo: I Fuochi sacri e le pie lagrime della Maddalena. I Ginochi allegorici sono finzioni ingegnose poste in versi, da cni l'autoro ha tratto molte moralità per l'istruzione dei lettori. L'invenzione è migliore di quella delle savole antiche, il modo di esprimerle più ampio e più figurato, e le moralità più distinte. Journal des savans, 1666.

SAVARON (Govann), celebre presidente e Inoqueseente generale net irvibuante di Clermon tell'Alternia, nacque in detta città. Si distinee nello studio dello bello lettere e della giurispradenza, e dirento non dei più dotti e dei più elegonetti magistrati 1614, e vi i sostenne con molta fermezza i diritti del terro Stato della provincia dell' Alternia. Mori anni recebio nel 1622, e lascio molte opere stimate e piene di erradizione : 1. Sidonii A-politaria opera, con note, 3. dellis, ped 1600, i al. 2. Cornelium Myper, cum contigotionibus et notis Lonnii Scorporii, Parigi, 1604, in 1602, in 16. 3. Tratato delle confriteraire, Parigi, 1604, in mont, 1607, in 8. ci a Parigi, 1604, in mont, 1607, in 8. ci a Parigi, 1604, in mont, 1607, in 8. ci a Parigi, 1604, in consegnmente di Petro Durand. 5. De ancutir scellari et monastratir Garmeno.

tii, incerto auctore seculi decimi, edende cum notis Ioanne Savarone; Parigi, 1608, in 8. 6. Trattato contro le maschere : Parigi. 1611, in 8. 3. ediz. 7. Trattato contro i dnelli; Parigi, 1610 e 1614, in 8, 8, Discorso sullo stesso argomento; Parigi, 1614, in 8. 9. Homilia sancti Augustini de calendis jonuarii ac venerandae Sorbonae decretalis epistola contra festum fatuorum, notis il-Iustratae, etc.; Parigi, 1611, in 8. 10. Trattato della sovranità del re e del suo regno; Parigi, 1615, in 8. 11. Secondo trattato della sovranità del re. 12. Della sovranità del re. che non pno dal re stesso essere soggettata ad altri, nè alienata; Parigi, 1620, in 8, 13, Cronologia degli Stati generali, 14, Della santità del re Luigi, detto Clodoveo, ecc., stampata con gli annali di Belleforest: Parigi, 1621, in fol. e 1622, in 4, 15. Un trattato intitolato: Che le belle lettere sono l'ornamento dei re e dello Stato. 16. Un' opera ms. sopra la seguente questione: Se è permesso ai Cristiani di ballare. Savaron aveva altresì cominciato a scrivere varie note sopra Gregorio di Tonrs, e snile leggi di Carlomagno. Durand, Origine di Clermont. Paolo Colomiez, nelle sue Miscellance istoriche.

SAVASTANO (FRANCESCO-EULALIO), gesnita, poeta latino, nato a Napoli nel 1657, vi morì ai 23 d'ott. 1717. Volle renderc utile il sno talento impiegandolo a comporre degli elementi di botanica, i quali comparvero con questo titolo: Botanicorum libri IV, Napoli, 1712. La versificazione n'è tanto gradevole quanto può comportarlo un simile soggetto. Nel primo libro descrive le parti delle piante, tanto nell'esterno quanto nell'interno. In tal gnisa, secondo le idee di Malpighi, passa in mostra la radice, lo stelo: descrive le loro parti interne, le diverse sorta di vasi, le fibre e gli otricelli. Nel secondo tratta del bottone, della foglia, del frutto, dei due sessi, secondo che sono separati od uniti pello stesso fiore: della facoltà fecondante del polviglio. Espone poscia la figura dei fiori ed il partito che ne ha tratto Tonraefort per istabilire il suo metodo, e vi aggiunge nna tavola. Nel terzo indica il luogo natio delle piante spontanee : insegna il modo di coltivarle; passa in rassegna i fiori, secondo l'or-dine del loro fiorire. Finalmente, nel quarto libro, ennmera le proprietà mediche delle piante. Si deve scusare nn poeta d'avere talvolta preferita l'idea più brillante alla più solida; ma nelle note che accompagnano tale poema, l'antore, ngnalmente botanico e fisico, ristabilisco la verità in tutti i suoi diritti: si mostra pienamente informato della scienza qual era allora, e l'arricchisce di nuove osservazioni.

SAVERIO (GIROLAMO), nacque nella Navarra e suddito del re di Spagna. Entrò nel collegio dei gesuiti in Alcala il 7 maggio 1568, ed incomincio dall'esservi impiegato come maestro. Animato per la conversione degli infedeli di quel medesimo zelo di cui l'illustre suo conginnto dato aveva tante prove, chiese ai suoi superiori, e nè ottenne la permissione, di andare nelle Indie a dedicarsi al medesimo ministero. Si recò a Goanel 1571, dove legossi alla società coi 4 voti. Incaricato venne di vart impieghi: in prima della cura dei novizi, indi degli uffizi di speriore : fu anche per qualche tempo rettore della casa professa di Goa. Tale carica non bastando al suo zelo, determinò di prompigare la fede al Mogol, e fu il primo missionario, dopo Rodolfo Acquaviva. che penetrò in quella regione. Vi corse spesso grandi rischi e fu in procinto di venir lapidato a Lahore, dove fece nondimeno numerose conversioni, e battezzò 4 prossimi parenti del re. Eravi alla corte del monarca, ed in grande favore appo di lui, un armeno che, morta essendogli la moglie, volle sposare una cognata. Il P. Saverio tenne di doversi opporre formalmente a quell'incesto spiritnale. L'armeno se ne dolse col re, ehe mostrò molta impazienza del rifinto di Saverio, ma senza altre conseguenze, avvegnachè il missionario continuò a comparire in corte, ed anche a seguitare il re dovunque andava. Tornò a Goa nel 1617 dove mort il 17 gingno delle stesso appo. Filippo III, re di Spagna, informato dei suoi lavori apostolici, volle ricomp sarli, pominandolo al vescovado di Angamali, Prevennto dalla morte, il P. Saverio non godè di tale grazia. Lasciò vari scritti in latino ed in persiano, cioè, in latino: 1. Trattato dei misteri del cristianesimo, col titolo di : Fons vitae, contro il maomettismo, 1600. 2. Compendio della medesima opera. 3. Della vita, dei miracoli e della dettrina del Salvator Nostro Gesù Cristo. 4. Vita degli Apostoli, 5. Storie e fatti dei santi martiri, 6. Direttorio dei re sul governo dei loro Stati. 7. In persiano: Storia di Gesù Cristo e Storia di S. Pietro. Queste due ultime opere vennero tradotte dal persiano in latino da Luigi de Dicu, protestante, professore del Collegio Vallone di Leida, e stampate dagli Elzevir. Il traduttore vi aggiunse alcune note critiche: ma queste note fecero porre questo libro all' indice, con decreti degli anni 1641 o 1642. Il P. Saverio ha pur lasciato delle lettere intorno alle sue missioni. Biogr. univ.

SAVONAROLA (FRATE GIROLAMO), religioso domenicano, nacque a Ferrara il 21 sett. 1452 da nobili e pii genitori. Vesti l'abito di S. Domenico il 25 aprile 1475 nel convento di Bologna, e poco tempo dopo la sua professione fu destinato all'insegnamento ed alla predicazione, nella quale ottenne tali successi che fu considerato come il più eloquente predicatore del suo tempo. Dopo di aver esercitato il suo ministero in diverse città dell'Italia, recossi nel 1489 a Firenze, ove fu nominato prioro del eunvento di S. Marco. Egli procedette alla sua riforma, e molti altri concenti essendosi uniti al suddetto, se ne formò la congregazione di S. Marco, che fu ritenuta come la più regolare d'Italia, e Savonarola ne venne rignardato come il fondatore-Egli ebbe, come ambasciatore della repubblica, molte conferenze con Carlo VIII re di Francia, al quale parlò con un coraggio straordinario, Dopo la partenza di quel monarca, Savonarola pre-dicò avanti la Signoria ed a tutti i cittadini radunati : il suo discorso diviso in 4 parti destò in tutti una profonda impressione, e nel 23 dic. del 1494 la repubblica di Firenze ricevette, giusta i consigli del Savonarola, una novella forma. Frattanto le sue prediche e lo zelo amaro che in esse spiegava gli suscitarono molti nemiei, i quali portarono le loro lagnanze avanti il sommo pontefice Alessandro VI. Questi minacciò di scomunica il Savonarola, che desistette per qualche tempo dal predicare, ma il suo amico Frate Domenico da Pescia, che era animato dallo stesso zelo, e distintissimo esso pure per eloquenza e per talenti, ne faceva sul pulpito le veci. Sul finire del 1495 Savonarola però si diede a predicare di ppovo con tale concorso che angusta era alla folla accorrente la cattedrale di Firenze, Ridestatisi nuovamente i nemici del Savonarola, e rinnovate le loro istanze presso Alessandro VI, questi vietò ai domenicani di predicare e di celebrare la Messa, e Isnciò la scomunica contro il Savonarola. Nulladimeno egli predicò ancora nelle feste di Natale del 1497 avanti nn'assemblea più che mai numerosa, ed attaccando con veemenza le censure lanciate contro di lui eccitò sempre più l'esaltazione nel popolo, ebe seguillo in folla allorchè obbligato a togliersi dalla cattedrale, fece ritorno al suo convento di S. Marco. Finalmente la Signoria mandò ordine ai monaci di S. Marco di consegnare il Savonarola con frate Domenico da Pescia, e frate Silvestro Maruffi che, mentre venivano condotti in carcere, furono caricati di oltraggi dal basso popolo. Savonarola severamente esaminato venne ad unanimità condannato a morte unitamente ai dne monsci suoi discepoli. Enrono essi degradati, strozzati ed abbruciati sulla piazza dei Signori il 23 maggio 1498, e le loro ceneri gettate nell'Arno .- Savonarola ha composte moltissime opere morali, spirituali ed ascetiche; cioè il Trionfo della eroce, ossia la verità della religione, diviso in 4 libri; 5 libri



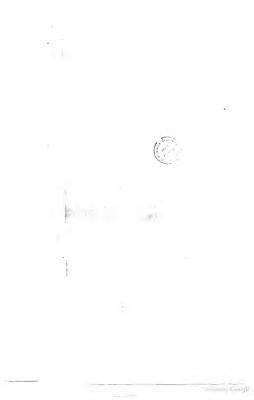

della semplicità della vita cristiana : 3 libri contro l'astrologia gindiziaria: Spiegazioni sull'Orazione Dominicale e sulla Salutazione Angelica: alcuni trattati dell' umiltà, dell'amore di Gesù Cristo e della vita delle vedove; 7 dialoghi tra l'anima e lo spirito, e 3 tra la ragione e i sensi ; 2 libri dell'orazione ; regole della preghiera e della vita cristiana, una Spiegazione del Decalogo: nn trattato del sacrificio della messa e dei suoi misteri: una lettera della frequente comunione : dei benefizi accordati al Cristiani dal mistero e dal segno della croce; un discorso dei modo di ben vivere ; della perfezione dello stato religioso ; regole per vivere con discrezione e con ordine in religione; della lettura spirituale; un trattato snlla perfezione della vita spirituale; regola per tutti i religiosi; pregbiera o meditazione sul salmo Diligam te Domine; un trattato del mistero della croce; Meditazioni sui Salmi ; il Manuale pei confessori ; sermoni per le domeniche e feste dell'anno, e per la quaresima; diverse omelie sui vart libri della Bibbia; 3 lettere apologetiche ad Alessandro VI; apologia pei frati della congregazione di S. Marco; non che altri dialoghi, compendi sermoni e lettere sopra vari argomenti. Tutte queste opere, per la maggior parte scritte in italiano, vennero stampate a Firenze ed altrove. Il Savonarola aveva altresì scritti alcuni commentari sopra molti libri della Scrittura : un trattato del governo della repubblica di Firenze, altri sull'usura, sulla simonia, sul furto; varie opere del Savonarola furono inserite nell'Indice. Il P. Giacomo Quetif pubblicò la sua vita composta da Giovanni Francesco Pico della Mirandola, principe di Concordia. Bzovio, t. 18, pag. 307 e seg. Sponde, ad an. 1498. Echard, Script.ord praedic. t. 1. ll P. Tournon, Stor. degli uomini illus. dell' ordine di S. Domenico, t. 3, pag. 569 e seg.

SBARAGLIA (Giovassi E.), religioso conventuale dell'orion di S. Francesco di Ferrara Di lui abbiano: Germana S. Cyprina i et Afrerum, nen on Firmiliani et Orientalium opinio de hoestelcorum baptimate ad retemo criticorum; vindicia (Eyprinaerum disputationum, intelligentiam exposita a F. Ioane El. Schatglia, forolitenia esconbique ferroriensi, ninomum anetic blataglia, forolitenia esconbique ferroriensi, ninomum anetic Vi sono 3 dissertazioni in cui l'autore combutte il sentimento del Vi sono 3 dissertazioni in cui l'autore combutte il sentimento del periorie del Companyo del Companyo del Companyo del Perioriensi, in quale presidente S. Cipriano e, di S. Firmiliano, il conc. d'Affrica, al quale presidente S. Cipriano e di no ci fu decisa la encessità di reiterare il battesimo dato dagli cretici, e tatto ciò che risguarda questa celebre questione, sono altrettata espre supposte dai Do-

Op. stor. e biog. . VI. 51

natisti. Il P. Sbaraglia ristabilisce la fede di quegli atti, difende l'opinione comune, e risponde agli argomenti dei suoi confratelli.

SBARAGLIA (IL P. GIACINTO), dottore in teologia dell'ordine dei frati minori. Di lui abbiamo : Bullarium franciscanum, romanorum y ontificum costitutiones, epistolas ac diplomata continens, tribus ordinibus Minorun, Clarissarum et Poenitentium, a serophieo patriarcha S. Francisco institutis concessa, ab illorum exordio, ad nostra usque tempora ; jussu atque auspiciis reverendissimi patris magistri 1. Ioannis Baptistae Constantis, minorum conventualium ministri generalis, conquisitis undique monumentis, nunc primum in lucem editum, notis atque indicibus locupletatum, studio et labore fratris Hyacinthi Sbaraleae, ejusdem ordinis sacrae teologiae magistri, tomus 1 ab Honorio III, ad Innocentium IV; Romae, typis sacrae congregationis de Propaganda Fide, 1739, in fol. Oltre un'epistola al papa Clemente XIII, una prefazione e varie tavole cronologiche ed alfabetiche dei diplomi, trovansi in gnesto volume 866 diplomi, cioè : 25 di Oporio III. 246 di Gregorio IX. 594 di Innocenzo IV, ngo del sacro collegio, nella sede vacante, dopo la morte di Celestino IV. Le bolle sono disposte in ordine cronologico : vedesi lo stabilimento di molti monasteri, tanto dei frati minori che di religiosi di S. Chiara, ed i privilegi che furono loro accordati, ec. Il P. Sbaraglia dà in questa prefazione un catalogo di coloro i quali si occuparono di raccogliere le bolle dei sovrani pontefici, risguardanti gli ordini di S. Francesco, e degli autori dai quali egli trasse diversi diplomi : finalmente presenta alcune regole sull'arte diplomatica. Queste bolle fanno conoscere molti religiosi di S. Francesco. celebri per la loro dottrina, pei loro costumi, per la loro santità, di cui gli annali dell'ordine compilati dal Wadding non ne fanno alcuna menzione, oppure ne parlano assai succintamente. Le note sono molto dotte. Il P. Sharaglia corregge molti autori, illustra la geografia, e spiega le differenti specie di monete.

SBARGLIA (GIOVARM GIACHTO), dell'ordine dei frati minori. Di ini abbinno: Disputatio de socri puerroum ordinationibus quo terra estaspue Ecclasiae dectrina... est nocio astena momantatis Picornius, 1750, in 4. L' antore discate principalmente l'ordinaziono degli cretici, dei scisanattici, degli intrusi, dei degradati, degli usurpotto delle diquida ecclessatiche, ecc. Distingue con discernimento i casi in cui quelle ordinazioni sono nullo o solamento illociti; termina il suo trattato coll'essame sono nullo o solamento illociti; termina il suo trattato coll'essame di alcune questioni che homo relazione colla nua opera. La 1. rigguarda i corpoiscopi che qui erede siano stati mon solamente sacerdotti, ma anche vescovi; la 2. ès e i disconi hanno il potere di offirre i sacri misteri. L'autore sostiene con ragione la negativa; e da aggiunge, che, se faronvi alcuni abbastanza temerari per farlo, veneros sereramente castigati. La 3. è di sapere si landifiaconato è un ordine sacro. La 4. sul digiuno dei quattro tempi, quando comició, e chi e fu l'atitutore. La 6. riguarda il secondo cone. d'Artes la elizia pretende che S. Cesario d'Artes ha tenuto questo conticito, e che dopo questo ne tenur dei concili del presenta si compilatori dei concili, ed anche all'untere dei napplementi alla collezione dei concili del P. Labbé.

SCACCIII (FORTUNATO), dottore agostiniano o colobre per le varie vicende dal principio fino al termino della aua vita, nacque in Ancona verso l'an. 1570. Entrò nell'ordine di S. Agostino e nei primi anni visse così spregiato, che tutti i più vili impieghi del suo convento erano assegnati allo Scacchi. Ottenne finalmente di essere mandato agli studi a Rimini, e poscia a Roma; e credendo che l'università di Alcala fosse la madre di tutte le scienze, impetrò di potersi colà trasferire. Salito sopra una nave senza danaro gli convenne per vivere di servire da cuoco ai passaggieri, e giunto così a grave stento in Spagna cambiò le stoviglie in libri, e per 7 anni applicossi assiduamente alla filosofia ed alla teologia, quindi allo atudio delle lingue ebraica e greca. Nel 1609 pubblicò in 8 vol. in fol. in Venezia una nuova ediz. della Bibbia unendo alla Volgata la versione del Pagnino, l'antica romana, o la Parafrasi caldaica. Dopo di essere atato professore in molti conventi del suo Ordine, il papa Urhano VIII chiamollo a Roma, e lo innalzò alla onorevole carica di sagrista del palazzo apostolico, che cuopri per 15 anni. Ma cadde poscia in disgrazia di quel pontefice, perchè sotto il pretesto di sanità non voleva abitare nel Vaticano e perchè parlava troppo liberamente di ciò che allo stesso pontefice dispiaceva. Quindi presa occasione dal chiedere che egli faceva qualche sollievo alla aua età avanzata, il papa cui fu fatto credere, che lo Scacchi avesse rinonziato all'impiego, conferillo ad un altro; di che egli tanto rammaricossi, che venduta la sua libreria, pella quale aveva speso circa 6000 scudi, ritirossi a Fano, dove poscia morl nel 1643 di circa 70 anni. La vita dello Scacchi fu molto agitata, essendo egli naturalmente hilioso ed inquieto. Oltre all'opera sopraccennata abbiamo di lui : 1. Sacrorum Elacochrismatum

Myrothecium sacroprophanum; Roma, 1625, 1627, 1637, 3 t. in 4., ed Amsterdam, 1701, vol. 1 in fol. Opera assai erudita, ma prolissa e piena di digressioni estrance al suo soggetto. In essa va l'autore raccogliendo ed esaminando tutto ciò, che appartiene agli olt ed ai balsami, ai loro usi, sì profani che sacri, presso tutte le antiche nazioni e più distintamente presso gli Ebrei. 2. De cultu sanctorum; Roma, 1634, in 4. Fu uno dei primi a scrivere sulla canonizzazione dei santi. In questo argomento però era stato prevenuto dal P. Luca Castellini domenicano di Faenza, che nel 1628, e nei due anni seguenti aveva in tal materia pubblicate alcune erudite dissertazioni, delle quali e di altre opere di questo dotto teologo e canonista si può consul-tare la Biblioteca dei PP. Quetif ed Ecbard. 3. Sermoni italiani ; Roma, 1636, in 4. L'Eritreo ne ha scritto l'elogio, Pinacot. P. 11, n. 65, di cui per lo più si è prevaluto anche il P. Ossinger Biblioth. Augustin. benche qualche circostanza ne abbia dissimulata.

SCALIGERO (GIUSEPPE GIUSTO), uno dei più celebri filologi che vanti la Francia, era il decimo figlio di G. Scaligero, e di Audietta di Rogues Lobejac, nacque in Ageu ai 4 agosto 1540. Fu mandato a cominciare i suoi studi a Bordeaux, e vi stette 3 anni, non ritraendo che poco frutto dalle lezioni del maestro al quale era stata affidato. Una voce di peste indusse sno padre a richiamarlo; e malgrado i suoi lavori numerosi assunse di guidarlo nei suoi studi. Non sarebbe senza utilità il conoscere il metodo adoperato dal padre dello Scaligero. Dai pochi indizi che si è potnto raccogliere su tale proposito, rilevasi che egli esercitava nello stesso tempo la memoria ed il giudizio del suo allievo. Dettavagli versi, o facevagli trascrivere i più bei passi dei migliori antori, ed obbligavalo a portargli ogni giorno una piccola composizione di cui avevagli indicato il soggetto. I progressi del giovane Scaligero forono in allora rapidissimi.Di 16 anni aveva composto nna tragedia latina, l'Edipo, che non ba conservata perchè finì senza dubbio coll'avvedersi dei difetti. Dopo la morte di suo padre, andò a Parigi a studiare il greco sotto il celebre Turnebo, ma dopo due mesi, trovando che il corso era troppo lento, iutrapresa da solo la lettura di Omero che terminò in 21 giorni, aiutato da una versione latina. Lesse quindi gli altri poeti, poscia gli oratori e gli storici, di modo che nello spazio di dne anni ebbe conoscenza delle principali opere greche. Imparò similmente, solo e senza l'aiuto altrui l'ebraico, l'arabo, il siriaco, il persiano, e la maggior parte delle lingue d'Enropa. Il suo ardore per lo studio era tale, che non dormiva se non poche ore ogni notte, e passava le giornate iu-tiere senza prendere alcun nutrimento. Dotato per altro di memoria prodigiosa e di grande penetrazione, diventò bentosto abilissimo nelle lettere, nella storia, nella cronologia e nelle antichità. Luigi della Roche Pozay, che fu ambasciatore di Francia presso la corte di Roma, lo scelse, nel 1563 a precettore dei suoi figli ed assegnogli un oporevole stipendio. L'anno precedente, le Scaligero, catechizzato da Viret e Chandien, aveva abbracciato la religione riformata; ma è prebabile che non ancora la professasse apertamente. Trovò nella generosità del suo mecenate i mezzi di soddisfare il sno genio pei viaggi, e visitò una dopo l'altra le principali università di Francia e di Germania. Durante la dimora che fece a Valenza, deve attirato lo aveva l'alta fama di Enjaccio, ebbe occasione di vedere de Thou, col quale legossi strettamente in amicizia. Si può congetturare che abbia approfittato di un viaggio che fece il suo mecenate a Roma, per visitare l'Italia e particolarmente il regno di Napoli, da dove raccolse moltissimi frammenti di antichità ed una grande quantità di iscrizioni, che diede al Grutero, il quale le pubblicò nel suo Thesaurus. É noto pure che lo Scaligero fece un viaggio nella Scozia; ma non ne resta quasi alcuna traccia nelle sue lettere, per lo che non si pnò fissarne l'epoca. Era da molti anni, tranquillo in mezzo ai suoi libri, nella bella terra di Prenilli. allerquando fu invitato dagli Stati d'Olanda, nel 1591, ad accettare nell'accademia di Leida la cattedra che la rinunzia di Giusto Lipsio lasciava vacante. Volle esimersi col pretesto del grand'uomo al quale diventava successore, e ritardò la negoziazione cominciata con Enrico IV, nella speranza che il re si sarebbe opposto alla sua partenza. Enrico IV, per lo contrario, lo sollecitò di cedere al desiderio degli Olandesi; e lo Scaligero prese la strada di Leida, nel 1593 : ma nè l'accoglienza che gli feccro, nè i contrassegni di stima che gli profusero i più raggnardevoli personaggi, tolsero a lui di ricordarsi con rammarico quegli anni passati a Preuilli. Collocato dall'opinione con Giusto Lipsio e Casaubono, al primo rango nella repubblica delle lettere godeva in pace la gloria acquistatasi; ma in una lettera che scrisse nel 1594 a Giovanni Dousa, sull'antichità della casa Scaligero, aumentando ancor più le favole inventate da suo padre, pretese di farla risalire fino ad Alano, ristauratore di Verona, in tempo della fondazione di Venezia. Tale lettera, colla quale sperava di obbligare i suoi nemici al silenzio, non fece che inasprirli ed accrescerli di numero. Lo Scioppio, preoccupato più

di ogni altro, non ebbe fatica a dimostrare la falsità di quella genealogia, e vi notò 599 bugie. Alle inginrie di sì terribile avversario lo Scaligero rispose cou altre ingiurie, e morì eccitando i suoi amici a vendicarlo. Una idropisia lo rapì ai viventi il 21 genn. 1609. Baudio recitò la sua orazione innebre, ed i curatori dell' accademia di Leida dedicarono alla sua memoria un monumento ornato di una iscrizione. Ebbe Scaligero per amici i più illustri dotti del sno tempo, cioè Giusto Lipsio, Casaubono, Grozio, Einsio, I Dapuy, Salmasio, Vossio, Velsero, il P. Petau ecc., e loro comunicava il risultato delle sue investigazioni. La sua vanità destavasi non appena si faceva mostra di dubitare della sua nobiltà, ed allera diceva le più pazze cose. Gli clogi che otteneva dai suoi contemporanei possono aver contribuito a riscaldargli la mente. Troppo ardito nelle sue congetture, si mosse il dubbio se Ginseppe Scaligero non fosse stato più dannoso che utile alle lettere colle sue correzioni e colle sue spiegazioni degli antichi antori, ai quali presta sovente le sue proprie idee. A malgrado però dei suoi numerosi errori, non può dirsi che egli non sia uno dei primi filologi francesi; dotto latinista quanto Giusto Lipsio, lo serpassava d'assai nella conoscenza del greco : e Rubocken lo considerava qual capo e maestro di quella folta schiera d'illustri critici i cui talenti sfolgoreggiarono di una sì viva luce in Olanda nel sec. XVII. Lo Scaligero ha commentato più o meno felicemente le opero di Varrone, di M. Verrio Flacco, Tibullo e Properzio, Ausonio, Manilio; l' Egloga di Lucano a Calpurnio Pisone: le tragedie di Seneca Teocrito Mosco e Bione : le Dionisiache di Nonno : le Satire di Persio: i versi d'Empedocle ; ed i Commentart di Cesare. Gli dobbiamo altresì varie note sul Nuovo Testamento greco, sulla versione latina che ne fece Teodoro Beza ; sul trattato di Tertulliano, del Manto : sul libro d'Ippocrate, delle ferite nella testa, ecc. Ha tradotto in versi greci una scelta di epigrammi di Marziale, c le sentenze di Publio Siro e di Catone : in versi giambici latini. la Cassandra di Licofroue, che ha, con uno sforzo di cui solo era capace, sappto rendere pon meno intelligibile dell'originale, l'Ajace furioso di Sofocle e gli epigrammi d'Agazia; in prosa, l'Oneirocriticon d'Astramsico, e due centurie di proverbi arabi. Delle sue opere basterà citare : 1.º Publii Virgilii Maronis appendix, cum supplemento multorum antehac nunquam excusorum poematum veterum ; et commentariis et castigationibus ; Lione, 1572, in 8.º di 542 pagine. Lo Scaligero dedicò tale raccolta al Cujaccio. E la prima ediz. dei Cataletti, cioè delle opere degli antichi autori che non ci sono pervennte intiere. Brunet non cita che la seconda; Leida, 1617, in 8. Sono state tradotte in francese dall'abbate di Marolles. 2. Stromateus proverbiorum graccorum : Parigi, 1593. in 4. Tale edizione non contiene che il testo : quella che comparve l'anno seguente in 8., è accompagnata da una traduzione latina in versi dello Scaligero. Questi proverbi sono stati stampati nella raccolta di Andrea Schott, e colle poesie dello Scaligero. 3. Cyclometrica elementa duo: nec non Mesolabium : Leida, 1594, in fol. Persuadevasi di avere scoperta la quadratura del circolo; ne fu gagliardamente confutato dal Vieta, da Adr. Romain e dal P. Clavio. 4. Epistola de vetustote et splendore gentis Scoligera et vita Julii C. Scaligeri, accedunt J. C. Scaligeri oratio in luctu filioli Audecti, nec non diversorum testimonia de gente Scaligera et de J. C. Scali ivi, 1594, in 4.; questo opuscolo, monumento deplorabile della vanità dell' autore, tarbo affatto la sna pace. Scioppio lo confutò nello Scaliger hypobolimaeus, in cui prova che il vero nome di Giulio Cesare Scaligero è Bordoni. Giuseppe Scaligero gli replicò colla Confutatio stultissimae Burdonum fabulas ; Leida, 1608, in 12. ; e pubblicò tale risposta sotto il nome di G. R. uno dei suoi allievi. 5. Opus de emendatione temporum ; accesserunt veterum graecorum fragmenta selecta, cum notis; Parigi, 1583; Leida, 1598, in fol. L'ediz. di Ginevra, 1609, in fol. fatta sni mss. dell'autore è la migliore e la sola che sia ancora ricercata. Quest' opera è inscrita nell' Indice dei libri proibiti. Il periodo giuliano, che ha inventato per servire di misure comuni a tutte le Ere. Ebbe da principio qualche voca. L'una e l'altra sono state abbandonate per l'Era volgare, in oggi generalmente seguita. 6. Thesaurus temporum, complectens Eusebii Pamphili chronicon. latine, S. Hieronymi interprete; cum ipsius chronici froomentis oraccis antehac non editis, et auctores omnes derelicta ab Eusebio continuantes, edente J. J. Scoligero, qui notas et castigationes in Eusebium, nec non isagogicorum chronologiae canonum libros tres adjecit ; ivi 1609, in fol nuova edizione, aumentata; Amsterdam, 1658, 2 vol. in fol. : per cura di Alessandro More. 7. Elenchus utriusque orationis chronologicae Dav. Poraei; ivi, 1607, in 4. In questa risposta alla critica che Pareo aveva fatta di alcuni dei suoi computi cronologici, lo trattò in un modo si sprezzante, che il povero professore si ammutoli. 8. Elenchus trihaeresii Nicol. Serarii, item Serarii delirium fanaticum quo Essenos monochos christianos fuisse contendit ; Francker, 1605, in 8.; Arnheim, 1619, in 4., e Delf, 1703, in una raccolta di G. Trigland, 9. Opuscola varia antehac edita, nune vero multis partibus aucta; Parigi, 1610, in 4. Isacco Casaubono è l'editore

di tale raccolta che fu stampata a Francoforte, 1619, in 8, Trovasi il catalogo delle opere che contiene tale raccolta, nelle Memorie del P. Nicéron, XXIII, 311 e seg. Le principali sono : le Osservazioni dello Scaligero sul rommento di Melch. Guilandino sul papiro : la Notizia delle Gallie, con note sui nomi delle città menzionate da Cesare; una dissertazione splle lingue d'Enropa, sui dialetti della Francia e snlla differenza nella pronunzia di alcune lettere, e la spiegazione di nua medaglia d'argento di Costantino il Grande. Il volume termina con tre squarci scritti in francese. Discours de la jonction des mers, du desséchement des marais et de la réparation des rivières pour les rendre navigables ; Discours sur quelques particularités de la milice romaine ; et Lettres touchant l'explication de quelques médailles, 10. De aequinoctiorum anticipatione diatriba : Parigi, 1613, in 4. 11. Poemata omnia; Leida, 1615, in 8. ediz. fatta dallo Scriverio. La Maunove si assunse la briga di notare gli errori di quantità, i barbarismi ed i sollecismi sfuggiti allo Scaligero nei suoi versi greci. 12.º De re nummaria dissertatio, liber posthumus; ivi.1616 in 8. 13. Epistolae omnes quae reperiri potuerunt, nunc primum collectae ac editae : Leida, 1627, in 8. Queste lettere sono benanche nell' Indice de libri proibiti. L. Heinsio, che ne fu l'editore, premise a questo volume la famosa lettera a Dousa : De gente Scaligera. Trovansi in queste lettere molte notizie interessanti : Jacopo di Rever ha pubblicato : le lettere francesi scritte allo Scaligero da vari dotti, ecc. Harderwyck, 1624, in 8., raro. 14. Scaligerana prima; Scaligerana secunda. Sono due rac-colte di motti, di osservazioni di G. Scaligero, e dei suoi giudizi che dava sui grandi scrittori dell'antichità. L'orgoglio, l'arroganza ed il veleno di un esagerato pedante vi dominano dal principio al fine. Vi sono dei passi deboli in fatto di erudizione e parecchi mancano di riflessione. Questo è il giudizio di Vigneul-Marville sulle succitate raccolte. La migliore ediz. dello Scaligerana è quella di Desmaiseaux : Amsterdam, 1740, con la Thuana, ecc. Si troveranno curiose notizie intorno a tale compilazione, ai suoi autori ed ai suoi editori, nel Répertoire de bibliographies spécioles di Peignot, 252 56. Oltre le Memorie di Nicéron, si possono consultare Teissier. Chaufepié e gli elogi di Perrault, Biog. univ.

SCARAMELLI (GIOVANNI BATTISTA), gesuita romano, celem missionario, e scrittore mistico ed ascetico, nacque l'an, 1688. Nell'esercizio del suo apostolico ministero, che continuò pel corso di 30 anni, si distinse pel suo zelo, per lo studio co-

stante dell' orazione, e pel suo discernimento. Scrisse varie opere sulla mistica, e queste con tanta chiarezza, profondità e sodezza di dottrina, sostenuta coll' autorità dei SS. Padri e dei sacri dottori, che quasi non saprebbesi desiderar nulla nè di più esatto ne di più autorevole. Lo Scaramelli termino di vivere in Macerata li 11 giugno 1752 di anni 64. Le sue opere sono : 1. Discernimento degli spiriti per il retto ragionamento delle azioni proprie ed altrui : Venezia 1753, in 8, 2, Direttorio mistico indirizzato ai direttori di quelle anime che Iddio conduce per la via delle contemplazione ; Venezia, 1754, in 4. 3. Vita di Snor Maria Crocclissa Sabellico, monaca francescana nel monastero di Monto Nuovo; Venezia, 1750, 1761, in 4. 4. Direttorio ascetico, in cui si insegna il modo di condurre l'anima per vie ordinarie della grazia alla perfezione cristiana; Venezia, 1764 e 1784, t. 2 in 4. Tutte le suddette opere sono state più volte ristampate, e sono un pascolo molto utile a quei direttori dell'anime che sanno approfittarsene.

SCARFO'(GIANGRISOSTOMO) monaco basiliano nacque in Mammola terra della Calabria Citeriere nel 1685. Le scienze sacre alle quali si applicò, non gli impedirono di coltivare ancora gli ameni studi e la filologia, del profitto nelle quali facoltà diede vari saggi al pubblico, stampando discorsi e trattati sopra argomenti teologici, filosofici, storici, critici ec. ed ebbe anche il coraggio di contendere coi PP. Manrini per varie mutazioni di voci da essi introdotte nella ristampa delle opere di S. Agostino. Arricchi egli inoltre la storia e la diplomatica con non pochi monumenti da lni dissotterrati dagli archivi della Sicilia e della Calabria, che egli attentamente visitò all' oggetto specialmento di scrivere e pubblicare la storia del suo ordine in Italia; e a lui si confessò pur debitore il Muratori di molte iscrizioni nel suo Tesoro inserite. Le accademie Italiane non solo, ma la Leopoldina di Vienna e quella dei Curiosi della Natura ascrissero fra i loro cooperatori il P. Scarfò, le cui produzioni parte sacre e parte profane sono assai copiose; e fra queste trovasi ancora una critica alla raccolta di Antichità Romane di Rodolfini Vennti.

SCARELLA (GIOVANNI BATTISTA), nacque in Brescia il 1713, ed onorò la sua patria o la congregazione de'Chierici Regolari Teatini, alla qualo appartenne. Come serive il Buonafedo nella Restaurazione d'ogni filosofia, lo Scarella, del pari che l'altro suo dolto concittadino Fortunalo da Brescia-tutte la nuo-

Op. stor. e biog. - VI, 52

ve scoperle matematiche e filosofiche conobbe, e le scrisse e le pubblicò con lode. Di che quegli dava saggio colle moltiplici e dotte spe opere, tra le quali meritano soprattutto d'essere mentorale le seguenti : Elementa logicae, psychologiae et theologiae naturalis. Physica generalis et particularis methodo mathematica pertractata. De magnete, lib. IV. De Bydrodinamica, commentaria XII. De rebus naturalibus. De principiis visionis directae, reflexee et refractae. Egli pou temette di venire a contesa co'niù grandi nomini del tempo sno, come il Locke, il Bayle, il Wolf, il Musschembroek, il Reanmur, l'Euler, l'Alembert, e molti degli enciclopedisti, il Zanotti, la Chatelet ed altri, e spesso li oltrepassò o li vinse. Di che venne in grandissima fama non pur nell'Italia, ma per tutta Europa, siccome ne fanno testimonio tutti i giornali italiani di quei tempi, e fino gli Acta Lipsiensia, e l'excerpta Italicae et Elveticae Litteraturae, ecc. La sua patria pur l'ebbe in quel conto, ch'egli meritava, chiamandolo a professore primario di fisica nella sua università; siccome pur fecero diverse accademie italiane e straniere annoverandolo fra'lor soct. La bontà della sua vita fu non minore del sno ingegno. Egli morì in Brescia il 1792. Possono più particolari notizie raccogliersi intorno alla vita e scritti editi ed inediti dello Scarella da diversi giornali, e peculiarmente dall'opera scritta da un spoanonimo concittadino intitolata: Commentarium de vita et seriptis I. B. Scarellae stampata a Brescia il 1800 in un vol. in 4.

SCHALL (GIOVANNI ANAMO), gesnita, e missionario alla China nacque a Colonia nel 1591. Recatosi a Roma quivi vestì l'abito nel 1611. Dono aver studiato teologia e matematiche per molti anni imbarcossi per la China col P. Trigault che vi ritornava, e vi giunse nel 1622. Fu dapprima mandato nella provincia di Chensi e risiedette per alcuni anni a Si-an-fon. Egli occupossi incessantemente delle cure del suo ministero apostolico, e dello studio delle scienze che hanno rapporto coll'astronomia. Diresse la costruzione di una chiesa, che venne in parte fabbricata a spese dei neofiti, ed in parte coi sussidi degli stessi Chinesi non convertiti i quali vollero coadiuvare alle intraprese del missionario unicamente per l'interesse che avevano ad essi inspirato le sue cognizioni nelle matematiche. La fama da lui acquistatasi in quella scienza lo fece chiamare alla corte dove fu incaricato della compilazione del calendario imperiale, dapprima in unione del P. Rho, poscia da solo dopo la morte di questi. Egli adempì a quell' incarico con distinzione sotto i regni consecutivi di tre imperatori, uno della dinastia

dei Ming, e gli altri duè della dinastia tartara. Fu soprattotto sotto il regno del primo principe Mandebou, nominato dagli Europei Chuntchi, che il P. Schall ottenne i più alti contrassegni di stima e di favore. Fu nominato consigliere direttore dell'ufficio degli affari celesti, o come dicono i missionari presidente del tribunale delle matematiche col titolo particolare di maestro delle dottrine sottili. Onesto titolo fu reso in seguito ancora più onorcyole, e vi si aggiqusero diverse denominazioni chinesi, che difficil sarebbe il tradurre in italiano. Aggiungasi che l' imperatoro aveva il P. Schall in tanta consideraziono che recavasi quattro volte all'anno nel gabinetto del missionario, per conversare con lui famigliarmente, e cho compiacevasi nell'ammirare la ben disposta chiesa, e nel gustaro i frutti dell'annesso giardino, Schall approfittò di tal benovolenza per il vantaggio della missiono. Egli ottenne un decreto per la libera predicaziono del cristianesimo, il che accrebbe talmente il numero dei neofiti che in 14 anni (dal 1650 al 1664 vennero battezzati più di 100,000 chinesi. Alla morte di Chuntchi lo speranze concepite per così felici principi svanirono ben presto. I reggenti, ebe governavano l'impero duranto la minorità di Khang-hi incominciarono ad esercitare contro i cristiani, una persecuzione di cui il P. Schall fu una delle prime vittime. Venne accusato di aver avuto l'ardimento di presentare l'immagine di un erocifisso alla venerazione dell'imperatore defunto. Fu perciò caricato di ferri con tre de suoi compagni, strascinato per 9 mesi di tribunale, in tribunale, e finalmente condannato ad essere strangolato e tagliato in migliaia di pezzi per aver ominesso alcuni riti prescritti nel dar sepoltura ad un principe imperiale. Questa sentenza sarebbe stata eseguita, ma una cometa che comparve in quel tempo, un terremoto ed un incendio cho consumò grau parte del palazzo imperiale, furono considerati come altrettanti segni evidenti della collera celeste e dell'innocenza dei prigionieri. Vennero essi posti iu libertà, ma il P. Schall poco potè approfittare di tale grazia. Colpito da paralisia fu accusato di nuovo, o portato avanti duc tribunali col collo carico di quella specie di gogna mobile nominata in chinese canque. Tante angoscie ne scemarono affatto le forze, ed egli spirò il 15 agosto 1669. Avvenne al P. Schall ciò che accadde a molti altri illustri personaggi : dopo la morte fu colmato di onori l' uomo che cra stato perseguitato in vita. La cerimonia do' suoi funerali fu per ordine superiore regolata da un pubblico ufficiale e furono assegnate per le spese 524 onco d'argento ( 3930 franchi circa ). Il calendario astronomico sortito dalle mani del P. Schall cadde poco dopo in quolle di un chinese molto ignorante nominato Yang-Konangsian; ma gli errori che vi si lasciarono scorrere fecero sì che egli fu ben presto reso di nuovo ai missionari e fu il P. Verbiest che divenne per questo lavoro il vero successore del P. Schall. Egli fu altresi incaricato di dirigere la fusione dei pezzi d'artiglieria come lo era stato pare il P. Schall nel 1636 all'epoca delle prime invasioni dei Tartari nell'interno della China. Queste cure così estrance alle intenzioni che avovano condotti i missionari alla China venivano loro imposte dalla forza delle circostanze, ed essi non avrebbero potuto rifiutarsi di assumerle senza compromettere gli interessi della causa alla quale eransi intieramente dedicati. È una singolarità da rimarcarsi quella che i migliori cannoni di cui abbiano fatto nso i Chinesi furono fusi sotto la direzione dei gesuiti, il P. Schall aveva preso in chinese il nome di Thangjo-Wang, e il soprannome di Tao-seei. Egli è sotto questi nomi cho vennera da lui pubblicate le sue opere in lingua chinese in numero di 24, e quasi tutte concernenti l'astronomia, l'ottica e la geometria. Gli furono attribuiti 150 volumi di opere in chinese. Questa indicazione è molto esagerata. Il numero di quelle da lui pubblicate è pure considerabile; ed è cosa sorprendente che egli abhia potuto attendere con tanta assiduità a lavori così difficili senza cho trasenrasse perciò i primi doveri della sua professiono. Nel tempo stesso in cui godeva del massimo favore non desistette dal catechizzare, ed il suo zelo era tale che un giorno, per confessare due prigioniori condannati a morte e posti alle segrete, travestitosi da carbonaro, si introdusse nelle carceri con un sacco sul dorso pretesto suggeritogli dal rigore della stagione. Aleuni do' suoi trattati in chinese, trovansi nella Biblioteca reale in Parigi: e dallo sue lettere venne estratto un raeconto storico dell'origine e dei progressi delle missioni dei gesuiti alla China, il quale venne alla luce in Vienna nel 1665, in latino in 8. Il ritratto del P. Schall trovasi inciso nella China illustrata, del P. Kircher, pag. 154.

SCHANNAT (Grovanto Bartista), di mas famiglia della Franconia, nacegae Lausenburgo il 23 luglio 1533. Studio giurispradenza a Lovanio, e vi fu liceuziato nell' età di 22 anni. Abbracciò postici lo stato coclesiatico, di dicle principalmente allo studio della storia, e mori ad Eddelberga uel 1739. Abbiamo di lui 1. Vindenica letteraria, che est veteram momuneatorum ad Germanium aucrom pruncipue spectantium colletto; e Pidla e Ligias, 1723 e 1724, a vol. in fed. 2. Corpus traditie-

num fuldensium, complectens imperotorum, regum, et principum donationes in ecclesiom fuldensem, ab an. 744 ad annum 1323; Lipsia, 1724 in fol. 3. Analecta fuldensia quibus foeminarum successio tam in fuldensibus, quam ecclesiasticis beneficiis aliis elarissime domonstratur, etc.; Strasburgo 1727, in fol. 4. Dioecesis fuldensis cum annexa sua hierarchio. . . ecclesiae fuldensi tum olim, tum etiom nunc immediate ac pleno jure subiecta; Francolorte sul Meno, 1727, in fol. 5. Necrologium ccclesiasticum metrop, mogunt, 6. Anonymi, serias Abbatum monasterii Vissemburg. 7. Vetus diptichon fuldense. 8. Anonymi chronicon monasterii schulterzani. 9. Necrologium laureshamense. 10. Antiquitotes monasterii S. Michaelis Bambergae. 11. Traditiones veteres coenobii sancti Stephani Herbipolensis, 12. Anonymi chronicon erfordiense. 13. Chronicon reintzharshornense. 14. Excepta necrologii veteris abbatiae mollenbecensis. 15. Notitiae monasterii omnium sanctorum ord. Praemonstrat. 16. Rudera abbatiorum alborum dominorum et albarum Dominarum 17 Anonumus de origine et ablatibus sancti Ioannis in Rhingoravia. 18. Dotationes monosterii sancti Petri in nigra sylva. 19. Necrologium abbatiae Ludicae Vallis. 20. Diplomata et cpistolae variae: Accedit conspectus trium vetustissimorum codicum ex illis quos in ipso martyrii campo sanctus Bonifacius archiepiscopus moguntimus habuit, etc.; Fuldae et Lipsiae, 1724, in fol. 21. Clientela fuldensis beneficiaria nobilis et equestris cum tractatibus historico juridicis octo: accedit elenchus duplex cum figuris aere incisis; Francofurti ad Mocnum, 1726, in fol. 22. Vindiciae quorumdam archivii ful-densis diplomatum a loonne Giorgio ob Eckard perperam impuanotorum, 1728, in fol. 23. Historio fuldensis in tres partes divisa cum codice probationum annexo; Francoforte, 1729, 3 vol. in fol. 24. Historia episcopalus wormatiensis; Francforte, 1734, 2 vol. in fol. Nel 1740 venne stampata a Francoforte la sua Storia compendiata della Casa Palatina. Il sig. de la Barre di Beaumarchais, vi aggiunse l'elogio storico dell'autore Acta eruditorum ; Lipsiae, 1741, pag. 238 e seg. Supplemento francese di Basilea. Lenglet, Supplemento al Metodo per studiare la storia, t. 2 in 4. D. Calmet.

VITA/Mons. GIOVARNI DI), illustre prelato, nacque in Beneento nel giugno del 1708 del vii apprese i primi rudimenti delle scienze. Passò quindi a Napoli per proseguire i suoi studi; che poi terminò in Roma, dove fu laurento. Tornato alla patria si applicò allostadio degli statuti ossia delle leggi municipali di essa. Alibracciato poscia lo stato ecclesiastico, attese assiduamente si doratica poscia lo stato ecclesiastico, attese assiduamente si dora-

che gli vanno annessi. L'esemplarità della sua vita lo fece nominare al governo del seminario della stessa sua patria. Fu quindi promosso ad un canonicato di quella metropolitana, o fatto uditore e pro vicario del suo arcivescovo, monsignor Pacca. Questa carica fu da esso sostenuta anche sotto monsignore Colombini con fama di incorrotta giustizia, di sagace prudenza e di zelo animato dallo spirito di carità. Il sommo pontefice Clemente XIII, bene informato delle esimie virtù di lui lo promosse alla Chiesa di Ricti, nel novembre del 1764, ed egli medesimo volle compartirgli il benefizio dell'episcopale consacrazione. Dedicossi il vescovo De Vita intieramente a procurare il bene del suo gregge, facendosi egli medesimo esemplare d'ogni virtù. I poveri, i luoghi pii ed il seminario particolarmente furono lo scopo del benefico suo zelo. Questo dotto e pio prelato, dopo di avere per dieci anni governata la sua Chiesa, costantemente ammirato ed amato dal suo gregge, terminò di vivere nel 17 marzo 1774. Oltre un'insigne pieta spiccarono in esso i suoi talenti, e colla sua dottrina ed erudizione ottenne un posto distinto nella repubblica letteraria. Abbiamo di lui alle stampe: 1. Discorsi detti nel seminario di Benevento; Napoli, 1748. 2. Thesaurus antiquitatum Beneventanarum; Roma, 1751, tom. 1, in fol., colla dedica al papa Benedetto XIV; e colla dedica a Clemente XIII, tom, II, nel 1764. 3. De origine et jure decimarum ecclesiasticarum; Roma 1750. 4. De S. Ianuarii martyris et episcopi Beneventani patria, repetitae vindiciae; Roma, 1761. 5. De vero corpore S. Bartholomei apostoli ex Asia in Liparam, ex Lipara Beneventum translato. E nel tomo nono della Racccolta Calogerana. 6. Omelie e discorsi spirituali ; Napoli 1757, tomi 2 ; ed altri opuscoli. Intraprese un'opera sopra gli statuti beneventani, che non continuò ma che venne terminata da altri, contepente alcuni soliloqui latini da esso composti in occasione di uu esercizio spirituale che egli fece in Greccio, luogo santificato dalla presenza di S. Francesco d' Assisi, e situato nella sua diocesi di Rieti. L' elogio di monsignor De Vita fu pubblicato nelle Effemeridi di Roma, 1774, e nel tomo XVI del Giornale dei letterati di Pisa, dello stesso anno.

VITALE (S.), nato verso la metà del secolo XI, a Tierceville, nella diecesi di Bayeux, da genitori piissini, ebbe nan buona educazione e ne prolitito così bene, che al dire dello storico Orderico Vitale e di Roberto del Monte, parlava come voleva. Distino fra i suoi discepoli tanto per la modestia e pieta quanto per talenti, era sino da allora si riservato e grave che

eli altri scolari il chiamavano l'abbatino. Dono i primi studi. lasciò i suoi genitori per cercare altri maestri, e fece grandi progressi nelle scienze. Tornato nella sua famiglia, si fece ecclesiastico, e nell'anno 1080 fn scelto per suo cappellano da Roberto conte di Mortain fratello uterino del re Guglielmo il conquistatore. Il conte gli fece dono di una prebenda nella collegiata che fondò a Mortain nel 1082 sotto l'invocazione di S. Evroldo. Vitale si rese utile a Mortain con l'esempio delle sue virtù, e con le consolazioni che diede alla sua contessa. Ma dopo dieci anni di dimora, disgnstato del mondo, o chiamato a più alta perfezione, lasciò i snoi henefizi, vendette il sno avere, ne distribuì ai poveri il prezzo, o si ritirò nelle roccie di Mortain, dove accolse in breve alcuni eremiti che vollero imitarlo. Vi rimase poco, giacchè nel 1093 si recò nella foresta di Craon, nell'Anjou, per unirsi al celebre Roberto d'Arbrisseles, o pinttosto d'Arbre Sec, poscia a quella di Fongières, che divenue il ritiro di un numero grande di solitari, e dove i discepoli si dispersero e fecero alcune capanne per ripararsi dalle intemperie. S. Bernardo d' Abbeville, fondatore di Tiron, ed il solitario Engelger, si ritirarono colà essi pure ; ma Vitale non potè fermarvi stanza definitivamente, perchè Raoul, signore di Fongières al quale apparteneva la foresta, temendo che i prefati eremiti non gliela guastassero, e volendo conservarvi in essa il piacere della caccia per la quale era appassionato, antepose di donar loro interamente quella di Savigni, dove Vitale erasi digià ritirato sino dall' anno 1105. Pare che avesse lasciati discepoli nei vari luogbi che abitati aveva, e narrasi che obbligato essendo di andare a consolarli e visitarli, non abitava sempre nel lnogo stesso; quando era nel romitaggio di Dampière, quando nella foresta di Fougières, e più spesso in quella di Savigni. I suoi discepoli essendovi in numero di centoquaranta, lo pregarono di farli vivere in comuno nella vita cenobitica. Vitale vi aeconsentì e cercando il sito il più proprio ad nna comunità, si fermò in un vallone, dove trovò gli avanzi di un vecchio castello circondate da boschi e da incolte colline, in una orrribilo situazione, di cui il terreno non fu intieramente dissodato che nel secolo XVII. Raoul di Fougières, al qualo apparteneva tale castello, lo donò a Vitale insieme con tutta la foresta. I figli di Raoul consentirono alla donazione, eccetto Enrico, il quale non cedette che dopo di avere, dice lo storico, sentiti violenti dolori che lo costrinsero a chiamare S. Vitale : acconsent), ed i dolori cessarono. Quest' Enrico, dopo di essere stato signore di Fougières, si fece religioso nel convento del quale si era opposto alla fondazione. Vitale dedicò il suo monastero alla Santissima Trinità, diede ai suoi religiosi la regola di S. Benedetto, con particolari costituzioni, e prese l'abito grigio, o pinttosto il bianco come apparisce dai seguenti versi di Ugo d' Avranches:

## Hic restes nivers se subjectosque fideles Induerat, casti pectoris indicium.

La badia di Savigni fu fondata nell'an, 1112, e l'atto di donazione di Raoul su satto nel mese di gennajo. Tale atto, da cui spira la pietà del benefattore, è sottoscritto da un numero grande di testimoni, fra gli altri da Tungisio, vescovo di Avranches, e da Osberto, fratello di Vitale. Raoul e parecchi signori dei dintorni arricchirono tale casa, ed il suo signore di Fougières accompagnò Vitale ad Avranches, per ottenere da Enrico, re d' Inghilterra, che eravi allora, la conferma di tale fondazione. Il papa Pasquale II, sebbene occupato dal concilio lateranense, non isdegnò di mandare a Vitale, nell'anno stesso, una bolla di approvazione. Questi si fece allora benedire come primo abbate di Savigni dal venerabile Tungisio, vescovo d'Avranches,e tosto attese a far costruire un chiostro sulle rovine del deserto castello. Si posero le fondamenta di una chiesetta che non su nemmeno finita vivente Vitale. La vasta e bella chiesa, di cui ammiransi ancora le rovine, non su edificata che sotto l'abhate Guglielmo di Dohre, il quale vi fece cantare l'ufficio alla metà d'agosto dell' an. 1200. Era stata incominciata sotto l' abbate Joscellino, ventisette anni prima. Savigni divenne, in breve, uno dei niù celebri monasteri della Francia, e fu capoluogo di una congregazione dalla quale i rami stendevansi in tutta la Francia ed in tutta l'Inghilterra, e contava fra le sue adiacenze le abhadie di Faucannont, d' Aulnai, della Trappa, ecc. Vitale aveva pure edificato un convento per sua sorella, S. Adelina, in un luogo nominato la Prise aux Nouves, nella foresta di Savigni, cinquecento passi lungi dal convento degli uomini ; ma nell'an. 1120, Vitale trasferì le religiose che abitavano in tale convento a Neuf Bourg di Mortain, ed a quello chiamato poscia hadia Bianca, a cagione del colore degli abiti. Puossi risguardare S. Vitale come uno dei più istrutti religiosi del suo tempo. Gli ecclesiastici sregolati, le donne dilungate dal cammino dell'onore, erano precipuo oggetto dello zelo di Vitale. Nell'an. 1119 passò in Inghilterra, e vi fece un numero grande di conversioni. Ai 15 sett. del 1122 ammalò nel priorato di Dampieure, tre leghe discosto da Savigni. Dopo di avere ricevuti i sacramenti, fu il primo che si condusse al matitutino la domane, e dono che l'ebbe cariaci di inconincialo l'ufficio della Madonna, santamento morti alva di inconincialo l'ufficio della Madonna, santamento morti alva l'arcorpe appato alla venerazione del pingolo; ci i moneci di Savigni disdere tosto avviso della sua norrie alle più celebri Chiese di Parnaise di Parliale dei Ingolitera, di ingui che del risposte pione di lodi del santo. Tali risposte conservate vennero a Savigni, finante di Parliale di Parliale di Controlla del dissono, i nua raccolta che chiamassi Riotolo. Nel numero di tali manoscritti dovera essere distinta una poesia di Ico d'Arranches, che incominiona così :

## Abbas Vitalis vita discessit ab ista, Et de terrenis transiit ad superos, ecc.

I monaci di Savigni somministrarono a Stefano di Fongières, cappellano di Arrigo II, re d'Inghilerra, e poscia texcovo di Rennes, alcane memorie, dictro le quali egli compose in latino la vita di S. Vitale, di coi parlarono pure Fleury pet XIV tomo della sua storia, Helyot nella Storia degli Ordini monastici e tutti gli storici contemporanoi. La badia di Savigni contò fra i suoi abbati regolari, come pure fra i snoi abbati commendatari, parecchi uomini illustri, e soprattutto Massillon, che ne fu eletto abbate nel 1721. Sotto il B. Seriou, quanto abbate, tole congregazione, che contava più di trenta monasteri, passo che l'ordine cisterciense nell'an. 1148; mu l'abbate di Savigni rimase sempre padre immediato delle casa della usa congregazione.

VITALIANO, papa, nato a Segni nella Campagma d'Italia, succedite a de Eugenio I, nel 30 logio dell'an. 657. Tenne molti concili, mandò missionari in Inghilterra, e cou tutto lo zelo procuro il bene della Chiesa. Mori in odore di santià, nel 37 o 29 geno. 672, dopo di avere governato per quattordici anni, cinque mesi e ventionere giorni. Noi abbiamo di lui sette epistole, di cui la sesta, indirizzata ai monaci di Sicilia, sembro dubbia al cardinale Baronio e ad altri. Elbe per successore Adeodato. Consentatione della consentatione della consentazione della cons

Op. stor. e biog. - VI, 53

VITELLESCHI (Giglio), celebre sacro oratore, naeque in Roma eirca l'an. 1686. Abbracció da giovanetto il gesuitico istituto, di cui ne fu poi un illustre ornamento. Terminato con fama di grande ingegno il consueto corso delle scuole e degli studi si applicò alla predicazione, per cui aveva tutti quei doni e di natura e di arte, che necessari sono ad un sì difficile ed importante ministero. L'esercitò egli pel eorso di circa quaranta anni nelle più popolose e colte città d'Italia, e con sì straordinario concorso di ogni classe di persone, che per ascoltarlo chindevansi fondachi e bottege e solitarie diventavano le pubblice contrade. Il suo dire era affatto semplice, popolare ed intelligibile a tutti. Piaceva tuttavia al dotto ed all' ignorante, al letterato ed all' idiota, ed alle differenti classi di persone che l'ascoltavano. Usciva talvolta in raeconti improvvisi ed in riflessioni inaspettate, eon eui se altri sarebbesi tirata addosso l'indignazione degli uditori, il Vitelleschi conciliavasi la stima e la benevolenza di essi. Aveva egli l'arte di regolare e di condurre a suo talento l' udienza. Samhrava che non per studio fatto prima, ma per divina mozione egli parlasse. Penetrato intimamente e commosso egli medesimo di qualunque cosa diceva, rendevasi la sua eloquenza atta a persuadere ogni mente ed a trionfare di ogni cuore. Grandissimo fu intanto il frutto che egli raecolse dalle apostoliche sue fatiche pel cielo, che l'oggetto primario deve essere finalmente d'ogni banditore della divina parola. Certamente il eclebre Lodovico Antonio Muratori, il cui nome basta per qualunque elogio, all'udirlo predicare in Modena tanto rimase commosso e convinto alla nuova e possente forza della popolare eloquenza del Vitelleschi, che volendo pure dargli un attestato della sua stima e dell'intima persuasione, che quella fosse e doves. se essere la vera arte dell'oratore eristiano, scrisse il noto opuscolo, Dei pregi dell' eloquenza popolare, che dopo la sua morte fu pubblicato in Venezia nel 1750, del quale libro fece poi molto uso S. Alfonso de' Liguori nella sua Lettera apologetica ad un religioso amico intorno al modo di predicare colla semplicità evangelica, evitando lo stile alto e fiorito; Napoli, 1761. Ci piace di riferire qui eiò che recentemente anche ne ha scritto il dotto mons. Francesco Florio nell'elogio di mons. Francesco Trento canonico della metropolitana di Udine, ed ivi stampato nel 1787: « Uno di quelli che Dio ha scelti nel secolo nostro alla salute « d'Israello, fu il P. Vitelleschi, del quale più di qualunque « altro parlava a me ed a tutti il canonico Trento, che fu suo « fedele uditore l'an. 1746. Oltre i doni che si chiamavano di

« natura, la senile avvenenza, il geslo, la voce aveva ingeguo. a dottrina, ordine, chiarezza. Ogni di spiegava nell'esordio,co-« me tutti far dovrebbero, il santo Vangelo, dal quale ne trae-« va nn sodo argomento, discendendo poi nell'orazione a trat-« tarlo con robustezza di ragioni e con pratica popolare. Le sue « prediche avevauo per l'ordinario un difetto, cioè la lunghez-« za : ma gli nditori i più amici della brevità, fra i quali nno « io fui sempre, si stupivano di non avere provata noia in udir-« lo : tale era il predominio che aveva su tutti gli ordini di per-« sone, che in quella nevosa quaresima riempivano la chiesa, « lasciando gli impieghi ed il lavoro. Egli morì da prode pochi « anni dopo sul campo di hattaglia. La stima che fece il Trento « di quest' nomo, era da lui resa ad altri dello stesso istituto, e « quel sentimento che aveva il canonico Troublet dei snoi Fran-« cesi, cioè che la società ora disciolta era nata a formare nn « gran numero di buoni predicatori, avevalo pure il canonico « Trento dei nostri ; e dopo il Segneri che ne guida la sebiera. « ascoltò volentieri o lesse il Bellati, Quirico Rossi, Sagramoso « Masotti, Fogliazzi, Granelli ; ed oltre questi Ignazio Venini e « Girolamo Trento, ambidne sopravvissuti alla madre, ecc. » All'apostolico ministero del predicare nella quaresima congiunse il Vitelleschi anche quello di esporre pubblicamente tra l'anno la divina Scrittura nella chiesa del Gesù in Roma sua patria; nel che rinsel eziandio tanto eccellente, che non mai nel corso di molti anni si scemò in lui l'attività, e nei Romani il deslo di ascoltarlo. La costante sua dimora in quella città fu infatti accompagnata sempre da un applauso fervido, continuo ed universale. Fu amato dai grandi, dai letterati e da ogni condizione di persone. Non cessò di predicare che cessando di vivere. Invitato più che settnagenario e spossato di forze a predicare la quaresima l'an. 1759, in Orte nella diocesi di Civita-Castellana, fn sorpreso in pulpito da nu mortale accidente, per cui terminò piamente i suoi giorni e la gloriosa carriera delle anostoliche sue fatiche in età di anni 75 in circa, e dopo solenni esequie fu sepolto in quella cattedrale con onorifica iscrizione. La sua vita non fu che un intreccio non interrotto di opere virtuose dirette tutte a promnovere colla gloria di Dio l' eterna salute delle anime. Quanto faticosa, altrettanto fu essa gloriosa a Dio e vantaggiosa al spo pressimo. Praticando egli quanto inseguava e molto anche di più cel fervido suo spirito di orazione, o colle altre religiose sue virtà, ne ottenne quella venerazione e quella stima che era ben dovuta al suo merito. Non abbiamo di lui alle stampe che un panegirico sull'anello della B. Vergiue, che si conserva in Perugii, e qualche orazione panegirica nella raccolta di orazioni del Padri della compagnia di Gesti. La memoria però di un uomo che collo popolare e straordinaria efficacia del son parlare fi grando evanenucie ed originale, e che in Italia sembrò ammirabite al tempo stesso ed immutabile, meritava di essere perpetuata in quest'o pera. Biog. unir., franc.

FINE.

Nota. Nolla precedente serie si è parlato di Alessandro Tassoni, del di opera di questi pubblicata nella presente Raccola fu premessa una vita del medesimo. Non confrontando in questi due scritti la data della nascita del Tassoni avvertiamo i lettori che devo ritenersi per esatta quella datasi nelle Notizie, ed erronea l'altra.

## INDICE

| Benedetto S.<br>Fitz-Simon Enrice |           |        |          | ٠ |        |          |          |   | pag.     | 3        |
|-----------------------------------|-----------|--------|----------|---|--------|----------|----------|---|----------|----------|
| Flechier Spirito                  |           |        |          |   |        |          |          |   | <b>D</b> | 8        |
| Lenfant Alessand                  |           |        |          |   |        | _        | _        | _ |          | - 6      |
| Leniant Alessand                  | ro Cario  | Ann    |          |   |        | _        | _        | _ |          | 8        |
| Leodegario S.                     | ٠.,       |        |          |   |        |          |          |   |          | 10       |
| Leonardo da Port                  | o Mauri   | nio Be | ato.     |   |        |          |          |   |          | _ 12     |
| Leone S                           |           |        |          |   | _      | _        |          |   |          | 14       |
| Leone X                           |           |        |          |   |        | _        |          |   |          | - 17     |
| Leonessa S. Ginse                 | ppe da    |        |          |   | _      |          |          |   |          | 19       |
| Leonida S                         |           |        |          |   |        |          |          |   |          | 20       |
| Leonilla S                        |           |        |          |   | -      | -        |          |   | -        | ivi      |
| Leonaro S                         |           | •      |          | - |        |          |          |   |          | ivi      |
| Leonzia S.                        |           |        |          | - |        |          |          |   | -        | 21       |
| Leonzio S.                        |           |        |          | - |        |          |          |   |          | 22       |
| Leonzio di Bizanz                 |           |        |          |   |        |          |          |   | -        | 23       |
| Massini Carlo Igr                 | lazio .   | -      | -        | - |        |          |          |   |          | 23<br>24 |
| Masson D. Innoce                  | enzio le. |        | -        |   |        |          |          | _ |          | 27       |
| Massoulie Antoni                  | ino od A  | ntoni  | ٥.       | _ | _      | _        | _        | _ |          | ivi      |
| Materno S.                        |           |        | -        | - | _      | _        | _        | _ |          | 29       |
| Matilde S.                        |           | ÷      | ÷        | ÷ | _      | _        | _        | _ | _        | 30       |
| Matilde La Conte                  |           | ÷      | ÷        | ÷ | _      | -        | _        | _ |          | 31       |
| Nepomaceno S. G                   |           |        | <u> </u> | ÷ | -      | •        | _        | _ |          |          |
| Nepoziano S.                      | TO FALLEN |        | •        | • | •      |          |          |   | D        | 33       |
| Nepven Francesco                  |           |        | •        |   |        |          |          |   | 30       | ivi      |
| Nereo ed Achille                  |           | •      |          | - |        | _        | _        | _ |          | 34       |
| Nerini P. Abbate                  |           | -      |          |   | _      | _        | _        | _ |          | 35       |
| Nerses o Narsete                  |           |        | ٠.       | _ | _      | _        | _        | _ |          | _ivi     |
|                                   |           |        |          |   |        | _        | _        |   |          | 37       |
| Nervet Michele                    |           |        |          |   |        |          |          |   |          | 39       |
| Nettario di Calab                 |           |        |          |   |        |          |          |   |          | ivi      |
| Rodota L' Abbate                  |           |        |          |   |        |          |          |   |          | ivi      |
| Rodriguez Alfons                  | ю         |        | •        | - |        | -        | -        |   | -        | 40       |
| Rodriguez Giovan                  | mi .      |        |          | - |        |          |          |   | D        | 41       |
| Rodriguez Anton                   | io Giuse  | ppe.   |          | • |        | _        | -        |   | -        | 42       |
| Rogelio e Servod                  | 10        |        |          |   |        |          |          |   |          | 43       |
| Serti P. D. Mauro                 |           | -      |          |   | -      | _        |          |   |          | - 44     |
| Sartiano Alberto                  | da .      |        |          |   |        | _        | _        | _ |          | 46       |
| Sussi Gluseppe A                  | Dionio.   | ÷      | ÷        | ÷ | -      |          | _        | _ |          | 47       |
| Sassnolo Pietro d                 | 4         | -      | -        | _ | _      | _        | _        | _ |          | 48       |
| Satiro S                          |           | ÷      | ÷        | ÷ | $\div$ | _        | _        | _ |          | 49       |
| Saturnino S                       |           | ÷      | ÷        | ÷ | ÷      | -        | _        | _ |          | ivi      |
| Sauli B. Atessand                 | ten.      | ÷      |          | ÷ |        | <u> </u> | <u> </u> | _ |          |          |
| Saulpier Claudio.                 |           | ÷      | ÷        |   | -      | _        | -        | _ |          | _50      |
| Saulpier Carlo                    |           | _      | <u> </u> | • | -      | -        | -        | • |          | ivi      |
|                                   |           |        |          |   |        |          |          |   |          |          |

| 78                                            |      |       |   |   |   |     |     |   |      |     |  |
|-----------------------------------------------|------|-------|---|---|---|-----|-----|---|------|-----|--|
| Saussay Andrea du                             |      |       |   |   |   |     |     |   | pag. | 51  |  |
| aussaye Carlo della                           |      |       |   |   |   |     |     |   | •    | 52  |  |
| Santel Pietro Giusto                          |      |       |   |   |   |     |     |   |      | 53  |  |
| avaron Giovanni.                              |      |       |   |   |   |     |     |   |      | ivi |  |
| avastano Francesco                            | Enl  | alio  |   |   |   |     |     |   |      | 84  |  |
| Saverio Girolamo.                             |      |       |   |   |   |     |     |   |      | 35  |  |
| avonarola Frate Gir                           | olan | no .  | - | - | - |     |     |   |      | ivi |  |
| baraglia Giovanni E                           |      |       |   |   |   | -   |     |   |      | 67  |  |
| baraglia Il P. Giacio                         | 10.  |       |   |   |   |     |     |   | ,    | 28  |  |
| baraglia Giovanni G                           | leci | nto.  |   | - |   | -   |     |   |      | lvi |  |
| Seacchi Fortunato.                            | 1400 |       |   |   | - |     |     |   |      | 59  |  |
| caligero Giuseppe G                           | i    |       | - |   | - | -   |     |   |      | 60  |  |
| caramelli Giovanni                            | Patt |       | • | • |   |     |     |   | ,    | 64  |  |
| carfo Giangrisostom                           | Detr | iove. | • | • |   | - 1 |     |   |      | 65  |  |
| Scarto Giangrisosconi<br>Scarella Giovanni Ba | u.   | ٠.    | • | • | • | •   |     |   |      | ivi |  |
| Schail Giovanni Adar                          | MIN. | 4.    | • | • | • | •   | ٠.  | - |      | 66  |  |
| Schannat Giovanni B                           | 390. |       | • |   | • | •   | - : |   |      | 68  |  |
| schannat Giovanni B                           | atus | 31    |   | • | • | •   | •   |   |      | 69  |  |
| Vita Monsigner Giov                           | RB01 | aı    | • |   |   | •   | •   |   |      | 70  |  |
|                                               | •    | •     |   | • |   | •   | •   | • |      | 73  |  |
| Vitaliano Papa .<br>Vitelleschi Ginlin.       |      | •     |   | • |   | •   | •   | • | :    | ivi |  |
|                                               |      |       |   |   |   |     |     |   |      |     |  |

## INDICE DELLE TAVOLE

| I seguaci di Benedet                 | to.   | ٠     | ٠ |  | ٠ |  | ٠ | pag. | 4  |
|--------------------------------------|-------|-------|---|--|---|--|---|------|----|
| Attila spaventato.                   |       |       |   |  |   |  |   |      | 15 |
| L'Eremita Giovanni persuade Matilde. |       |       |   |  |   |  |   |      | 32 |
| P. Savonerola mena                   | to pr | igion |   |  |   |  |   |      | 56 |

~>0.0000

£ **82**880





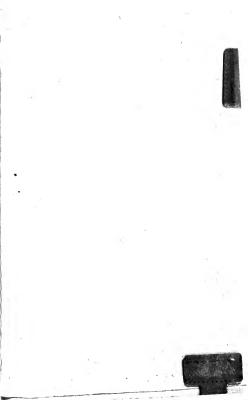

